

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





arch. Seld. 13.



• · . • .

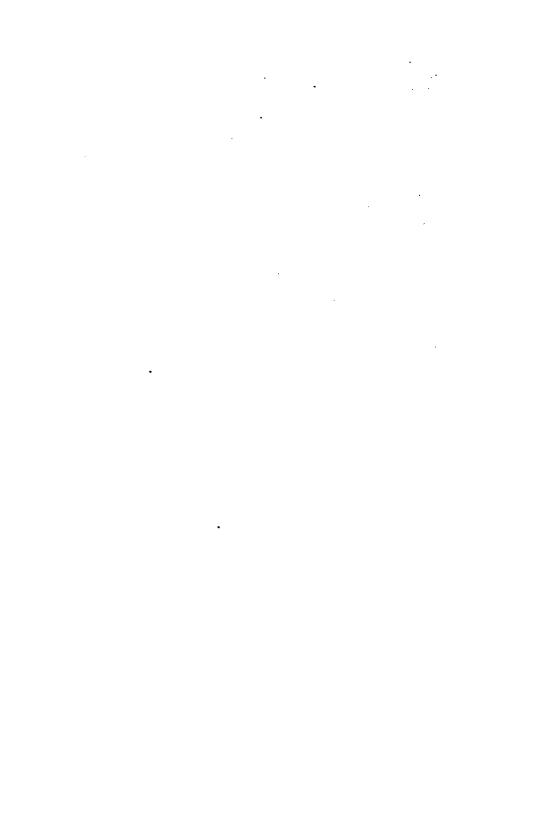

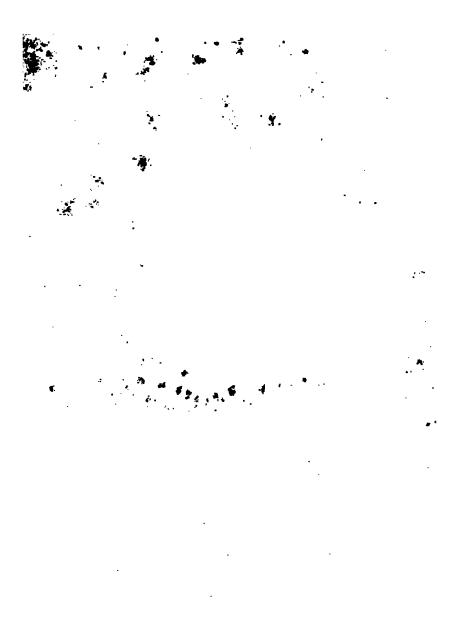

· ·





da Cavour

# **VOCABOLARIO**

# PIEMONTESE-ITALIANO

DI

# MICHELE PONZA

DA CAVOUR

La fonte principale de'nostri errori di raziocimo procede dall'ignoranza e dall'abuso delle parole.

Lock.

Un Vocabolario essendo la tavola rappresentativa di tutte le idee d'un popolo, ei diviene per conseguente il primo e più necessario libro d'ogni nazione. V. Monti Prop. di cor. ed ag. al Diz. della Crusca. Vol. 3. part. 2. pag, 5.



TORINO 1830

DALLA STAMPERIA REALE

Con pounisione

303. 5. 41.



. .

. . .

# PREFAZIONE

Non toccherò dell'utilità, che un Dizionario di dialetto con le corrispondenze italiane arreca alle persone che lo parlano, ove sia compilato secondo i principii della critica lessicografica; nè parlerò del danno gravissimo, che potrebbe apportare alle buone lettere, ed anche agl'interessi de' particolari un Dizionario, che le voci, e le frasi poste in registro stortamente in-

terpretasse, e definisse.

Egli è fuor d'ogni dubbio, che fra le cagioni, per cui la lingua italiana non solo non fiorisce, ma è, per così dire, strapazzata in alcuni paesi, ove non è succhiata col latte della nutrice, nè parlata, voglionsi annoverare i Dizionarii di dialetto i cui vocaboli, e modi proverbiali o non vi sono, o son male definiti. I primi a darci un Dizionario piemontese furono il medico Pipino, il quale fu pure autore d'una grammatica piemontese italiana, e dopo di esso il Conte Luigi Capello di Sanfranco onorevolmente ricordati nel Vocabolario milanese italiano dal dotto filologo e grammatico sig. Francesco Cherubini. Mentre quell'ultimo, cioè il Conte Capello mandava alle stampe il suo Dizionario piemontese-francese aveva il Sacerdote Zalli da Chieri di già terminato un nuovo Dizionario piemontese-taliano-latino-francese, che s'affrettava a rendere di pubblica agione coi tipi Carmagnolesi del Barbiè nel 1815 in tre bei

volumi in ottavo, e si ricchi di vocaboli, e frasi, di proverbii, e riboboli piemontesi da lasciarsi indietro i suoi predecessori, e da potere, se non appieno, almeno in gran parte sovvenire ai bisogni dei Piemontesi. Se non che mirando quel molto dabbene, e dotto Sacerdote a giovare anche a chi studia nel latino, e nel francese, non volle stare contento alla sola definizione italiana, ma riputò eccellente opera venir corredando ogni vocabolo piemontese de' suoi equivalenti in quelle due altre lingue; e quanta fatica di braccio abbia perciò dovuto costargli quel suo proposito, se lo sa molto bene chi prende a traslatare de verbo ad verbum d'uno in altro linguaggio. Ma portava egli il pregio d'incontrare così dura fatica? Era forse questo il più urgente bisogno, ed il voto universale de' Piemontesi? Un gran numero di questi, per non dir tutti, rispondono francamente del no; perchè di coloro che lo parlano i novantacinque in cento fatti paghi che sono del ricercato vocabolo italiano corrispondente a quello del loro idioma, di cui solo abbisognano, li vedi chiudere di botto 🖼 Dizionario non sapendo più che fare delle successive definizioni; e interpretazioni in quelle due lingue, nelle quali non incontra loro di aver a scrivere; e que'pochi, cui per avventura facessera queste di mestieri, non ricorrono certamente a un Dizionario di dialetto per pescarvi le voci latine o francesi, che coll'italiane alla mano, possono attignere ad altre fonti più copiose, e più pure, cioè nei Vocabolarii italiani e latini, o italiani e frand cesi, di cui non v'ha, la Dio mercè, tanta carestia, quante di huoni Dizionarii del nostro dialetto.

Sarebbe affè stato molto più a desiderare, che quella grandissima fatica, che costar doveva al dotto. Compilatore l'accorzare ad ogni voce, e frase del nostro dialetto le voci e frase corrispondenti di quelle due lingue, l'avesse egli impiegata nella spoglio di que' pochi Piemontesi, che scriasero nel loro vernacoli con fama di tersi, ed eleganti, e poscia nell'investigazione, nella ricerca di definizioni, e spiegazioni più esatte, e più conformi alla grammatica, alla logica della lingua, ed al genti del nostro dialetto, essendoci avvenuto delle dicci volte le sel di abbatteroi a definizioni, e spiegazioni, che punto non definiscono, nè spiegano il vocabolo posto ini registro, senzi pastare della continua confusione del senso proprio col figurate.

portava meno, moltissime definizioni e interpretazioni, accin-

gevasi ad una ristampa del suo Dizionario.

Esauritasene la prima edizione fra le lagnanze e de' filologi, che fra noi non mancano, e di altri infiniti, alle dimande dei quali bene spesso il Dizionario non rispondeva punto, nè poco, il tipografo di Carmagnola a cui tipi aveva già il Compilatore affidato quel prime suo lavoro, concepì il disegno lodevolissimo di darcene una seconda edizione proponendosi di arricchirla di nuove voci, e definizioni, e di presentara agli occhi del Leggitore in ordine alsabetico tutti i vocaboli.

she giacevano nell'appendice in fine del 3 tomo.

Il che se ha egli eseguito scrupolosamente, siccome dai primi cinque fascicoli finor pubblicati possiamo congetturare aver fatto, egli si è con questo pienamente sdebitato d'ogni sua promessa, ed ha adempito alle parti tutte di tipografo editore, se non a quelle di lessicografo, e filologo, delle quali rogliamo ora qui far parola giusta le regole dateci da più prosondi lessicografi e filologi, e quelle principalmente, che legiamo qua e là sparse nel Paralello del Vocabolario della Crusca con quello della lingua inglese ec. (1), da cui abbiamo tratto le seguenti, che ci parvero le più sicure a seguire nella compilazione d'un Dizionario di dialetto.

1.º Fare colla guida della grammatica generale lo spoglio di tatti i buoni scrittori della nazione ricavando da essi le voci ad i significati da essi adoperati, e riducendoli a giusto metodo, e parti in bell'ordine colle regole dell'esperienza e dell'analogia. 2.º Stendere le spiegazioni con vocaboli meno astrusi della

parola che si spiega.

3.º Lasciare senza definizione ( piuttostochè definirle stortamente ) le parole di senso sottile e sfumato, quello cioè che son può essere fermo da nessuna parafrasi, e quelle pure,

<sup>(1)</sup> Opera del Ch. sig. Intendente G. Grassi, autore del Dizionario militare, del Seggio sui sinonimi italiani; segretario della classe di belle lettere nella R. Accad, delle scienze ed arti di Torino. V. proposta di corr. ed agg. al Vocab. della Cresca di Vincenzo Monti, vol. 2. par. 1. Mil. per A. Fontana, 1829.

che s'involgono in tanta oscurità, che sottrangonsi ad ogni

interpretazione.

4.º Registrare per primo il senso proprio ed originale di ciascuna parola, per amore della chiarezza, e della regolarità, potendo i sensi figurativi essere con maggior facilità conosciuti, e appropriati, se da quelle nozioni primitive sieno dedotti.

5.0 Illustrare ove il bisogno lo richieda le definizioni, e le

spiegazioni con esempi d'autori riputati.

6 º Notare i diversi significati delle parole equivoche ed il

senso naturale delle metaforiche.

7.º Escludere parimente quelle voci che hanno comune colle italiane la struttura, la desinenza, e la significazione, come avorio, abaco, abilità, abate, abbastanza, ala, e quelle pure che con leggerissimo cangiamento di desinenza si possono anche dal più idiota rendere italiane, come pan, pane; vin, vino; amè, amare; canson, canzone; eccetto quelle che dieno luogo a frasi o di significamento figurato, o di varia inversione italiana, o siano suscettive di più, e più definizioni.

8.º Escludere tutte le parole di significato manifestamente osceno, metodo altamente consigliato dal buon costume, dice

l'autore del Paralello succitato, e il Cav. V. Monti.

g.º Ad ogni voce apporre immediatamente l'indicazione di quella parte dell'orazione, alla quale essa voce appartiene, cioè se verbo, nome, participio ec.

rustica, cortigiana, curiale, provinciale ec.; se la locuzione è

equivoca, proverbiale ec.

ri.º Definire il vocabolo o prima, o dopo la spiegazione fattane, non potendo le spiegazioni, le interpretazioni, e le perifrasi tener luogo di definizioni.

12.º Fornire ciascuna voce posta in registro di quante più si possa definizioni italiane onde soccorrere ai varii pensieri,

e concepimenti di chi scrive.

Ecco le basi cui dovrebbe a parer nostro attenersi chi volesse intraprendere la compilazione d'un Dizionario di dialetto v. g. del dialetto piemontese, a parecchie delle quali hanno fallito ed il primo Compilatore del Dizionario piemontese italiano latino, e francese e quanti altri concorsero ad arricchirne o per me' dire ad imbottirne di voci nuove questa seconda edizione.

Un piccolo Dizionario piemontese italiano fu già da me com-

pilato e dato alla luce in Torino nel 1826, coi tipi della vedova Ghiringhello e Comp., il quale formava il secondo tomo del mio *Inviamento al comporre nella lingua italiana*. L'anno seguente gl'Illustrissimi signori Sindaci della Città in un co' signori Decurioni, Fondatori, Ispettori, e Direttori delle nuove scuole della lingua italiana da essi fondate e dirette, reputarono pregio d'opera accettare il mio Dizionario ad uso delle medesime degnandosi d'ordinarne a tal uopo una seconda edizione.

Esauritasi questa, feci pensiero di por mano ad una terza con offrirla al pubblico primieramente emendata in alcune definizioni che riconobbi essere storte ed inesatte; in secondo laogo corredata ad imitazione de' più rinomati Dizionaristi, e principalmente dei Compilatori del nostro Vocabolario latino italiano, corredata, dico, ad ogni voce, che ne fosse suscettiva, di quante più definizioni potevano somministrarmi tanto al proprio, che al figurato i Dizionarii più accreditati della nostra lingua, ciò che non praticarono i miei predecessori, che o confusero il figurato col proprio, o con una sola voce definitiva, o al più con due s'accontentarono di traslatarci il vocabolo piemontese, che ponevano a registro; e in terzo luogo più ricca di voci, delle quali nella sola lettera A mi venne fatto di aggiungerne un mille e cinquecento, che non si trovano nella seconda edizione Zalliana, di cui sopra ho parlato, spogliando i più eleganti fra quelli, che scrissero nel nostro dialetto delle voci, e frasi da essi adoperate, nè registrate dai Dizionaristi, che mi precedettero, e singolarmente giovandomi d'un abbozzo di Dizionario in dieci vol. in foglio, già compilato dal Medico Brouardi, che si conserva MS. nella Biblioteca della R. Accademia delle Scienze, e che ho potuto a mio bel agio esaminare e spogliare concedendomelo la singolare umanità dell'Illustre Presidente della stessa Accademia l'Eccellentissimo signor Conte Prospero Balbo, Ministro di Stato non meno chiaro fra i dotti per le applaudite opere sue, che rinomato fra i grandi per la costante amorevolezza e per l'efficacia con cui protegge ogni maniera di buoni studi.

Voglio pertanto sperare che questa fatica da me intrapresa a solo fine di cooperare al progresso della lingua italiana fra noi, e di giovare a' miei Paesani, ed alla quale vollero confortarmi i più dotti della nostra nazione, non sarà per tornare affatto inopportuna, nè venire del tutto sgradita, quantunque

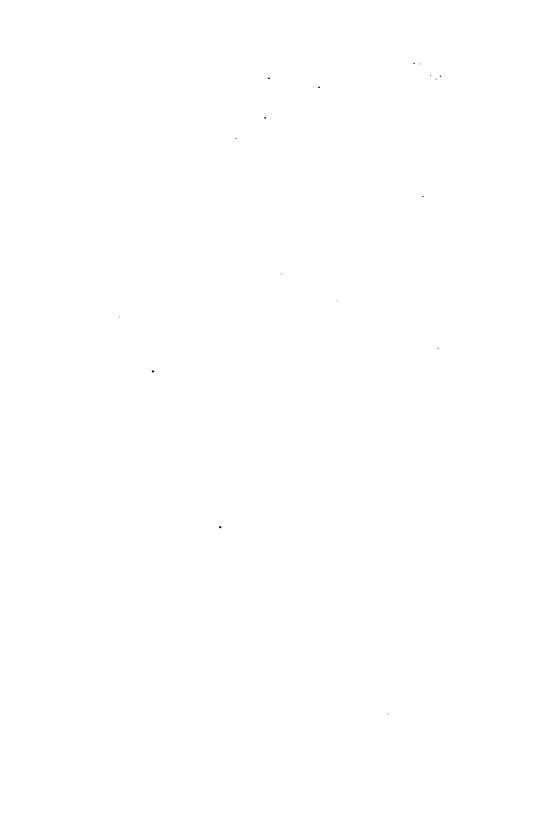

# TEORICA PIEMONTESE-ITALIANA

Di alcune parti declinabili del discorso, cioè dell'articolo, del pronome e del verbi avere ed essere

### CAPO PRIMO

S. 1.

### Dell'articolo.

Le dialetto piemontese ha tre articoli per ogni nome maschile 6 due anche pel femminino, cioè 'l, le, l'. Il primo cioè 'l si prepone ai nomi che incominciano da consonante, come: 'l pont (il ponte). Il secondo si premette ai nomi che principiano da s'impura, come le studi (lo studio). Il terzo si mette innanzi ai nomi, che principiano per vocale, come: l'onor. I due articoli pel femminino sono la e l', come: la neuva, la notizia; l'ambission, l'ambizione.

La lingua italiana ne ha pure di tre sorta pei masc. cioè l'articolo il pei nomi che incominciano da consonante che non sia un's impura, come: il padre; l'articolo lo per quelli che incominciano da s impura o da s, come: lo serigna, lo sio; l'articolo l' per quelli che incominciano da vocale, come: l'onore. E due altri articoli ha pure la nostra lingua italiana pei nomi di genere fem. cioè la e l', come: la casa, l'aurora.

# €. 2.º

Declinazione pratica degli articoli piemontesi e italiani.

## Declinazione dell'articolo '1

Sing. Nom. e Acc. 'l padron, il padrone. Gen. del padron, del padrone. Dat. al padron, al padrone. Voc. o padron, o padrone. Abl. dal padron, dal padrone. Plur. Nom. e Acc. i padron, i padroni. Gen. dil padron, dei padroni. Dat. ai padron, ai padroni. Voc. o padron, o padroni. Abl. dai padron, dai padroni.

State State Control

v der attack from

# Declinazione dell'articolo le,

Sing. Nom. e Acc. le studi, lo studio. Gen. d' le studi, dello studio. Dat. a le studi, allo studio. Voc. o studi, o studio. All. da le studi, dallo studio. Plur. Nom. e Acc. i, o ji studi, gli studj. Gen. du, o d' ji studi, degli studj. Dat. ai, o a ji studi, agli studj. Voc. o studi, o studi. Abl. dai, o da ji studi, dagli studi.

# Declinazione dell'articolo l'.

Sing. Nom. e Acc. l'onor, l'onore. Gen. d' l'onor, dell'onore. Dat. a l'onor, all'onore. Voc. o onor, o onore. Abl. da l'onor, dall'onore. Plur. Nom. e Acc. j'onor, gli onori. Gen. d' j'onor, degli onori. Dat. a j'onor, agli onori. Voc. o onor, o onori. Abl. da j'onor, dagli onori.

# Declinazione dell'articolo femminino la.

process to be a set that it is Sing. Nom. e Acc. la fia, la figliuola. Gen. d' la fia, della figliuola. Dat. a la fia, alla figliuola. Voc. o fia, o figliuola. Abl. da la fia, dalla figliuola. Plur. Nom. e Acc. le fie, le figliuole Gen. dle fie, delle figliuole. Dat. a le fie, alle figliuole. Voc. o fie, o figliuole. Abl. da le fie, dalle figliuole.

# Declinazione dell'articolo femminino l'.

Sing. Nom. e Acc. l'arpa, l'arpa. Gen. d'l'arpa, dell'arpa. Dat. a Parpa, all'arpa. Voc. o arpa, o arpa. Abl. da l'arpa, dall'arpa. Plur. Nom. e Acc. le, o j'arpe, le arpe, o l'arpe. Gen. d' le o d' j'unpe, delle, o dell'arpe. Date a le, o a j'arpe, alle, o all'arpe. Voc. o arpe, o arpe. Abl. da le, o da j'arpe, dalle, o dall'arpe.

Non parlo dell'articolo indeterminato che non offre alcuna difficoltà nel traslatarlo dal piemontese nell'italiano.

# CAPO SECONDO

# Dei pronomi.

I pronomi si dividono in personali, in relativi, in aggettivi.

I personali nel dialetto piemontese sono mi sing., noi plur. detti di persona prima; ti sing, voi plur. detti di persona seconda; chial, o chiel, chila, a, pel sing; e lor, a, pel plurale detti di persona terza.

I pronomi relativi, e gli aggettivi facilissimamente voltandosi dal piemontese nell'italiano, non se ne istituisce discorso.

Declinazione pratica dei pronomi personali piemontesi e italiani e primieramente del pronome mi, io di pers. pr.

Sing. Nom. mi, i, j', mi i, io. Mi i dista, io diceva; j'amo, io amo (si adopera l'j lungo quando il verbo comincia da vocale), mi i dista, io diceva.

Gen. d' mi, di me. Es. a parlo d' mi, parlano di me.

Dat. a mi, m', me, me (affisso), a îne, mi. volteve a mi, volgetevi a me; a me smìa, mi pare, mi somiglia; a m' n'a dis, egli me ne dice; dop d'aveime restitui coula souma, dopo d'avermi restituito quella somma.

Acc. mi, me (affisso), m', me. Es. a m'ama pi mi che so pare, ama più me che suo padre; amene sempre, amatemi ognora; a m'ioda, mi loda (loda me); i t' m' vedras a tourne, tu mi vedrai tornare (vedrai me tornare); i m'buto ant vostre man, mi pongo nelle vostre mani.

Voc. o mi, o me ) non fa mestieri d'esempio.

Plur. Nom. noi, i, noi i, noi. Es. noi savoma, i savoma, noi is savoma, noi sappiamo.

Gen. d' noi, di noi.

Dat. a noi, n', ne, a noi, ci, ce, ne. Es. parlava a noi, parlava a noi; a n' disia, ci diceva (diceva a noi); veule dene da disnè? volete darci da pranzo? I monosillibi am, an, at, im, in, it, iv, che servono nel nostro dialetto ai casi dat. e acc., chi li serive d'un modo, e chi d'un altro; a me piace scriverli distaccati considerando la vocale a per pronome di persona terza, e la vocale i per pronome di persona oppure per riempitivo.

Acc. noi, n', ne, ne, noi, ci, ce, ne. Chiel ama pi noi che se frel, egli ama più noi che suo fratello; dop d'aveine vist, dopo

d'averci veduto; a n'a vist, egli ci ha veduti.

Voc. *o noi* , o noi. Abl. *da noi* , da noi.

# §. ₃,°

Declinazione del pron. di persona seconda piemontese e italiano.

Sing. Nom. i t', ti t', tu. Es. i t'ses un galantom, ti t'ses un galantom, tu sei un galantuomo.

Gen. de ti, di te. Es. I son content de ti, sono contento di te.

Dat. a ti, te, te, t', a te, ti, te. Es. dareu tre lire a ti e des a



veduto il ritratto, cioè avendo veduto il ritratto di lui; i parlo nen de chiel, de chiela, non parlo di lui, di lei; de chiel parlomas

nen, di lui non parliamone.

Dat. j', je, a lui, gli, a lei, le, ne. Es. coul magister brutal, e ignorant u peul nen vede coul fieul, e a j' dà tante stafilà ec:, quel maestro ec. gli dà cotante sferzate: gli, cioè a lui; 'l ministra j'a respost, il ministro gli ha risposto; nè medich, nè sirogich a l'an poduje portè nessun soliev: poduje portè, potuto apportargli, cioè a lui, e riferendosi a nom. sem. apportarle, cioè a lei; aveije, aveine cura, abbiategli cura, abbiatene curà.

Acc. lo, la, lui, lo, lei, la. Es. s'i peule nen amelo maltratelo almane nen, se non potete amarlo non maltrattatelo almeno.

Abl. ne, da lui, da lei, ne. Es. j'eu procurà d'alontamenne, he procurate d'allontanarmene, cioè d'allontanarmi da lui.
Plur. Nom. a, lor, eglino, elleno (d'ambi i generi).

Gen. ne, d'.lor, di loro ( d'ambi i generi ).

Dat, j', ja, ii, a loro, loro. Es. avend senti coui sgnor, a j'a respost, avendo udito quei signori, egli ha risposto loro; tero, cioè a loro; quand i vedrè coule sgnore, i v' prego de dije, quando vedrete quelle signore io vi prego di dir loro; s' i' v' inbate ancora ant coul galantom, ii dirè che ec., se v'abbattete ancora in quel galant'uomo gli direte che ec.; vedend coule sumele, ii dirè, citti portreu doman coule veste, vedendo quelle semmine, loro direte, che porterò loro quelle robe.

Acc. ii, je, li, le. És. se voi ii lode, se voi li lodate; s'i peute

nen ameje, se non potete amarli, o amarle.

Abl. ne, da lor, da loro. Es. andene lontan, andatene lungi, cioè andete lungi da loro.

Il resto dei pronomi piemontesi s'impara facilmente coll'uso, e coll'esercizio della lettura, e studiando in qualche buona graminatica.

# CAPO TERZO

# Dei verbi.

Tre sole sono le conjugazioni de' verbi piemontesi, la prima e di quelli, il cui infinito termina in è accentato, come amè, amare, la seconda di quelli che hanno l'infinito finiente in è senz'accento, come vende, lese, vede ec., ai quali in alcune province si da pure la desinenza in i: vendi, legi, vedi anche senza accento, vendere, leggere, vedere; la terza abbraccia quelli che finiscono in i coll'accento, come cusì, cucire, vesti, vestire ec.

Non reputo necessario spendere tempo, carta, ed inchiestro a

XIX

dar le conjugazioni piemontesi, che s'imparano primo dalla balia, e quindi conversando; è ben più necessario dare quelle dei verbi italiani che non s'imparano strada facendo. Ecco dapprima la conjugazione dei verbi essere ed avere, i quali oltrecchè si reggono da se stessi, entrano pure a formare parecchi tempi dei verbi attivi, passivi e neutri.

S. 1.0

Conjugazione del verbo esse, essere.

Modo indicativo tempo presente.

Sing. I son, mi son, mi i son, io sono.

Ti t'ses, i t'ses, tu sei.

A l'è, egli, o ella è.

Plur. Noi somo, noi i somo, i somo, noi siamo.

Voi sè, voi i sè, i sè, voi siete.

A son, eglino, coloro, elleno, quelle sono.

# Preterito imperfetto.

Sing. Mi era, o mi j'era, io era.

A l'era, colui, o colei era.

Plur. Noi j'ero, noi eravamo.
Voi j'ere, voi eravate.

A l'ero, eglino erano.

Si lasciano il preterito perfetto determinato, e il piucche perfetto perche facilmente si formano di quei due primi coll'aggiunta del participio stato sing. e stati plur., come i son stati ca. in sono stato ec.

### Futuro.

Sing. Mi sareu o sarai, i sareu o sarai, io saro. Ti t' saras, tu sarai.

A sarà, egli, o ella sarà.

Plur. Noi saromo, i saromo, noi saremo. Voi sarè, i sarè, voi sarete. A saran, eglino, o elleno saranno.

Imperativo.

Sing. Fa ch' i t' sie. Ch'a sia, ch'egli, o ella sia. Plur. Procuromo d'esse, o ch'i sio. Esse, siate. Ch'a sio, siano eglino.

# Soggiuntivo tempo presente.

Sing. Ch' mi. o mi i sia, ch'io sia. Ch' ti l' sie, che tu sii, o sia. Ch'a sia, ch'egli sia.

Plus. No.

Plur. Ch' noi sio, ch' noi i sio, che noi siamo. Ch' voi sie, ch' voi i sie, che voi siate. Ch'a sio, che coloro siano.

# Preterito imperfetto.

Sing. Ch' mi fussa, i sarìa, ch'io fossi sarei.

Ch' ti t' fusse, i t' sarie, che tu fossi, saresti.

Ch'a fussa, a sarìa, che colui fosse, sarebbe.

Plur. Ch' noi fusso, i sarìo, che noi fossimo, saremme

Plur. Ch' noi fusso, i sarìo, che noi fossimo, saremmo. Ch' voi fusse, i sarìe, che voi foste, sareste. Ch'a fusso, a sarìo, ch'eglino fossero, sarebbero.

N. B. Non si conjugano il preterito persetto, il piucchè persetto, ed il suturo di questo modo, perchè si formano coi tempi semplici di questo modo, e'l participio suddetto, cioè stato o stati, come ch'i sia stait, ch'i sussa stait, ch'io sia stato, ch'io fossi stato ec.

# Infinito.

Esse, essere. Pret. esse stait, essere stato. Ger. essend, essenda.

N. B. Qualche volta il monosillabo i o j' dopo il pronome. min questo, od in quel lungo, come mi i j'erà, io ci, o vi annomi j'era, io era.

# Conjugazione del verbo avei, o aveje, Modo indicativo tempo presente j'au, appure f

che s'involgono in tanta oscurità, che sottrangonsi ad ogni

interpretazione.

4.º Registrare per primo il senso proprio ed originale di ciascuna parola, per amore della chiarezza, e della regolarità, potendo i sensi figurativi essere con maggior facilità conosciuti, e appropriati, se da quelle nozioni primitive sieno dedotti.
5.º Illustrare ove il bisogno lo richieda le definizioni, e le

spiegazioni con esempi d'autori riputati.

6 Notare i diversi significati delle parole equivoche ed il

7.º Escludere parimente quelle voci che hanno comune colle italiane la struttura, la desinenza, e la significazione, come avorio, abaco, abilità, abate, abbastanza, ala, e quelle pure che con leggerissimo cangiamento di desinenza si possono anche dal più idiota rendere italiane, come pan, pane; vin, vino; amè, amare; canson, canzone; eccetto quelle che dieno luogo a frasi o di significamento figurato, o di varia inversione italiana, o siano suscettive di più, e più definizioni.

8.º Escludere tutte le parole di significato manifestamente osceno, metodo altamente consigliato dal buon costume, dice

l'autore del Paralello succitato, e il Cav. V. Monti.

9.º Ad ogni voce apporre immediatamente l'indicazione di quella parte dell'orazione, alla quale essa-voce appartiene, cioè se verbo, nome, participio ec.

rustica, cortigiana, curiale, provinciale ec.; se la locazione è

equivoca, proverbiale ec.

fattane, non potendo le spiegazioni, le interpretazioni, e le perifrasi tener luogo di definizioni.

si possa definizioni italiane onde soccorrere ai varii pensieri,

e concepimenti di chi scrive.

Ecco le basi cui dovrebbe a parer nostro attenersi chi volesse intraprendere la compilazione d'un Dizionario di dialetto v. g. del dialetto piemontese, a parecchie delle quali hanno fallito ed il primo Compilatore del Dizionario piemontese italiano latino, e francese e quanti altri concorsero ad arricchirne o per me' dire ad imbottirne di voci nuove questa seconda edizione.

Un piccolo Dizionario piemontese italiano fu già da me com-

pilato e dato alla luce in Torino nel 1826, coi tipi della vedova Ghiringhello e Comp., il quale formava il secondo tomo
del mio Inviamento al comporre nella lingua italiana. L'anno
seguente gl'Illustrissimi signori Sindaci della Città in un col
signori Decurioni, Fondatori, Ispettori, e Direttori delle nuove
scuole della lingua italiana da essi fondate e dirette, reputarono
pregio d'opera accettare il mio Disionario ad uso delle medesime
degnandosi d'ordinarne a tal uopo una seconda edizione.

Esauritasi questa, feci pensiero di por mano ad una terza con offrirla al pubblico primieramente emendata in alcune definizioni che riconobbi essere storte ed inesatte; in secondo laogo corredata ad imitazione de' più rinomati Dizionaristi, e principalmente dei Compilatori del nostro Vocabolario latino italiano, corredata, dico, ad ogni voce, che ne fosse suscettiva. di quante più definizioni potevano somministrarmi tanto al proprio, che al figurato i Dizionarii più accreditati della nostra lingua, ciò che non praticarono i miei predecessori, che o confusero il figurato col proprio, o con una sola voce definitiva, o al più con due s'accontentarono di traslatarci il vocabolo piemontese, che ponevano a registro; e in terzo luogo più ricca di voci, delle quali nella sola lettera A mi venne fatto di aggiungerne un mille e cinquecento, che non si trovano nella seconda edizione Zalliana, di cui sopra ho parlato, spogliando i più eleganti fra quelli, che scrissero nel nostro dialetto delle voci, e frasi da essi adoperate, nè registrate dai Dizionaristi, che mi precedettero, e singolarmente giovandomi d'un abbozzo di Dizionario in dieci vol. in foglio, già compilato dal Medico Brouardi, che si conserva MS. nella Biblioteca della R. Accademia delle Scienze, e che ho potuto a mio bel agio esaminare e spogliare concedendomelo la singolare umanità dell'Illustre Presidente della stessa Accademia l'Eccellentissimo signor Conte Prospero Balbo, Ministro di Stato non meno chiaro fra i dotti per le applaudite opere sue, che rinomato fra i grandi per la costante amorevolezza e per l'efficacia con cui protegge ogni maniera di buoni studi.

Voglio pertanto sperare che questa fatica da me intrapresa a solo fine di cooperare al progresso della lingua italiana fra noi, e di giovare a' miei Paesani, ed alla quale vollero confortarmi i più dotti della nostra nazione; non sarà per tornare affatto inopportuna, nè venire del tutto sgradita, quantunque

West

Balbis:

percossa, caso, se viene pronunziata colla o aperta, cioè naturale, e vale fiasco, ampolla ec.; se si pronunzii coll'o chiuso, cioè come l'a toscano; onde in quest'ultimo caso si scrivera bouta, e così in ogni altra voce di doppio significato dipendente dall'o aperto, o dall'o chiuso.

3.º Sarà la n secondo l'ortografia delle prime scritture piemontesi, quelle cioè dell'Allione Astigiano, che fioriva nel secolo xvi prima edizione, sarà, dico, la n segnata dall'apostrofo in quelle sole parole, nelle quali pronunziata nasalmente, cioè con molle suono, significherà altro da quello, che significherebbe, se fosse pronunziata col suono suo primitivo-naturale, come accade nella parola dan di doppio significato, la quale se significa danno, verbo (coloro danno), la n si pronunzia nasale, e se vale danno, nome (il danno), vuol essere pronunziata col suo natural suono, come in pan, panno.
4.º La vocale e che non si pronunzia nelle parole piemontesi alle volte forma sillaba, alle volte no. Fa sillaba nella parola terdochè, e allora si lascia esistere, e le si appone la cediglia, come si è fatto nella parola suddetta, e come dai migliori scrittori nel nostro dialetto veggiamo adoperato; ed eccone es. in questi due versi del

Quante rason per drit, e per travers ec. J'è nen tante persone senssa dnè ec.

Quando poi la vocale e non si pronunzia, e resta quasi in virtu della figura sinalefe schiacciata, e ingojata affatto dalla consonante, o dalla vocale che le vien dopo, di modo che non può formar sillaba, il che avviene anche ad altre vocali, e principalmente nei monosillabi, allora a queste siffatte si appone l'apostrofò; come si vede praticato da tutti; ed eccoci sbrigati da questa bisogna, di cui tanti, i quali curano più la maniera di scrivere le parole piementesi che la scienza di esprimerle in buon italiano, vanuo gelosissimi sino a compor frattati di pronunzia per insegnarci a scrivere in un dialetto, in cui non si scrive che per passatempo, e da ben pochissimi.

# TEORICA PIEMONTESE-ITALIANA

Di alcune parti declinabili del discorso, cioè dell'articolo, del pronome e del verbi avere ed essere

# CAPO PRIMO

S. 1.

### Dell'articolo.

Le dialetto piemontese ha tre articoli per ogni nome maschile & due anche pel semminino, cioè 'l, le, l'. Il primo cioè 'l si prepone ai nomi che incominciano da consonante, come: 'l pont (il ponte). Il secondo si premette ai nomi che principiano da s'impura, come ! le studi (lo studio). Il terzo si mette innanzi ai nomi, che principiano per vocale, come: l'onor. I due articoli pel semminino sono la e l', come: la neuva, la notizia; l'ambission, l'ambizione.

La lingua italiana ne ha pure di tre sorta pei masc. cioè l'articolo il pei nomi che incominciano da consonante che non sia un's impura, come: il padre; l'articolo lo per quelli che incominciano da s impura o da z, come: lo serigna, lo zio; l'articolo l' per quelli che incominciano da vocale, come: l'onore. E due altri articoli ha pure la nostra lingua italiana pei nomi di genere fem. cioè la e l', come: la casa, l'aurora.

# S. 2.

Declinazione pratica degli articoli piemontesi e italiani.

### Declinazione dell'articolo '1

Sing. Nom. e Acc. 'l padron, il padrone. Gen. del padron, del padrone. Dat. al padron, al padrone. Voc. o padron, o padrone. Abl. dal padron, dal padrone. Plur. Nom. e Acc. i padron, i padroni. Gen. dil padron, dei padroni. Dat. ai padron, si padroni. Voc. o padron, o padroni. Abl. dai padron, dai padroni.

Modi di dire toscani ricercati nella loro origine. Ven. 1740.

O. P. Sonet alla memoria di Gioachino Ignazio Felice Vignola Saluzzese. Mondovi, 1793.

Ortografia enciclopedica universale della lingua italiana. Ven. 1824.

Peyron; Poesie piem. Tor. stamp. Botta, 1830.

Pipino Medico Maurizio; Grammatica piemontese, e Dizionario.

Tormo, 1793.

Poesie piemontesi raccolte dal Medico Pipino Maurizio. Torino, 1793. Ponza Michele; Dizionario piemontese italiano. Torino, 1826. Poupouri a la senevra. Tur. 1830.

Prunet; Ode s' la vita d' sità. Tor. 1816.

Regis G. M. Dizionario legale teorico pratico. Tor. 1816 al 1824.

- Poesie piemontesi parte edite e parte inedite.

Ricreassion de l'autoun: vers piemonteis. Tur. 1827. 1827. Romani Gioanni; Dizionario generale de'sinopimi italiami. Mil. 1825. Saggio di poesie piemontesi in genere affatto nuovo. Tor. 1820. Satire ossia Tragicomedie italiane e piemontesi, cioè il Notaro

Onorato, tragicomedia per musica; L'Adelasia, tragicomedia; dramma italiano e piemontese; L'Adelaide, tragica dram. italia e piem.; Adelaide, tragic. ital. e piem. Tor. presso Ign. Soffietti ( manca l'anno ).

Sonetti e Madrigali, e Odi in dialetto piemontese inserite in alcune A ......

raccolte per nozze.

أأعلاه وأوالا يديرونيسور

Tre volgarizzamenti del libro di Catone de' costumi con note e con indici delle voci più notabili, testi del buon secolo della lingua. Vincenzo Monti; Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Voc. della Crusca. Mil per Aut. Fontana, 1828.

Vittorio Alfieri; Voci e modi toscani con le corrispondenze dei medesimi in lingua francese ed in dialetto piemontese pubblicati per cura di Luigi Cibrario con note dell'editore medesimo: Torino, 1827.

The same of the sa

2 1 3 3 3 3

# INDICE

# Delle abbreviature.

| Acc. Accusativo.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad. trag: it. piem. Adelasia, tragicon | nedia italiana memantesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agg.: Aggettivo.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alb. gr. diz. Alberti, gran dizionario | o ital. fr. Mil. 1826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Art. Articelo                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ave. Awerbio.                          | Const. Company of the North Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avo: di tem. Avverbio di tempo.        | gradien (1994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Burch. Burchiello Son.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cal. Calvo Edoardo Medico., poesie.    | og versione en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canz. Isl. Canzone Isleriana.          | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cas. quar. sac. Cas. com. Cas. reg. e  | d oss. Cas. poes. v. Cas. paral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Casalis, quaresimal sacocia            | bil - comedia regole ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osservazioni - poesie varie -          | parabole de l'enfant prodigue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con. Congiunzione.                     | entra la rinta agrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Con. Congiunzione.                     | and the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dim. Diminutivo.                       | A Company of the State of the S |
| Diz. Dizionario.                       | ्र हुन । या भव्यत् वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diz. Bol. Dizionario di Bologna.       | าก การเกาะ การเกาะ การเกาะ ได้การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ<br>เกาะ การเกาะ ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diz. Zall. Dizionario Zalliano 1.ª 2.  | ediz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ecl. lat. e piem. Ecloga latina e pier |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pel Piemonte. Tor. 1805.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fav. Cal. Favole del Calvi.            | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F. B. Sonetti, capitoli, cantate qua   | e là sparse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fem. Femminile.                        | C. C. C. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fig. Figuratamente.                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gr. Grammaticale.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gr. diz. mil. Grassi, dizionario milit | are.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inf. Infinito.                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Int. Interiezione.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Int. am. Interiezione aminirativa.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It Italiana a italiana                 | The second of th |

```
EXII :
Lat. Latino.
M. Manca nella seconda edizione del Dizionario del Zalli.
Man. avv. Maniera avverbiale.
Man. pr. Maniera prepositiva.
Mas. Maschile.
Met. Metaforicamente.
Mia M. Mia Musa giù d'Ienna. Tur. 1829.
N. Nome.
Nom. dim. Nome diminutivo.
Nom. spr. acc. Nome spregiativo, accrescitivo.
Not. On. tragic. ital. e piem. Il Notajo Onorato, tragicomedia
         italiana piemontese.
Qp. Oppure.
Pag. Pagipa.
Par. lat. Parola latina.
Part. Participio.
Partic. dis. Particella disgiuntiva.

Partic. neg. Particella negativa.
P. e. o per es. Per esempio.
Pegg. Peggiorativo.
Pl. Plurale.
Poup. Poupouri a la senevra.
Pr. dim. Pronome dimostrativo.
Prep. Preposizione.
Pron. Pronome.
Prov. Proverbio.
Prun. od. ec. str. ec. Prunetti, ode su la vita d' sità.
Reg. G. M. diz. l. Regis G. M. dizionario legale ec.
Ricr. ec. Ricreassion d'l'autoun.
Sing. Singolare.
S. P. P. Saggi di poesie piemontesi.
Sup. Superlativo.
Ter. o T. Termine.
Ter. di col. Termine di collegio.
T. M. Termine medico.
Trag. ital. e piem. il Not. On. Tragicomedia italiana e piemontese,
         il Notaro Onorato.
U. Uso.
V. Vedi.
V. a. o v. at. Verbo attivo.
V. a. o n. Verbo attivo o neutro.
Var. erc. Varchi, Ercolano.
                                                  Jenierope s
V. aus. Verbo ausiliare.
V. cont. Voce contadinesca.
```

V. ebr. Voce ebrea.

V. f. Voce francese.
V. g. Verbi gratia.
V. lat. Voce latina.

V. n. Verbo neutro.
V. n. p. Verbo neutro passivo.
Voc. e mod. t. Voci e modi toscani.

L'Autore intende godere del diritto di cui all'articolo 18 delle Regie Patenti 28 febbrajo 1826, avendo adempite a quanto vi si prescrive.

# VOCABOLARIO

# PIEMONTESE-ITALIANO

A, prima lettera dell'alfabeto, Asabiesse, o Acgacusse, v. n. p. detta vocale, e la prima delle acchiocciolarsi, ristringersi in se

cinque.

rie significazioni, e principalmente accoccolarsi, accovacciarsi, acquatquella di direzione a qualche luogo, ¶tarsi. M. come: i vad a Roma, io vo a Roma; o di attribuzione, o segno | cui s'insegnano i principi dell' del caso dat., come nel son. x. Aritmetica. del Sag. di poes. piem.: a scota tutt, e a tuit a dà d'agiut. Qual- stare a bada, badaloccare, bache volta è pronome di terza per- daloccarsi, mondar nespole, basona, d'ambi i generi e numeri, dare, star senza sar nulla, star come: a dis, egli o ella dice; ozioso, colle mani alla cintola; a diso, eglino o elleno dicono. Alle una a bada, intertenere, ritarvolte sta senza uffizio, e per vezzo dar uno da checchessia, farlo atdi dialetto, come nel Not. onor. tendere, soprattenerlo. tragic. ital. e piem.:

Fin ch' Mariota a sia via.

tore, principe, moderatore, capo o pel monastero, il preposto del della festa: abao del tavolazzo, quale abbia titolo d'Abate. re dell'archibugio. Ved, statuti Riv. e Monc. sul Tavolazzo. Abao ad allevare, a nutrice, a balia; però è voce erronea, corrotta da' e met. alla malora, alla perdigenovesi, che l'adoperano per zione; aggiunto a nome vale tratto Abate nei suddetti significati.

chiocciolato, acquattato, rannic- tato, perduto. chiato, accosciato, accoccolato,

accovacciato.

stesso, raccogliendo insieme le A, preposizione, che prende va- membra, rannicchiarsi, accosciarsi,

ABACO, n. abbaco, libretto, in

A BADA, DA BADA; stè a bada,

Andia, n. monastero, abbadia. I m'ascondo da para a cousta fia abbazia, badia, dignità ecclesiastica per lo più propria de'rego-Ani, n. capo, guida, regola- lari; si dice anche per la chiesa,

A BAILA, man. pr. ad allattare, via, gettato, perduto; dnè dait ABABIA o Acoaccia, part. ac- a baila, denaro tratto via, get-

> A BALA DE SCIOP, man. pr. rapidissimamente, velocissimamente.

prontissimamente, e fig. perfettamente, ottimamente; di, o a pen- temente, a sufficienza, assai; banello, a pelo, a vanga, a vela stevolmente, sufficientemente. gonfia.

bandonamento ; cessione; a l'u-siastico; 2.º di chi è superiore bandon, in abbandono, all'altrui in qualche monastero;

ABANDONE, v. at. abbandonare, lasciare, ritirarsi, allontanarsi, lire, spianare, gettar a terra, rocedere, dare, rimettere ec.; aban-vesciare, atterrare, distruggere, donesse, abbandonarsi, lasciarsi an rovinare, sovvertere, diroccare, dare senza ritegno, darsi in preda, smurare; e met. opprimere, inin braccio, in potere, confidarsi debolire, snervare, fiaccare, in-interamente, affidarsi, rimettersi ec. vilire, affliggere, torre, o scemare

mandar giù, avvallare, e met lalcuno, abbattersi, imbattersi ad,

avvilire, invilire.

chinarsi, e met. umiliarsi, avvi- son generate queste voci ). M. lirsi, invilirsi; abassè'l cachet a A BATICOLE, man. pr. a caval quaicun, cavar il ruzzo dal capo, cione, a cavalluccio, sul dosso, sbaldanzire, aggiustar il mazzoc- sulle spalle. chio ad alcuno, abbassargli la cresta, cavargli il pel capocchio, vesciamento, atterramento, e met. far chinare le corna, o abbassare invilimento, afflizione, costernail cimiero, far cagliare, umiliare, zione, scadimento, mancamento ridurre al silenzio, avvilire. Manca di forze, infralimento, perdita di Isler:

I son sì con bona veuja D'abassele coul cachet; cavarti il ruzzo dal capo, e simili.

Abassia, nom. abbadia, badia, abbazia, benefizio ecclesiastico. damerino, il vezzoso, il lezioso, 🛭 V. abadia.

Abastanssa, abbastanza, bastan-

ABATE, nom. abate; si dice 1.º di Abandon, n. abbandono, ab- chi possiede un benefizio eccle-3.º di chiunque vesta abito ecclesiastico.

ABATE, ver. abbattere, demo-Abass, av. abbasso, a basso, il coraggio; abatse, lassesse nbagiù, all'ingiù, inferiormente.

Abasse, basse, verb. at. abbasse ibbattere, scoraggiare, disanisare, bassare, calare, sminuire, marsi; abatse, incontrarsi con umiliare, rintuzzare, deprimere, in, o con alcuno (il Dizionario Zalliano ha dato abatiment, Abassesse, v. n. p. abbassarsi, abattu, e non il verbo abate, onde

A BATICOLE, man. pr. a caval-

ABATIMENT, n. abbattimento, roal Diz. Zall. la bellissima frase: | coraggio, affanno, prostrazione | abassè'l cachet, eccone es. nell' d'animo, o di corpo, debolezza, : accasciamento.

ABATIN, n. dim. d'ab. abatino, e si dice di chi veste in giovane cioè di fiaccarti l'orgoglio, di età l'abito chericale; fè l'abatin, si dice di chi vestito degli abiti 🕳 chericali forse con maggior eleganza, che non conviene, fa il = e simili.

sciato, gettato giù, o a terra, e zio, adagio adagio, così così. met. invilito, attlitto, dolente, affannato, mesto, costernato, cru-cioso, scaduto di forza. languido, far bello, dar garbo, acconciare, faccato, fiacco, indebolito, avvi-pulire; abelisse, n. p. abbellirsi, lito, atterrito; esse abatu, acca-ladornarsi, pulirsi, azzimarsi, absciare. Il Dizionario Zalliano ci bellarsi, farsi bello, acconciarsi. dà dibattuto, che significa altro.

cazione, rinunzia.

alfabeto.

fanciulli a conoscerle.

zoli, a pezzi, a pezzetti; e met. | sufficiente. 2 bel bello, poco per volta, a nel Zalli. Eccone es. nella canz. 32 dell'Isler:

A bei poch couste servente Gnun lo peul già pa neghè A divento impertinente, E nojose a tutt'andè.

A BEL TOCE, man. pr. a bei pezzi, a pezzi piuttosto grossi che no, a brani, 'spezzatamente.

;-

ĸ

ċ

A BELLA POSTA, man. pr. a bella posta, appensatamente, a posta, a bello studio, a posta fatta, a idoneo, atto, capace, abile, istruicaso pensato, con deliberazione re, ammaestrare, addestrare, escrmaturata, talvolta vale determi-feitare, disporre. natamente, per quell'effetto preciso.

ARATO, part. abbattuto, rove-I senza romore, senz'affaticarsi, ada-

Abeli, v. a. abbellire, ador-

A servicu, man. prep. in quan-Abricassion, v. dell'uso, abdi- tità appena sufficiente, appena hastantemente, appena abbastanza. Apprent, v. a. rinunziare, dis- E talora a mala pena, a malo stento, appena, stentatamente, ABECT, n. abbicci, abbiabbé, misuratamente, a riserva, a miccino, parcamente, con iscarsa ABECEDARI, n. abbeccedario, e misura; an dava del pan a berlich, si dice tanto del libretto, in cui ci dava il pane colla balestra, contengonsi le lettere dell'alfabeto colla spada, per lambicco, onde quanto di colui, che insegna a' | lambiccare, farne carestia; avei a berlich d'una cosa, averne appena A BEI POCE, man. pr. a minuz- bastantemente, in quantita appena

Ann., ag. abile, atto, acconcio, poco a poco, insensibilmente. M. accomodato, intelligente, valente, attalentato, addatto, addattato, destro, addestrato, perito, industrioso, ingegnoso, idoneo, disposto, sagace, avveduto.

ABILITÀ, n. idoneità, abilità, destrezza, intelligenza, capacità, industria, perizia, attezza, attitudine, acconcezza, ingegno, disposizione, talento, sagucia, avvedutezza.

ABILITE, v. a. abilitare, rendere

ABIME, v. at. nabissare, inabissare, gettare nell'abisso, spro-A BEL BEL, man. pr. pian piano. fondare, sommergere, precipitare; a bell'agio, comodamente, lenta- e met. opprimere, distruggere. mente, chetamente, tacitamente, sconquassare, subbissare. rori-

(4)

nare, mandar sossopra, a soquadro, condurre a miseria, a po vertà, a strettezze, mandar in voce abjurare non è voce italiana malora; e in senso neutro, nabissare, inabissare, precipitare, sommergersi, sprofondare, cader ablativo; esse a l'ablativ, essere nel profondo.

A BIEDE, man. pr. a bende, a pezzi, a pezzuoli, a brani. M.

Ariss, n. abisso, subisso, e met. inferno; aggiunto a fanciullo, scapestrato ec.; grandissima copia, gran quantità, diluvio, nuvolo.

Авіт, п. abito, veste, vestimento ec., veste claustrale., e tura, naturale, temperamento, stumanza, usanza, atteggiamento, contegno, assuefazione, consuetudine.

alloggio.

ABITÈ, v. n. abitare, dimorare, soggiornare, albergare, stare, alloggiare, star di casa, ayer stanza.

ABITIN, n. dim. d'abito, abitino, abituccio. Abitin dla Madona, scapolare, abitino di di- pefatto, stupefare, ammutolire. vozione: si chiamano così due pezzetti di panno attaccati a due nastri, che si portano appesi al' collo per divozione alla B. V. del Carmine, e simili.

ABITUÀ, par. abituato ec. V. il verbo. M.

Abituesse, v. n. abituarsi, avprender abito, far il callo, radicarsi, ausarsi, adusarsi. M.

ABJURE, v. a. abbandonare un' opinione per un'altra e simili. La in verun senso.

ABLATIV, nome del sesto caso, agli estremi o della vita, o dei beni di fortuna.

Possibil ch'i sie peui tant afamà Ch'i veuje vedme d' pianta al'a-1 blativ? 1

.Cal. poes. 1

ABOCANT, agg. abboccato, auna 1 4 ... bile, soave.

A BOCCA, man. pr. a bocca, in met. qualità, disposizione, na- presenza, a voce, a viva voce, in faccia, presensialmente; a bocca abito, abitudine, costume, co- ch' veustu, a piacent, copiesameste, largamente, sontuosamente.

A BOCCA DUBBTA, man. pr. a bocca 1 aperta : e fig. attentissimamente, Abitassion, n. abitazione, sog- con grandissima attenzione, apgiorno , dimora , domicilio , al-plicazione ; senza muover palpebergo, abitacolo, casa, stanza, bra, senza fiature, senza dir motto, e simili, e fatto aggiunto a verbe, o a nome, estatico, immoto, iscantato, istare a canna budata, cioè stare con tutta l'applicazione possibile; restè a bocca duerta, allibire, ammutire, rimaner stu-

A BOCCE FERME, man. pr. a pallottole stanti, fermatesi, fermate, ferme, e met. al fin de' conti. al fin del fatto, a lite decisa, finita, allo scuoter de' sacchi, allo staccare, o al levare delle tende, dammelo morto, aspetta la fine,

ABOCHESSE, v. n. abboccarsi vezzarsi, accostumarsi, assuciarsi, conserire, parlare, ragionare incontrarre abitudine, invezzarsi, sieme, trattenersi con alcune parlare.

ABOLI, v. a. abolire, annullare,

abrogare, cancellare, cassare, lestruggere, torre, levar via.

Con dle legi bin pesà Lo ch'a j'era d'mal mescià, D' difetous, d'incoerent

A BON, man. pr. a.buono a buono, s'abonner, cioè accordarsi, conve-buonamente, pacificamente, pa-nire, patteggiare, obbligare a pacatamente, senza querele, senza gare una quota, fur putto, pagare soperchierie, di huen, volore, di un tanto. Onde accordarsi a pagare buon accordo. M. • . .

zione che si sa tra particolari per trebbe servire se non di desiniun oggetto qualunque, e singo- zione, almeno di spiegazione del larmente parlandosi di tentro, e francese vocabolo s'abonner, e del simili; abbonamento o abbonare piemontese abonesse. M. in lingua sono termini mercantili, Asoni, v. a. imbonire, acquee valgene approvare come legittimo un conto, una partita ec. placare, sedore, mitigare, per-Bis. mil. ital. La lingua italiana suadere; n. p. placarsi, initigarsi, son fornisce il vocabolo ahona- addolcirsi, raddolcirsi, abbonacment sia piemontese, che mila- ciarsi, quietarsi; e tulvolta ingan-rese d'alcun vocabolo più proprio nare con dolci parole, moine, e di quello di sopra registrato, cioè simili, abbindolare, aggirare, gasppalto, che potrebbe convenirgli rabullare ec. M. per via di similitudine. M.

rento, con tutto ciò, non di meno, Ibuon mattino. intanto , frattauto.

pia, gran quantità, dovizia, ab- mente, a salvamento. bondevolezza, ridondanza. M.

ABORDANT, ag. abbondante.dovisioso, copioso, ricco, abbondante. M.

... ABONDE, v. n. abbondare, aver molto antigrammaticamente, do**più che a sufficienza, a**vanzare, | vendosi dire *rasente la sponda*, esser ricco, abbondante, dovizioso. o alla sponda, poiche non è la aver in gran copia, in abbon-sponda, ma altro corpo che rade danza ec., aver a macco. M.

ABONE, v. d. ABONESSE, v. n. p. vare, porre in disuso, e fig. di-fappaltarsi, parlandosi specialmente di teatri, di libri, e simili, vale pagare una, data somma per sempre, e pur anche a rate, ed è lo stesso che associarsi. Diz. mil. ital. L'ha abolilo, e a sto moment ec. Questo verbo piemontese è d'ori-Cas. Quar. sac. gine francese; ed eeco la defini-A BOK A BON, e anche DA BON zione data dall'Alberti al francese un tanto per alcuna cosa, che si Abonanta; w. sappalto, conven- riceva in più volte, pare che po-

A BON OBA, man. pr. di buou APPON CONT., man. pr. a buou ora, a buou ora, per tempo, di

A BON PORT, man. pr. a buon - Amondanssa, n. abhondanza, 100- porto, a buon termine, selice-

> A BORD, man. pr. a riva , rasente, sull'orlo, sul margine, vicino, presso. Il Dizionario Zalliano ci dà a sponda, rasente, la sponda.

Aborde, v. approdare, sbar care, arrivare, accostarsi, ab- a braccia quadre, e met. in gran bordare, presentarsi, farsi innanzi | copia, abbondantemente. ad alcuno; i'abordo, i compli-mento sta sgnorina. F. G.

sconciatura, feto, embrione, parto piacere ec., ed in cattivo senso, informe; e fig. qualsivoglia cosa a tutta forza, senza pietà, senza fatta alla peggio, o riuscita infelicemente.

Aborti, v. n. abortire, scipare, disperdersi, sconciarsi. Il Zalli aggiunge avvortare, che non è voce italiana. Aggiungasi il met. parlandosi di progetti che non abbiano avuto il loro effetto o quale si desiderava; cioè abortire, andar a brodetto.

Aboss, n. bozza, schizzo, abbozzo, prima forma, disegno alla .grossa, abbozzata, abbozzatura, abbozzamento, sbozzo, la prima forma non ripulita, nè condotta a perfezione, l'abbozzo v. g. d'una scrittura, d'una dipintura, e simili. M.

Авот, man. pr. a colpi, a busse; a bot d'martel ec., a colpi di martello. M.

A BOTA, man. pr. a cotimo.

Aboti, v. n. tendere, terminare, o terminarsi, confinare, finire, mirare, arrivare, giungere, metter capo, riuscire.

A Bouce, man. pr. affollatamente, a mucchi, accumulatamente, a stormi, a truppe, a branchi, a schiere. M.

A BRANCÀ, *man. pr.* a brancate. M. fiammato, infocato. M.

A BRASSÀ, man. pr a bracciate.

A BRASS DUERT, man. pr. a, o colle braccia aperte, o stese, cioè Abort, n. aborto, sconcio, volenterissimamente, col più gran riguardo; predichè a brass, predicare a testa, senza studio, senza preparazione, improvvisare, provisare, dire all'improviso.

Abbassè, e Anbrassè, v. a. abbracciare, avvinchiare il collo, strigner colle braccia, e met. cingere, circondare, contenere, comprendere ec., incaricarsi d'un affare, accollarselo, addossarselo, abbracciare, assumere, prendere sopra di se ec., appigliarsi, attenersi v. g. ad un partito, abbracciarlo ec.

A BRASSETA, O AN BRASSETA, man. pr. a braccio. V. Brasseta.

Abrese, v. a. fr. compendiare, restringere, abbreviare, accorciare, accortare, scorciare. M.

Abrese, n. fr. compendio, sunto, sommario, ristretto, abbreviamento; an abresè, in compendio, compendiosamente, in ristretto, brevemente, in poche parole ec.

ABREVIATURA, parola abbreviata = de' suoi caratteri, n. abbreviatura, abbreviazione.

Abrevie, v. a. abbreviare, accorciare, far breve, far corto, breviare, dicrescere, compendiare, restringere, calare, impiccolire, Abrasà, agg. e par. acceso, in- dire, dichiarare in poche parole.

A BRILA BATUA, man. pr. a bri-A BRASS, man. pr. a braccia; glia sciolta, sfrenatamente, senza giughe a brass, fare alle braccia. freno, a briglia allentata, a bribandonatamente, precipitosamen- discosto ec. te, senza ritegno.

A BRINDE, man. pr. ad una posteina. brenta per volta, a brente. Foce deil uso.

all'orlo, presso, rasente, a fiore, | non piaccia. in pericolo, a riva.

Andè a brus, andar molto presso, rasente; l'è 'ndait a brus de rompse 'l col, poco maneò che si rompesse il collo: fu ad un pelo di rompersi il collo. M.

Amustoli, v. a. disseccare al fuoco, abbrustolire, abbrustolare, fare adusto, adustare, abbronzare, abrostire, arrostire, rosolare, abbrustiare, levar colla fiam- alcuno. ma la peluria, piuma sottilissima degli uccelli già pelati.

A BSAC, man. pr. a soqquadro, al verde, in istato deplorabile, in miseria, a ferro e fuoco.

> Peui la cavalaria E cour, e ciapa, e pia Butria tut a bsac.

Adel. trag. it. piem. Butè un a bsac, batterlo di santa ragione, conciarlo pel di delle feste, lasciarlo mezzo morto, fracassarlo, e simili: e col verbo essere: esse a bsac, esser ridotto alla miseria, al verde, esser fatto I son stait acablà da un gran maleur. brullo, essere rovinato, mal concio della salute.

Absenssa, e Assenssa, n. assenza, | nire, succedere, incontrarc. M. lontananza, assentamento.

distante.

Absentesse, v. d. rendersi assente, lontano, allontanarsi, as- giorno, supp. arrivare, giungere

glia rilassata, furiosamente, ab-|| sentarsi, scostarsi, andar lungi,

Assess, n. ascesso, apostema,

Absit, v. l. m. i. tolga il Cielo, il Cielo non faccia, Dio non vo-A BROA, man. pr. sull'orlo, glia, tolga Dio, cessi Iddio, a Dio

Abstem, ag. dicesi di chi non A raus, V. A BROA, man. pr. beve vino, e fig. fra i piemontesi, anche chi si astiene da altro.

> Agus, n. abuso, cattivo uso, abusione, mal uso, abusazione.

> Abuse, v n. a. Abusesse, v. n. p. abusare, abusarsi, servirsi della cosa fuori del buon uso, o usar alcuna cosa male o inconvenientemente, usar male, far cattivo uso: abusesse de quaicun, abusar

> Abusiv, ag. abusivo, illegale, contrario ad alcuna regola o leg**ge.**

ABUTON, o ARBUTON, n. spinta, urto, sospinta, urtata, scontramento, scossa, percossa.

A cabassà, man. pr. a barella, in gran copia, abbondanza, abbondantemente, copiosamente. M.

Acable, v. a. aggravare, calpestare, conculcare, dar la stretta, soperchiare, caricare, v. g. di rimproveri, d'ingiurie, di villanie ec., opprimere.

Cous: an al di dla festa d' San Lorens

Poes. piem. rac. Pip. Balb. Acade, v. n. accadere, avve-L'avia doi ficui, sicom acad socns, ABSERT, agg. assente, lontano, Dumor d'genio divers an tuti i sens. Cas. Par.

A ca be bì, man. pr. a casa di

a tempo, glungere opportuna-

Academia, n. accademia.

Acapemista, n. accademista, accademico. M.

Acalobà, part. incalorito, riscaldato, scaldato, infiammato, acceso, accalorato, caloroso. M. Eccolo adoperato nella canz. 38 del bravo Isler, dove dice delle vedove:

'La pi part'i peus di ancora Ch'a son tant acalorà,

Ch'a sciodrìo ant un quart d'ora Vint dosene de pondrà.

I se tant acalora

Ch'as peul disse ch'i aviscrie Le motere an mes dii prà.

Acalore, v. a. accalorare, accalorire, incalorare, incalorire, accendere, scaldare, riscaldare, infiammare. M.

.. A canà, man. pr. a colpi di bastone. M.

A CARPANE DOBLE, man. pr. a campane doppie; sonè a capnane dobie, suonare a catasta, suonar le campane a doppio, a festa.

Acanpa, parl. accampato, at-· tendato ; *stè acanpà*, star al campo, osteggiare. M.

Acanpe, v. n. p. accampare, accamparsi, attendarsi, campeggiare, campare, esser accam-

A CANT, DA CANT, man. pr. accanto, a canto, allato, a lato, a aprir casa, metter casa da se, fianchi, da costa.

A CAP, DA CAP, man. pr. da capo, a capo, a principio, dal incolpare, accusare, tacciare, dar principio, a linea.

Асараве, Сараве, *v. a.* capar-∥niare, querelare. М. rare, incapairare; acaparesse, v.

n. p. caparrarsi, incaparrarsi, procurarsi, conciliarsi, procacciarsi ec. rendersi alcuno benevolo, propizio, favorevole, guadagnarsene l'animo, farselo suo, cattivarselo, farselo in certo modo schiavo, e dipendente. Eccolo adoperato dall' Isler nella canzone delle serve:

Quand'a j'an acaparaje

A comenso lingerment A caussesse lor le braje ec.

Acapite, v. n. avvenire, accadere, capitare, accorrere, incontrare ( neut. ass. in significato di accadere ), giungere, pervenire, arrivare ec., riuscire. 👵

Acaple, v. a. Acaple'l fen, far mucchi di fieno.

A caprissi, man. pr. a talento, a piacere, a capriccio, arbitrariamente, di suo capo, giusta sua voglia.

Acaressa, purt. accarezzato, careggiato , vezzeggiato. M.

Acaressà , v. a. accarezzare, careggiare, far vezzi, vezzeggiare, M.

A CARTE QUABANT'EUT, O QUARAN-TENEUF, man. pr. che accompagna il verbo *mandè* , licenziare , accomiatare alcuno con mal modo, stacciarlo da se, mandarlo con Dio, a spasso. M.

A cas, man. pr. a caso, casualmente, per avventur**a, per** sorte, fortunosamente.

Acasesse, v. n. p. accasarsi, menar moglie, maritarsi.

Acasione, v. a. accagionare, colpa, taccia, imputare, calun-

A CATORBA, alla cieca, ad occhi

chiusi, ciecamente, senza budare, a qual fine? a che fine? che aca tentone; giughè a catorba, V. casca? M. Giughè. M.

esse a caval, fig. aver riuscito in più non posso; col verbo ride, qualche intrapresa, aver ottenuto ridere shardellatamente, creparsi, l'intento; crdsse d'esse a caval, o crepare dal ridere. darsi a credere di poter riuscire Acuietà, part. acquetato, racquein qualche cosa; le a caval, le-tato, acchetato, sedato, calmato. M. var a cavallo, Fir. Trin. tor su, tirar su alcuno, volerne la burla, tare, acquetare, mitigare, sedare, beffario.

latino, che vale s'accostò, e dicesi | mare, abbonacciare, rabbonire, di colui che su vicino ad ottenere il premio. M.

A cens, man. pr. a censo, a interesse, a guadagno. M.

ACENSA, n. appalto, ma più ordinariamente bottega da tabacco, sale al minuto.

entrata, accostamento, appressaanento, avvicinamento, adito ec. forse amorsellato. N. B. che non parossismo, accessione, accesso di febbre.

Acete, v. a. accettare, ricevere, aggradire il dono che ci vien fatto, o il carico che ci vien proposto, malsania, incomodi di salute. e met. approvare, acconsentire, aderire. M. Eccone es.

Lo ch'ai propon so barba lo aceta, [

Dunque acetà al servissi d'cost avar adsades è più usato. Eccone una Se'vist a presente'n baston an man prova nella canz. 49 Isl.

A CHE BON, man. el. a che fine? a che prò? M.

A cus pad? man. el. a che prò. A cuspete, a cuspete, man. pr.

A CHERPA PARSA, man. pr. A CAVAL, man. pr. a cavallo; crepa pancia, a crepa pelle, al

ACRIETE, v. a. acchetare, quequietare, pacificare, rappacificare, Accessit, ter. di col. tolto dal appaciare, abbonire, placare, calrabbonacciare, imbonire, tranquillare; achietesse, n. p. quetarsi, acchetarsi, addolcirsi. M.

E so cœur giammai s'achiela Fin ch'a j'an butà l'anel.

Isl. canz. 53.

A can, man. pr. a capo chino, ACENSATOR, n. av. venditore di colla testa china, e fig. umilmente, tabacco, o sale al minuto, tabaccajo. Frispettosamente, con umiltà, con Acess, n. accesso, accessione, rispetto, ossequiosamente.

> Acl, n. sorta di manicaretto, si dice aci a quell'intingolo, o a quella salsa, in cui non entra uva agreste.

ACIACH, n. aciacco, mascalcia,

Aciacos, ag. infermiccio, malaticcio, poco sano, bacato, in-La tota mia nevouda l'è docil. l'è disposto, valetudivario, malsano, (ubbidienta; ammalaticcio, cagionevole.

Aciades, Adsades, av. or ora, (e l'è contenta. adesso adesso (in tuono di mi-Cas. com. paccia ). Il Zalli ci dà acedes; ma

Adsadès, ten bin da ment, I t'arfilo un sgiaf vui dent.

col verbo venire: son vnù a cia- | letto, sdrajato. M. pete, attaccarono briga, vennero a rissa, a contesa.

Acro, ag. acido, brusco, agro,

e T. M. acido.

Dautri son mes an malora · Dai gran acid, o gran sai. Isl. canz. 36.

. Acident, n. accidente, avveni- giare, incaricare, addossare, afmento, caso, evento, successo ec. I fidare l'incarico, l'incumbenza, deliquio, caso repentino di malattia; per acident, a caso, per collarsi, incaricarsi, addossarsi, caso, a sorte, per fortuna.

Acidia, accidia, tedio, noja, poltroneria, pigrizia, fastidio,

Acincinesse, o Cincinesse, v.n.p. azimarsi, azzimarrarsi, razzimarsi, abbellirsi, adornarsi, acconciarsi, acconciarsi su tutte le grazie. M.

Acoacià, V. Ababià. M. Acoachsse, V. Ababiesse. M.

-congiungere, accompagnare, ab-||conciarsi; a s' son acomodasse,

mettere a letto, colcare, coricare, adagiare in letto, spogliare delle | Cocagna, in cui il Poeta piemonvestimenta alcuno, che voglia cori- tese ci fa sapere, come: carsi; acogesse; n. p. mettersi a letto, colcarsi, coricarsi, andare a dormire, a letto, sdrajarsi, mettersi a giacere; e met. sottoscriversi a qualche contratto, o sim. M. Nel senso proprio eccone | Questo verbo manca nel significato es. nella canz. 51 Isl.

Acogeve ant quaich bialera D'un mulin, o d'un bator.

a risse, a litigg, a contese ec. | coricato, colcato, ito, andato a

Acogià ch' i sie 'n t' la stanssa Ronfe pur a crpa pansa.

Isl. canz. 5.

A col, man. pr. a dosso, a collo, in collo, in dosso, a bardosso, sulle spalle, sul dosso.

Acole, v. a. accollare, appogla cura ec.; e *acolesse* , n. p. acintraprendere, prender l'assunto di ec., assumerși l'incumbenza, la cura di alcuna cosa, promettere di farla. M. ..

Acomodament, V. Aggiustament. Acomone, v. a. accomodare, acconciare, rassettare, aggiustare, raffazzonare, ripezzare, o rappezzare, condire; acomodesse, sedere, o sedersi, adagiarsi; aco-Acoacionesse, V. Ababiesse. M. modeve; ch'a s'acomoda, sedete, Aconit, v. a. accoppiare, unire, segga; acomodesse, adattarsi, acbinare, addoppiare, appajare, si posero a sedere, sederono ec. S'a m' sauteissa peui la luna si sono rappatumati, accordati in-D'acobieme con quaich bruna. sieme, e simili. Nel senso di con-Acoge, e Coge, v. at. e n. as. dire le vivande eccone bel es nella canz. dell'Isler sul paese della

> Ogni smana a pieuv tavota dii fidei, e d'macaron; Fa pa bsogn d'acomodeje l'è la pena mac d'mangeje Son già bele anformagià.

fin qui dichiarato. M.

Acomune, v. a. associare, accomunare, far comune; n. p. ac-Acocià, part. messo a letto, comunarsi, associarsi, far società, affratellarsi, famigliarizzarsi, ac- Pia la cetra, acordlu, infiamte, compagnare.

Acondiscende, v. n. at. condiscendere, accondiscendere. M.

Aconpagnament, n. accompagnameuto, corteggio, corteo, sèguito, comitiva, compagnia.

Acorrigne, v. a. accompagnare, [ di guida, apparigliare, accoppiare, apparare, unire; e talora colla preposizione con vale convenire. accordarsi, star bene, assortire; aconpagnesse, v. n. p. affratellarsi, accompagnarsi, e maritarsi.

Acomsenti. v. n. consentire, ac consentite, aderire, approvare.

· A consum, man. pr. a calo. M. A cont, man. pr. a buen conto; paghè, o arseive 'na souma a cont, pagare, o ricevere una parte del debito, una qualche somma a conto del debito, a buon conto.

A CONTRACCEUR, a mal in corpo. di mala voglia, mal volenticri, a mal in cuore. M.

A contrapell, man. pr. a contrappelo , *e fig.* a rovescio , al j contrario, all'opposto.

Acord, e Acordi, n. accordo, capitolazione, intelligenza, parere. sentimento, appuntamento, consonanza, convenzione, patto, contratto, accordamento; d'acordi, man. pr. el. d'accordo; di bel patto, acconsento, son contento; esse d'acord, o d'acordi, convenire , accordarsi.

Acorde, v. a. concedere, permettere, concordare, costituire, cace, sottile, circospetto. pacificare, accordare.

( e cania. Poup.

Ciamandne conso cant, s'i acordavo Coul ospitalità ch' lor a n' sercavo. Poup.

Acondesse, n. p. accordarsi, couvenire, mettersi d'accordo, farsi compagno, e scortare, servir pacificarsi, quetarsi, prendere accordo, consonare, restare d'accordo, stabilire, fermare. M.

> Peui sensa se d'mastiure A s'è acordà l'ase.

Isl. canz. 16. Acone, v. a. accorare, addolorare, afiliggere, tormentare, affannare, travagliare, angustiare, angosciare, tribolare; acoresse, v. n. p. accorarsi, addolorarsi ec.

Acongisse, Aconsesse, Acongse, v. n. p. accorgersi, avvedeisi, subodorare, presentire. M. A s' it senteisse cosa sent sto cœur Ant costa circostanssa, i t'acorsrie

Ch' toe vicende ec. Cas. Par. Ma si m' acorso già ch'i scurto fora Da coula certa strà, ch'im son ( prefiss.

A CORNA, A CORNASSA, man. pr. a cornate, a colpi di corna. M. Acoksù, part. d'acorgesse, accorto, avveduto. M.

Coul di ch'i t'ai vedu I m' son bin pro acorsù Ch'it ses stait pià da bon. Isl. canz. 9.

Acont, ag. accorto, scorto, avveduto, avvisato, prudente, cauto, fino, previdente, provvido, oculato, sagace, acuto, perspi-

Acortessa, n. accortezza, av-Dunque sta nen a se la subricheta vedutezza, prudenza, cautela, previdenza, oculatezza, accorgimento, e grave sonetto del Cav. Borelli avvedimento. M.

Acoste, v. a. Acostesse, v. n. p. Intendente Luigi Cibrario. accostarsi, avvicinarsi, appres [Guardeme sì acropi miserument satsi, farsi presso, viciné ad alcumo.

Acostumà, part. accostumato, avvezzo, solito, usitato, uso. M.

Acostume, v. a. accostumare, assuefare, avvezzare alcuno, addestrare, esercifare, essere uso, solito, usare, praticare, solere, costumare, stilare; -acostumesse, n. p. accostumarsi, avvezzarsi, abituarsi. M.

Am neuja ch' la mia nusa a s'd-· · ( costuma

Mac sempre a fè d' preludi ec. Poup.

Acoure, v. n. accorrere, concorrere, convenire, affoliarsi. M. Acourd, Acors, part. accorso, concorso, corso, convenuto, af-

follato. M. rischio, a pericolo, aspese. i de fede i a cotesto. M.

1 . 2.7782

coltello, a coltellate. M. 11 153

Acrebit, A Chief, man pr. a credenza:

nomato. Marit

Acrentre, J. d. accreditare, suf serio. M. lasciar alcuna cosa sa credenta . Anasi, av. adagio, a bel agio,

gruppato - rannicchiato, raggric-chiato; contratto; intirizzito, as-siderato, e musi immerso, fitto, e simili; mel qual significamento attemperato, proprio, buono, cafig. leggesi adoperato nel bello, pace, giovevole, fatto a posta, a

nei Fiori dell'Alpi, del douo sig.

Findun an ant me sang, e ant me 🤫 sudor. M.

Aconi, v. n. accudire, assistere, badare, star osservando, vindigilare, stare alla mira, store a mirare, o mirando.

· Acumule, v. a. accumulare, .40 ammassaré.

A cuni, man. pp. aliguisa di 978 13-10 ET conio, a como.

Acurà, ag. accurato, diligente, attento, pulito, limato, statiato, sollecito, economo del short ""

Acusativ; term. gram. nome del quarto caso, accusativo! Mi

Acuse, Cuse, v. a. accusare, tacciare, incompare, dan ocolpa, taccia, accagionare, imputare, calunniare, querefaren aclise i A cover, man. pr. a reosto, a pont ( term. di giuoco ), dichiarare, accusare, dir le sue carte, A cover, pr. dimostra questo, i punti, il suo giuoco; acusè la ricevuta d'una lettera; avvisare la A coursed, mem pr. a colpi di nicevuta d'una lettera, accusare uma lettera.

A DA BON, ADABON, ANDABON, DADASON, man. pr. davvero, da Agredità, part. accreditato, ri- vero, daddovero, seriamente, da senno, seriosamente, gravemente,

rinomare, lodare, aggiunger famal a passo a passo, comodamente, credito, autorità, riputare: agiatamente, lentamente, lento Acaori, pari agropigliato, aggillento, bel bello.

unitorme.

Adate, v. a. adattare, render atto , attemperare , accomodare , aggiustare, acconciare, applicare; dersi, addarsi, aver vento, suboadatesse, adattarsi, uniformarsi, dorare. M. accomodarsi, acconciarsi, atlarsi, confarsi, conformarsi. M.

Adempi, v. a. eseguire, adempire, adempiere, ellettuare, mandar ad. esecuzione, riempiere, mantenere, osservare; fe adempi, far adempiere, far mantenere, od osservare, curare l'adempimento, l'osservanza delle leggi, dei patti ec.

Sforsà d'nen adempi mia obligas-

Apente, v. a. addentare, azzanna- ||

partenenza, conoscenza, amicizia, malgrado. protezione, aderenza, clientela, favorevole. M.

oggi, a questi tempi, immanti-| secondo me ec., a mio, tuo ec. nente, subito, sul campo.

A DES A DES, man. pr. a dieci a dieci; e così a doi a doi, a due a due ec.

tica, lasciate fare a me.

bella posta per ec., applicato, (Ai replica'l Balon); adess a mi Gher, ch'i vad a seve nu bigneta. · Cal. poes.

Adesse, v. n. accorgersi, avve-

Birgilla.

A coul ii veni pro bin . Ciupo.

Si sì; m'ua son pro adà... Tragic. it. e piem, il Not. on.

ADESTRE, v. a. addestrare, agguerrire, insegnare, ammaestrare, istruire, esercitare, avvezzare, accostumare, avviare, incamminare.

A DI POCH, man. el. a poco Ma foble! j'era niente (niun fiore) dire, a non dirla tutta, per non (a nesun canton dir tutto, a voler esser breve, E i m' treuvo, Tota Gin, con me per tacere del resto, a non voler ( regret | dir tutto.

A discression, man. pr. a di-( sion. | screzione, a piacere, a veloutà, Poesie Piem. racc. Pip. Balbis, a capriccio, a senuo. M.

A pisper, man. pr. a dispetto, re, mordere, strignere co'denti. M. alla barba, contro tua voglia; mio, Aperenson, Aderesse, n. ap- tuo ec. malgrado, a mio, tuo ec.

A DIT, O A DITA, man. pr. a e persona partigiana, protettrice, detta di alcuno, a detta sua, secondo il suo detto, giusta il pa-Ades, av. ora, al presente, in rere, il detto, il consiglio di ec.,

parere, per mio, tuo ec. avviso.
Anu, av. V. T. addio, Dio ti salvi, fatti con Dio, ben possa tu stare; *adiu, bon temp*, **ad**dio, Adess Adess, av. subito, im- | bel tempo ec., addio fave. Il dimantinente, adesso adesso, or zionario Lalliano ci dà addio fare, ora, sul campo, indilatamente, in vece di addio fave, ribobolo in un attimo, tosto, sull'istante, tratto dal dette d'un contadino, sul momento; adess a mi, inte-che avendo perduto in una scomnezione, oppure proposizione clici messa un campo di fave, andava - ripetendo fra se: addio fare, addio

fave ( nov. 10 del Cornazzano ). perdita d'alcuna cosa. 45.

Adian, bela inocenssa; adien i so ( drit, | ramento.

Sperd chila, Adam, e soa posterità.

trodurre, dar l'entrata, ricevere, nuto in favore di alcuno, averlo accettare; l'è vera ch' nost parle in venerazione. n'admet ch' le rime ec., e fig. approvare, concedere, accordare, sulle spalle; de adoss, perseguiaver per buono; admete 'na pro- tarev calumniare; gridar contro posission, concederla, darla per alcuno, bandirghi la croce addosso; vera, ammetterla, riceverla, con- Tajè i pan adoss la quairum, dirne venirne, andarne d'accordo. M.

bigliare, parare, vestire a festa, abbellirsi, raffazzonarsi, acconciarsi.

Apock; v. a. addocchiare, occhiare, allucciare, vagheggiare, V. Acolè, acolesse. Contrat de codiare, guatare, osservare, spiare, Adotore Dotore, Laurez, v. 20

E teme nen: j'è subit chi l'adocia E su, dnans ch'a sia neuit, lo ch' tore. M.

( Pa'n sacocia)

al giuoco da una parte, e dall' d'acqua, gemitio. altra; a met. esser pari, uguali in qualunque altra cosa. M.

DE QUARANTA, ter. di giu. man. pr. || suefare, sedare, placare, mitia pari punti, di quindici, di trenta, gare ; e simili; adoussisse, v. n. p.

caso, checchè succeda, ad ogni e met. mitigarsi, placarsi eca Ma evento.

Anorama, ag. adorabile, degno Adiu, addio, per significare la d'adorazione, e fig. amabile; gentilissimo. M.

Adorassion, n. adorazione, ado-

Adore, v. a. adorare, venerare, Cas. Quar. sac. vagheggiare, amare appassionata-Admere, v. c. ammettere, in- mente, ammirare, essere preve-

Abuss , prep. addosso, sul dosso. male. Aport, v. a. addobbare, ab- Slived la colpa, ela miseria adoss. Cas. par.

ornare, adornare, acconciare, ar- Adosse, Adossesse, v.a. addossaredare, fornire d'abiti, raffazzo- re, incaricare, commettere; n. p. nare, abhellire; adobesse, addob-harsi, vestirsi a festa, adornarsi, Se d'no, adossandve un peis, ivresti ani ... ( sottla. A CONTRACT STREET, TOTAL

esplorare, fissar gli occhi, por addottorare, dare altrui le dottorali insegne, farlo dottore; adotoresse, addottorarsi, farsi dot-

Adouss, n. rampollo, rampolla-Cas. par. mento, sorgente, scaturigine; bu-A so or energy, aversi pari punti licame, fontanella, polla, vena

Abovest, v. a. lenificare, addolcire, abbonire, imbonire, far A no be quindes, De TREATA, dolce, disacerbare, e met. manaddolcirsi, raddolcirsi, addolcire, AD OGNI CAS, man. pr. in ogni divenir dolce, mite, disacerbare, Anori, v. a. adottare, scegliere,

prendere per suo figliuolo, ec. e piacenza, lusinga, lusingheria, Fig. adottare, ricevere, appro-piacenteria, incensata, lisciamento. vare, entrare nel parere d'alcuno. ADULATOR, n. adulatore, lusin-

conscienziatamente, quanto me lusingatore, assentatore. M. glio si può, si potè, si potrà,

opera, servirsi, valersi. M.

zamento ec., inscritta, iscritto, | parole, accarezzure, careggiare recapito, soprascritta ec., inge-contro voglia, palliare la verità; gnamento, ingegno, desterità, adulesse, n. p. adularsi, lusinbeio, vivezza, franchezza, saga- garsi, palparsi, ingannarsi, farsi cità, destrezza, attezza, attitu- illusione. M. dine, accortezza, arte, disinvoltura, valentia, abilità.

. Adressi, part. indirizzato, diretto, indiritto, mandato, in-

viato, avviato. M.

Adresse, v. a. indirizzare, dirigere, mandare, inviare, addirizzare, ricapitare, adressesse, v. Tute le vous, le frasi an rinn, e an n. p. indirizzarsi, dirigersi, rivolgersi, ricorrere, far capo da ec. M. Ch'adultero'l carater, la figura

ADRET, ag. destro, svelto, industrioso, abile, valente, snello, atto, acconcio, ingegnoso, maestrevole, spiritoso, artifizioso, avveduto.

O pr'adreta, a'l l'è; j'è pa da dì. Adel. trag. piem. it.

man. pr. addirittura, subito, senz' sig. balordamente, assidatamente, altro, immantinente, sul campo. con sidanza.

Adsades, V. Aciades.

modo, in rovina, prodigamente, senza di tutti, ad occhi veggenti, senza pro, a male, senza profitto, pubblicamente, in pubblico. senza una ragione, o un motivo al mondo.

'A poven; man. pr. a dovere . | thiere, piaggiatore, palpatore,

ADULE, v. a. adulare, piaggiare, colla maggior perfezione possibile. | lusingare; piagentare, lisciare, ADOVRE. DOVRE, v. a. adope-gratture le orecchie, palpare, dar rare, usare, porre, mettere in la carne dell'allodola, audare a compiaceuza, incensare, insapo-Apreissa, n. indirizzo, indiriz- | nare, dar la quadra, adescar con

ADULTERÀ, part. adulterato, e met. falsato, falsificato, corrutto. M.

Adritere, v. a. adulterare, e met. falsare, falsificare, sconciare, corrompere, alterare, adulterare, affalsare, falseggiare.

. (prosa Del vost dialet, avansogette a glosa.

ADULTERI, n. adulterio.

ADUTRINE, v. a. addottrinare, insegnare, ammacatrare, istruire, esercitare, avviare.

A eu sanà, man. pr. a chiusi Adrissura, o A dritura, av. e occhi, alla cieca, ciecamente, e

A EUI VEDENT, man. pr. allo A D' soneus, man. pr. a mal scoperto, alla scoperta, alla pre-

AFARIL, affabile, conversativo, degnante, mite, dolce, soave Apriassion, n. adulazione, com-| di tratto, e di parole, trattabile, trattevole, umano, grazioso, bemgno, degnevole.

Dio n'a dait un Sovran pr nost (boneur

Afabil, valoros, giust, e prudent. Poes. piem. racc. Pip.

Aramutà, n. affabilità, soavità di tratto, e di maniere, trattevolezza. M.

Afacendà, affacendato, occupato. M.

> Ma guardomo ste arvendioire Com'a son afacendà.

Isl. canz. 20.

Avacesse, v. n. p. affacciarsi, venir a faccia a faccia, presentarsi, farsi vedere, mostrarsi, e camosciare. met. adoutanti, offendersi, pigliar onta, risentirsi, sdegnarsi, cruciarsi , disgustarsi.

Azacià, part. affacciato, presentato, venuto innanzi, esposto, e met. disgustato, sdegnato, mortificato, adontato, offeso.

cantatrice, e agg. d'uomo, sor- stezza, tribolazione, crucio ( ma preso, incartato, estatico, immoto non pensiero datoci dal Zalli ). per lo stupere ec.

afait; e molto a torto, se dob-accigliato datoci dal Zalli).
biamo ammetteree aver per buona Afant, v. a. affannare, cagioserve, e nella 44.

In quella del Ferravecchio: I nerv da sul copat Tut giù fin sul garat Mi ù copo tuit afait. E in quella delle serve: Quand a j'an acaparaje A comenso lingerment A caussesse lor le braje Ma così insensibilment Ch'ii badola d'ordinari A s'n' acorso nen afait.

E nella canzone 44.

l'en un saldador tut afait espres ec. AFAITA, part. conciato, concio, agg. a pelle, a cuojo, e per simil. camosciare. M.

Deje pur giù ch'a l'è pel afaità Isl. canz. 45.

e fig. duro, insensibile, rozzo, austero, intrattabile.

Araite, v. a. conciare, e dicesi di pelle, di cuojo ec., e per simil.

AFAITOR, A: conciatore, cuojajo. Aramà, part. affamato.

Aran, n. affanno, ansia, afa, angoscia, ansietà, ansamento, asima, ambascia, e met. agltazione d'animo, inquietudine, sollecitudine, travaglio, angustia d'animo. Arai, raia, n. maga; fata, in- afflizione, tormento, fastidio, tri-

Aranà, part. affannato, tram-AFAIT, av. affatto, del tutto, basciato, angosciato, ansio, e met. onninamente, intieramente. Il Diz. agitato, inquieto, afflitto, trava-Zal. nega la t finale alla voce gliato, tribolato, triste (ma non

l'ortografia dell'Isler, il quale scrisse | nare affanno, tribolare, affliggere, afait, e non afai, nella canzone accorare; afanesse, v. n. p. afdel Ferravecchio, in quella delle fannarsi, angosciare, angosciarsi, ambasciare, e met. affliggersi, cruciarsi, accorarsi, inquietarsi, attristarsi , tribolarsi. ,

Afabà, agg. e part. acceso, infuocato, affuocato, trafelato, riscaldato , infiammato , *e met* , ani**mato.** 

Afaresse, v. n. p. riscaldarsi,

animarsi. M.

A rass, man, pr. a fusci, in gran copia. M.

A FASSON, man. pr. 2 guisa, a modo, a maniera, siccome, a similitudine, a foggia, come, del pari che, non altrimenti che.

Affat affat, av. atlatto affatto. M.

A PATURE; travajè a fature, lavorare a compito, lavorare per opera.

Ast, n. affare, negozio, cosa, faccenda; peit afe, faccenduola, ricare, dar carico, o taceis. laccenduzza, a l'è du me afè,

Versarsi, abituarsi, convenire, mettersi all'altrui fede. quadrate, concordare, confarsi, affarsi, adattarsi, accomodarsi, star bene, e talora accorgersi, ricordarsi; s'ii na parlava nen, as non se n'è più ricordato ec.

A restos, man. pr. a festoni, a ricamo. M.

AFETÀ, part. affettato, lezioso, mtifizioso, artificiato, cacazibetto, | naso affilato; lingua, o lenga afilà,

APETASSION, n. assettazione, finzione, simulazione, leziosagine (il: Diz. Zalliano ci dà osagine saguzzare, appuntare. per primo di tutti! ).

AFETS, v. a. affettare, usare soverchia squisitezza, adornarsi, d'acqua, rasente acqua. parlare , camminare con artifizio, far mostra, pompa, essere so- a spicchi. M.

accendersi, infiammarsi, e met. verchiamente studioso di apparire, mostrarsi artificiato, lezioso, far lo spaccone, lo smargiusio, il mucchi, a casisso, copiosamente, millantatore, voler ritrarre da alcuno; afetesse, v. n. p. offendersi, risentirsi, disgustarsi, aver disgusto, dispincere di una cosa.

A FEUL, man. pr. a loglio; a feu a feui, a foglio a foglio, foglio per suglio.

A PLUJE, man. pr. a foghe, a

guisa di foglie. M.

Arme, v. a. affibbiare, attribuire, apporre, tacciare, incolpare, accagionare, accoccare, ca-

Arint, v. a. affidare, commeta me tocca, a me tocca pensarvi. I tere all'altrui fede, depositare A PE CE'I GITE, man. uff. per presso alcuno alcuna cosa, fidare, mia se , in sede mia , asse , asse considere , accredere , raccomanmin, in fede min, per min fede. dare; afidesse, n. p. affidarsi, con-Armes, v. n. p. assuefarsi, av- fidarsi, confidare, fidarsi, com-

> A s'afido a coule giane E s' na stan con so cœur chiet. Isl. cans. 324.

A FIL, man. pr. appuntino, n'affasia pa pi, non se ne ricor-fadattatamente, acconciamente, a dava più; s' s' n'è pi nen afasne, linea, a filo, a dirittura, giustamente, e met. con diligenza, con perfezione, perfettamente, ottimamente ; a fil d' spà , a fil di spada.

Arili, part. allilato; nas afild. assettatuzzo, profumino, musietto. Ilingua mordace, cattiva lingua; mostas afilà, viso scarno, magro.

Afilk, v. u. affilare, arrotare,

A гюси, *man. pr.* a fiocchi. A FIOR D'AQUA, man. pr. a fice

A PISCHE, A PIOSCEE, man. pr.

Ariss, part. e n. affisso, bando, assiggono ne' luoghi pubblici. M. a fond d'una cosa, conossila a

Arit, n. affitto, affittamento, locazione, pigione ec., e talora Savomne peui conosse a fond nost il prezzo che si paga da' fittavoli della possessione affittata, fitto. M.

AFITAMENT, n. affittamento, locazione, allogagione, allogamento, appigionamento, affitto, fitto, pigione. M...

AFITAVOL, n. affittajuolo, fittajuolo, fittavolo, affittuale, pigionale, inquilino, fittuario, che tiene o da in affitto le altrui case e possessioni.

Afite, v. a. affittare, appigionare, dare e prendere in affitto; afitè 'na ca, un apartament, una carossa, fermarla a suo uso.

AFLIGE, v. a. affliggere, tormentare, sconsolare, affannare, accorare, disgustare, cruciare, travagliare, sconfortare, tribolare; afligisse, affliggersi, tormentarsi, cruciarsi, tribolarsi, affannarsi. M. Aflission, n. afflizione, tormento, sconforto, accoramento, disgusto, crucio, travaglio, sconforto tribolazione, tristezza.

Afrit, ag. afflitto, mesto, tormentato, accorato, cruciato, travagliato, tribolato, triste ec.

... A FLUTA, man. pr. a flauto, coll' accompagnamento del flauto. M.

Aroà, part. affocato, infuocato, acceso, infiammato, arroventito,

Afor, v. a. affocare, infocare, accendere, infiammare, arroyentire . arroventare.

Arogà, *part.* aflogato, anne-

A FOND, man. pr. a fondo, al cartello, notificazione ec. che si fondo, e fig. perfettamente; andè fond, approfondirla.

(mal,

Le stat compassionevol, spaventos D'nost anima cascà'n pecà mortal? Cas. par.

Andè a fond d'un aqua ec., sommergersi, annegarsi.

Afonde, v. n. affondare, and are al fondo, profondare, sommergere, nabissare, inabissare; afondesse, n. p. affondarsi, sommergersi, nabissarsi, inabissa**rsi.** 

A forca, man. pr. a forcate, a furia di forcate. M.

A FORSA D'PIOR, a furia di lagrime , con dirotte lagrime , dirottamente lagrimando. M. Eccone es. in questa prima quartina d'un sonetto piemontese del sig. O. R. nella morte del celebre Vignola saluzzese.

Sgnori, sossì 'm pias nen: prchèsh' (. l'è mort

Gnassio'l poeta l'improvisator ... Voi aitri v' na stè si con el colstort *A bagneve 'l masse*le a forsa d' pior.

A FORSSIORI, ter. di logica man. pr. a fortiori, tanto più, con più ragione.

Aforti, e più spesso Forti, v... affermare con forza, non cessar dall'affermare, dall'assicur**are, af**fortire , asseverare, afforzare, rine forzar l'argomento , ostinarsi nell' affermare, o negare, accertare. Mi

Arn, sost. brivido, e sig. orrore, spavento, raccapriccio, terrore.

Afradlesse, w. n. p. affratellarsis gato, e infiammato, acceso. V. afoà. | dimesticarsi, addimesticarsi. M.; rampogna, rampognamento, so casa alle rovinate, essere al lupruso, smacco, onta, dilegio. | micino, aver o esser fritto, rimainsulto, villania, scorno, dispetto, ner grullo grullo. V. an malora. assalto, assalimento.

A FRONT, man. pr. a fronte. in presenza.

AFRONTE, v. a. affrontare, abbordare, assalire, assaltare, cor-gio, tutto il male possibile, ogni · | rere addosso, e met. rampognace, investire, dilegiare, far onta, villania, dispetto, dire ingiurie. insultare, ingiuriare ec. esporsi, cimentarsi, farsi incontro, arrischiarsi.

Araos, ag. spaventevole, spaventoso, orribile, terribile, orrendo. Ai agassavo sempre sull'amor.

L'è subit sospetosa

E a m' fa na cera afrosa Ch'a s' peul pa disse d' pì. Isl. canz. 26

Aremà, Arcuicà, part. affuina-

to, affumicato. M.

- A Furfa, A furfe, in folla. M. A Fus, man. pr. a guisa di fuso, agg. a nome, affusolato.

A GAGE, O AN GAGE, man. pr.

m pegno. M.

'A GALA, man. pr. a superficie, a galla, galleggiando, galleggiante. A GALOSSA, man. pr. in gran copia; a cafisso, a bizeffe. M.

A GAMBE LEVÀ, a gambe levate, the, alzate; andè a gambe levil. **éalzete∙, somare**, mazzaculare, mibolare, capitombolare, e fig. svihare senza speranza di socdro, senza rimedio, far amin fondo, andar colle barbe specie dei topi, ghiro, scojattolo. Waria, dar del c... sul pietrone, de vale essere andato in malora, a foggia. refre irovinato senza speranza, A deisa car, man. pr. a guisa

AFRORT, n. affronto, ingiuria, essere al fin del sacco, star di

E laso me sbergiaira, S'andrè pa a gambe levà.

Trag. it. piem. il Not. on. Agas et bagas, avv. alla pegsorta d'ingiurie. M.

Agasse, v. a. eccitare, muovere, importunare, aizzare, provocare, allettare, adescare, sollecitare, sollucherare, incitare, sospingere. M.

Sti-si tut facessiand con stè marioire

Agavesse, v. a. ammassare, radunare, ragunare, raccogliere, rassettare, assembrare, affordellare.

Agensia, nom. agenzia, castalderia, fattoria, ministero dell'agente. M.

AGEST, nom. agente, operante. faciente, e agente per colui che tratta i negozi di quel tale, sattore, gastaldo.

A GERB, man. pr. a sodo. M. A cest, a segni, a gesti.

Agevoirssa, n. agevolezza, facilità, prontezza, affabilita, trattabilità, piacevolezza. M.

AGREE, n. agro, brusco; agret, tadare o cadere a gambe levate agretto; agher de seder, acqua. cedrata, di limoncello.

> A GHEUBA, man. pr. a credenza. voc. bas.

Agui, n. animal selvatico della

A GHISA, m. a guisa, a modo,

pegno, con tutti i mezzi, con coglierlo sul fatto, in fragranti. ogni contensione, colla maggior esattezza, diligenza, vigilanza carte medesime, coi semi stessi, butesse a ghisa gat, lasciar nulla con mezzi uguali, con pari merito. intentato, aguzzare tutti i suoi ferruzzi, ingegnarsi in ogni modo, ec. V. Agiutesse d'pè, e temere, con fidanza. d' gambe.

Ch' quand la fam an dà d'coi se-

Un s' buta a ghisa gat, e j'è nen

Ch'a peussa smiene dura, e disgu-( stosa. Cas. par.

Aci, agire, operare, lavorare, travagliare, adoperare, trattare, fare, impiegarsi ec.

Però stupive nen, s' la rassa umana Agiss mac per la dita tournacont. Poup.

AGIAN, AGIANT, n. ghianda. Il Diz. Zall. ha registrato agiand, credo, contro l'uso; se avesse fatto lo spoglio delle poesie dell' Isler, avrebbe trovato questa voce gnere, arrivare, raggiungere. M. adoperata senza quel d finale nella canz. 6 del matrimonio delle figlie di Lugrezia Gilofrada.

. A l'an cui na mina E quatr coup d'agian Per se tanta farina Da se na chevita d' pan. E quest'altro:

Un dì ch' la fam lo sbergeirava al

D' mangè j'agiant già mes rusià

di gatto, e met. con tutto l'im-sopportunamente; piè un a gias,

A GIEUG UGUAL, man. pr. colle

A GIEUGH DSCUERT, allo scoperto, alla scoperta, senza punto

A GIFRE, man. pr. a cifre. M. A GIGIÒ, man. pr. a cavallo, a ( croton | cavalcione.

A GIORNÀ, man. pr. travajè a ( cosa giornà, lavorare a giornata.

AGIORNE, v. n. ter. del foro, assegnare il di per comparire, icitare, rimettere ad altro giorno una deliberazione. Alb.

AGIOTAGI, traffico ( usurario ) di biglietti, scritture, pensioni, stipendi.

A GIOUCH, man. pr. a pollajo; andè a giouch, V. Andè.

A Gis, man. pr. a. gesso, com gesso. M.

A GIUN, man. pr. a digiuna. AGIUNSE, v. aggiungere, giu-AGIUNT, aggiunto, giunto, ac-

cresciuto, aumentato, raggiunto. AGIUSTA, part. aggiustato, ac+ cordato, prezzolato, convenuto. tarato; adattato, acconciato, saldato, assestato, rattoppato; agiustela a so meud, assettarla a aun modo; Fir. Tr. M. . A rela

( segn∥aggiustamento , staglio , accordo…

Agiuste, v. a. aggiustare, as-( dai crin. sestare, accordare, metter d'ac-Cas. par cordo, prezzolare. convenire, ta-A GIAS, man. pr. a letto, a rare, adattare, saldare, raffazzocovo, e fig. all'impensata, all' nare, rattoppare; agiustesse, n. p. improvvista, in fragranti, a tempo, aggiustarsi, acconciarsi, accordarsi, convenire, saldare il conto, l tornar d'accordo; agiustla com it dice più spesso ani. veule, assettala a tuo modo. Fir. Tr.

AGIET, e AJUT, n. ajuto, soc-Hagnellino. M. corso, sovvenimento, assistenza, | Supia ch' i n'eugià piena la scudela; sostegno, appoggio, protezione, savore; ajut ajut, ch' l' mal l'è brut, ajuto ajuto; che il male e Lalanach't'as robd, porco, dov'ela? grande: alla larga sgabelli : chi ha spago, aggomitoli.

Arrestè coust assassin Duna, duna, agiut, agiut Mi pouvrom ch'i coulo tut. Isl. canz. 13.

AGILTANY, AJUTINY, n. ajutante. 'Actore, e Altre, v. a. aiutare, sovvenire, soccorrere, cooperare. lavorire, proteggere, promuovere, assistere, sostenere, perorare, appoggiare; agiuteme 'n pochet, e son sicur de riussila. fatemi peduccio, e son certo d'aver Fintento mio; agiutesse, n. p. ajutarsi, confortarsi, farsi coraggio, animo, valersi, trar partito, adoperare, brigarsi, sforzarsi; voi avè mai vorsume agiutè ant niente, roi non m'avete voluto mai dar il dizionario dei culti religiosi usò di collo; agiatesse d' pè e d' gambe, sittarsi di tutto il corpo, e di piemontese vale pure colpa, pectutte le potenze dell'anima, far cato, e simili. l'aversière, fat il diavolo, è peggio; adoperare, aguzzare tutti i suoi ferruzzi, arar col bue e coll'asino, dar il suo maggiore, fare a basta lena, 'mettervisi di casa, e di bottegh; mettervisi coll'arco dell'osso, coffarco della schiena, far di tutto.

''' E s'a peulo nen spuntela

··· A Lagiuto d'importela 'Con doteje grassament.

Isl. canz. 3g.

AGN, n. plurale di an; ma si

Agret, n. agnello, agnellin,

E'l lait, le toume grasse, 'l bur, ( j'agnei

Cal. poes.

AGNOLOT, n. agnolotti, agnelotti. Massè pito, capon, e colonbot Gave da la peschera e trute, e luss, Serche'l vitel pì gras, fè d'agnolot, D'timbale, d'paste frole a varj giuss.

Cas. par. Formandse an cotarie, ognun por-( lavız

O'l rost, o i tajarin, o j'agnolot.

Agars, n. breve, brieve, piccolo involto per lo più di figura rotonda e ricamato con entro reliquie, od orazioni, e portasi al collo principalmente dai bambini per divozione: anche i francesi e i provenzali dicono agaus in questo senso: il Coltellini traducendo agnus Dei in questo senso. L'agnus

> S' l'onesta gent s'inchieta Così mac pr n'anbreui. Ch'a nas, e quai saranne Lafr, le pavane, i sbeui D'coi galantom ca vivo Con d'agnus s' la cosciensa Pì neir ch' l'inciost ec.

> > Cas. Com.

• Con le ciance, e compiment Ne spaventriine forse i gran pecà l'agnus pesant ch'i avouma sla co-( scienza.

Cas. par.

Agonia, Angonia, n. agonia, e fig. angoscia, affanno, ansietà, mentare, accrescere, far grave, ambascia, travaglio.

AGONISANT, part. agonizzante.

Agost, n. agosto.

A gousse, man. pr. a goccie. M. AGRADE, e AGRADI, v. a. aggradire, aggradare, gradire, riuscir grato, essere a grado, piacere. M. Ecco esempio dell'esistenza della prima di queste due voci nella canz. Isl. 3.

A peul gnanca sciaireme a mangè E quand'a m'agrada

Pie'n poc un bocon ec.

.Eccone altro per la voce *agradì* | nella canz. del Ferravecchio.

E peui, s'a v'agradis, I pìo deò i polpis.

grandire, far grande, ampliare, crescere, magnificare, amplificare, allargare, esaltare; agrandisse, aggrandirsi, innalzarsi, arricchirsi.

A granpà , *man. pr*. a manate. M. AGRAPA, e AGRANPA, part. aggrappato, aggrancito, inarpicato, ditrappato, ragavignato, e agguantato, afferrato, fermato, arrestato. M.

AGRAPE, e AGRANPE, v. a. aggrappare, aggrancire, inarpicare, ditrappare, ragavignare, e ag- | E voi, che pcà! guantare, afferrare, sermare, ar- Tanti agreman, e andè dov gnun ai restare. M.

A GRATIS, man. pr. senza mercede, premio, ricompensa, compenso, pagamento ec. gratuitamente, di bando, graziosamente.

gravato. M.

AGRAVE, v. a. aggravare, aue met. danneggiare, far ingiuria, incomodare, gravare, angariare, opprimere.

A procuro conserveje Bin linger pr pa agraveje Trop le stomi de l' mange. Isl. canz. 47.

Agravi, n. aggravio, danno, ingiuria, incomodo, gravamento, aggravamento, angaria, oppressione, gravezza, peso, impesizione di qualunque peso. M.

AGREABIL, n. giocondo, giocondevole, accetto, piacevole, divertevole, giojoso. ameno, soave, dolce, leggiadro, solazzoso, solazzevole, gustevole, dilettevo-AGRANDI, v. a. aggrandire, in-le, gradevole, grato, caro, gustoso. M.

> AGREGASSION, n. aggregazione, l'associarsi d'un individuo ad un ÷. corpo. M.

> Agregue, v. aggregare, ammettere, associare.

Agreman, n. favore; grazia, cortesia, piacere, diletto, soddisfazione, amenità, approvazione, assenso, consenso, consentimento, gradimento, aggradimento, garbo, gusto, e al plurale grazie, vezzi ec.

( sent!

Poes, piem.

Agrest, n. agresto, aggiunto d'uva, acerbo, agro.

Agreve, v. a. annojare, esser Agnavi, part. aggravato, au- molesto, infastidire, disturbare, mentato, accrescinto, crescinto, incomodare; m'agrava leveme così oppresso, peggiorato, angariato, a bon ora, mi annoja, m'infastidisce , m'incomoda ec. M. 🕐

Agrinsà, V. Rupi. A onop, mod. avv. a gruppi,

a groppi, a nodi, annodatamente. M.

A grotols, man. pr. a bitorzoli. M.

AGRUM, n. Agrume.

A Guass, man. pr. a guazzo. AGUCETA, UJETA D' FEB DA CAUSSET, ago da far calze, e infilacappi. V. o M. T.

Actoria, Usa, n. ago, agoc-chia, spillo; agucia da testa, li o le. Ecc. es. tratto dal son. ago da testa, spillo; *agucia da* del Conte Risbaldo Orsini d'Orpunte, spillo; agucia da cusi, bassano nel libro: I fiori dell'Alpi: ago; pertus d'l'uja, cruna; agucia Sti esempi'l mond ai ved, la storia da causset, ago. In Firenze dicono più comunemente ferri da calze. E ant un grand'om la vanità ai e noi pure ser da causset. J'aguce, ( al plurale ) spillatico, e cosi Ai, cioè li, quegli esempi, M. anche 'l vestiari.

Agugià, Usà, gugliata. · Agraix, n. spilletto.

AGUCION, n. agone.

🛎 l'ai, ujà, agliata; testa d'ai, capo d'aglio; fisca o fiosca d'ui, spicchio d'aglio; ajet, aglietto; tut a ven a tat, fin a l'onge a plè l'ai, ogni prun sa siepe: ogni Ajassin per ischerzo vale anche acqua immolla; vale doversi tener gobba. conto d'ogni minimo che.

At, pron. di caso dat. sing. o pl. d'ambi i generi, e caso acc. pl. stagione, alla vendita dei filugelli, a lu?, o gli, a lei; le, loro, a dei bozzoli. loro, gli, li, le; ui dis, gli dice, le dice, loro dice; ai castiga, li castiga, le castiga. M. Eccone parecchi es. tratti dal sonetto 5 del! Balbis.

An dipinsend la mort costi pitor

AGRIMENSOR, n. agrimensore, mi- Ch'a dipinso le cose a fantasia suratore (detto per antonomasia). Ai fun na cera neca ch'a fa pour E ai buto sempre anmanuna fausia.

As, particella pronominale che corrisponde alla particella ital. si, e talora a quest'altre ci, vi, come: Ai veul pr ariussi lò dii talenton Ai va dù finanssiè, dù generai D' ministr, dii commissari, e nen d' (cojon.

Cal, fav. M. At, pr. art. di nunero plurale,

ai, o a'. M.

( ai treuva

( sosten.

At at, interiezione, ah! ahi! AJA, RUSTIA D'AI, SAVOR L'AI, nom. agliata.

Alassa, n. uccello, che imita la At, n. d'ortaggio, aglio; saussa | favella umana, pica, gaza, gazzera.

AJASSIN, n. callo.

Lo ch'as tratta d'ajassin Mi son l'om'l pi latin.

Isl. canz. 44.

Al BIGAT, man. pr. ai filugelli, ai bozzoli, cioè al tempo, alla

'L nost contrat L'è d' paghelo ai bigat.

Tragic. it. piem. il Not. on. Aide, Ai de de, inter. ah! ahi! olı Dio! ohimè!

Aleur, V. Lajeul. 11

Ans! ahimè! ohimè! inter. "A JEPREISA, a cottimo.

A interesse, man. pr. a interesse, a frutto, a profitto,

A irsilon, man. pr. a sghembo; a l'à le gambe faite a ipsilon, ha le gambe storte, fatte a sghembo. Arrì, ajata.

ATRA, ETRA, ERA, n. aja. L'è propri un gòdisse Balene un paira

Lì bele ant l'aira. Cal. poes. Ame, n. brusco, agro, acerbo, agréstoso, afro.

Atnon, n. che trebbia: forse per analogia si potrebbe fare trebbiatore, come da coltivare, coltivatone, ma non già aratore datoci dal diz. Zal.

Aurura, n. trebbiatura.

AL, prepos. articolata di num. sing. gen. m. al, all', allo. M.

A LA, pr. art. alla. M. ALA, n. ala.

Voi reste un Icaro

I perde j'ale. Mia M.

Ala del capel, falda, tesa, vento, carlona, spensieratamente. M. piega; punta de l'ala, sommola. Il diz. Zalliano per ala del capel ci dà testa in vece di tesa; ala, luogo coperto, spazioso, e sostenuto da colonne di forma varia, e il più spesso nel bel mezzo della piazza del paese, ove si mia, per mia sè, in veritarille radunano mercanti di panui, di granuglie, di bestie ec., alla , schieratamente, a schiera, sucfe ala, dar passo, allargarsi, dar cessivamente, l'uno dopo l'altro. luogo a chi passa, mettersi di A LA FIN DIL FIN, O DIL CONT, fianco, come di fianco stanno le alc. alla fine, in conclusione, alla fin

bandono, all'altrui balìa, pietà, discrezione ec.

A LA BARDA, man. pr. alla barba, a sulla barba; alla barba tua, padrone (Fir. Tr.), a dispetto, a scorno ; se quai cosa a la barba d'un, accoccarla ad uno, appiccarla, Fir. M.

Alabarda, n. alabarda.

A LA BELA MET, man. pr. quanto meglio si può, si potè ec.; e in termine di rimprovero, alla peggio, negligentemente, alla carlona.

A LA BELA PRIMA, man. pr. al primo colpo, al primo getto, di prima tratta, a prima giunta.

A LA BELA STEILA, man. pr. allo scoperto, a cielo scoperto, al sereno, all'aria, fuor di casa.-1

A LA BONA, man. pr. alla buona, semplicemente, senza fasto, senza studio, senz'affettazione. 🗤 -

A LA BON ORA, manu pr. a la buon ora, fate pure; sia : pure; modo di dire di chi acconsente, e il più spesso a mal in cuore.

A LA BRUTTA PES, man, pr. nel Dit lo soupata j'ale, e part content. | peggior modo possibile, negligen-Cal. poes. temente, inconsideratamento, alla

A LA CARLONA, V. A. la plaite

A LA DESTEISA; al distesou als A LA DIAULA, V. Arla carlona.

A LA FE, in verità, in feide mia, per mia fè.

A LA PE CH'I GIUR, affè, in fede

A LA FILA, alla file, in file,

A LA FIN DIL FIN, O DIL CONT, A L'ABANDON, man. pr. in ab- fine, al fine de conti, a conti ( 25 )

fatti, una volta, finalmente. M.

prodigue: Intant le poure vitime ch'a fan,

Ogni di d' pì, stì sauss predicatour. Quand'elo mai ch'al fin dii fin vnirun A penetrè salutarment su orror Se coul d'lù dsora ai buta nen soa (man?

A LA LARGA, man. pr. largamente, alla larga; guardatevi, Dio ce ne scampi, scostiamocene, lungi lungi, via di qua.

**A la larga un**a paria; L'è pericol ch'am butria Prest ai uss, o all'ospedal. Isl. canz. 50.

A LA RUNGA, alla lunga.

A La mala pabà, man. pr. ai peggio andare; trovesse a la mala però, trovarsi in pericolo graude. in critiche, difficili circostanze, trovarsi ridotto a mal termine.

A. LA MALA PES, man. pr. al peg**gio andare , o** alla babbalà , negligentemente.

A LA MAN, *man. pr.* alla luano. Alaman , n. alamaro.

A LA-MISTAN FLUTA, man. pr. alla peggio , negligentemente , abbraccarlona, a bardosso, a bisdosso. M. lancio. i n ▲ LA MODA, A LA MODERNA, *Man*. pr. alla moda, alla moderna.

giughè a la mora, giuocare, far dantemente, liberalmente, molto, alla mora; giuoconoto ricordato dal in gran quantità. Pulci in questi versi del Morgante: I eu sporcà di papè a larga man E der sette

Al giuoco delle corna, o della ( mora. M.

tela, a guisa di chi è muto.

A L'ANDRIT, man. pr. dal ritto, Eccone es. nella Parab. du fils dalla parte ritta, principale, dalla parte volta al mezzogiorno, al solatio.

> A L'ANDURA, man. pr. all'audamento, al camuinare, all'andatura, al conteguo, al portamento. M.

> A L'ANTICA, man. pr all'antica, alla foggia antica, alla maniera degli antichi, anticheggiare, affettare le maniere antiche.

> A L'ANVERS, man. pr. dalla parte di tramontana, al rovescio.

> A LA PAPALA, mail. pr. ingemamente, sinceramente, alla semplice.

A LAPET, beve a lapet, lambire. A La Pi Luxga, man. pr. al più lungo , alla più lunga.

A LA PLUIT, man. pr. corrotta dal francese à la plus vite, con poca cura, trascuratamente, neglettamente, alla carlona.

A LA PORTÀ, man. pr. alla portata ; questo modo si adopera sovente col verbo essere, e vale essere in istato, aver ingegno, abilità, agio, comodo.

A LA PRIMA, man, pr. alla priciatamente, acciarpatamente, alla ma, di prima fronte, di primo

A L'ARBUS, V. Arbus.

A LARGA MAN, man. pr. larga-A LA MORA, man. pr. alla mora; mente, doviziosamente, abbon-

> Dla stamperia real, e d' Capussin. Poes, piem.

A L'ARCULON, man. pr. all'in-A LA MUTA, man. pr. alla mu- dietro, indietro, a ritroso; ande a l'arculon, apdar indietro, indietreggiare, e fig. non profittare in qualche scienza, o arte.

A L'ARIA, man. pr. allo scoperto, a campo, all'aria.

ALARME, v. a. incuter timore, spaventare, costernare, atterrire, intimorire; alarmesse, spaventarsi.

A LA MANT'ORA, man. pr. ad ora, in ora impropria, sconveniente. A L'ASARD, V. A l'aventura.

A LA SABENA, O SERENA, man. pr. allo scoperto, a cielo scoperto. M.

A LA SCAGASSA, A LA CAGASSA. man. pr. aggiunto di causset, a bracaloni, a cacajuola, a cianta peuzoloni.

A LA SFILADA, man. pr. difilato. subito, immantinente, senz'indugio.

> S'è artirasse alia sfilada. Sodisfà da coui ragoù.

Isl. canz. 48.

**E** difilato a cena se la vatte A casa, o dove più gli viene il taglio.

Malm. 7. 5. A LA SLANDRINA, alla peggio, alla carlona, male, dispetto amente. Ai tratrio a la slandrina

Con un' mourou da cagnas.' Isl. canz. 32.

A LA SORDINA, mod. av. fuitivamente , · segretamente , sordamente, di nascosto, di furto. nascostamente, occultamente, proditoriamente, celatamente; l' seu interesse, senza guadagnos. chi agissi a ta sordina, io so che sate suoco nell'orcio, cioè agite in luogo di sicurezza, in salvo, segretamente, in segreto, lavorate ma non di nascoso datoci dal diz. sott's coma.

A LA SOSTA, A SOSTA, man. pr. in luogo sicuro, al coperto.

ALATE, O BAILE, v. a. allattare. in fronte, superiormente.

A L'AVENTURA, man. pr. alla sorte, all'avventura, a rischio, a risico, a ripentaglio.

A LA VIARA, man. pr. subito, presto, immantinente, e talora bel bello.

A LA VOLÀ, mod av. a caso, facilmente, di leggieri, al primo colpo; ciapè a la volà, prendere di volata, di portata. N. coglier di primo balzo, pigliare, o cogliere in buon punto, talora alla bel e megho, e talora ma di radissimo fra noi, senza-riflessione, disavvedutamente, a caso, fortuitamente.

N'amor pià a la volà

N'amor ch'a dura fin ch'a son marià Adel. trag. it. piem.

Alba, alba, aurora.

Alberg, n. albergo, alloggio, osteria.

Albra, Albron, n. pioppo, ontano. Al casche dle reuse, al cader delle foglie, allo sfrondarsi degli alberi.

At contrart, modo pr. allin-Alcova, n. alcovo, alcova. 4 -

AL COUST, A COUST, mani pr. a quanto costò al venditore 🗸 al costo, al prezzo sborsato, al prezzo sborsatone , senza punto

AL CUERT, man pr. al coperto, Zalliano. 437 44.3

Al DETAL, man. pr. al minuto, a ritaglio, fil filo.

At peury die porte, man. pr. A LA TESTA, man. pr. alla testa, all'apriesi delle porte, in sull'aprir delle porte.

. Al DIASCNE, man. pr. al diavolo. dì, a questi tempi, al presente. sa, testè.

AL Di Fis, man. pr. al giorno stabilito, fisso, determinato, prefisso.

AL DOPPI, man. pr. a doppio, il doppio, al doppio, addoppiatamente, addoppiato, duplicatamente, duplicato.

AL DOSS, man. pr. a bardosso, a caval nudo.

AL DECUERT, man. pr. allo seoperto, alla scoperta, alla svelata, scopertamente, a cielo aperto, all'aria, e fig. col verbo esse, o restè, esser fallito, sfornito, brullo, senza denari , alla malora, senza riparo.

AL DSOR, AL DSORA, AL DSOVRA, man. pr. al di sopra, superior-

( d' lor

. Al. DSOT, man. pr. al di sotto, inferiormente, in luogo inferiore, più basso; stè al dsot, stare al da meno di lui.

A LE BONE, man. pr. alle buone, colle buone, si suppone maniere, dolcemente, affabilmente, umanamente.

A L'eccess, man. pr. all'eccesso, eccessivamente, soprammodo, oltre misura, fuor di modo.

in brevi parole, in poche parole, | Consumo l'alegria e'i bon umor. in poco, a finirla tosto, brevemente.

A LÈ p' BEN , man. pr. non ê AL Dì D'OGGI, in oggi, a questi molto che, non è guari che, poco

ALEGHER, n. ag. allegro, lieto, giojoso, e met. di buon umore, ciuschero, alticcio, cotticcio, brillo; stè alegher, star di buon animo, e talora carnascialare, berlingare; tenì alegra la compania ec., allegrare, far lieto, sollazzare; vninc vede e v' faroma stè alegher, venite a vederci, e vi faremo aver buon tempo, vi pasceremo lautamente.

Piè quaicuna trop alegra? A peul esse una pelegra.

Isl. canz. 50.

Alegeen, n. sost. ter. di musica, posto in fronte ad un'ania musicale, che devesi eseguire con brio, e viv**ezza ,** allegro.

ALEGRAMENT, avv. allegramente, mente, in luogo superiore, più lietamente, giocondamente, festevolmente, gajamente.

**Vorio nen vedse d'gent al dso**vra || Ant un d'coui bei di d'magg, ch' ( tut fioris

F. B. Ch'i' osei fan rassa, e subio ale-( grament.

A LE GRELE, in rovina, al verde; di sotto, inseriormente, a basso, 'L gicugh, i passatemp, e le fumele, abbasso, a fig. essere inseriore Brut vissi ch'a s'ataco pi ch'la peis ad alcuno in checchessia, essere A m' l'an ridot, iv lass pensè, a le (grele.

Cas. par.

Alegressa, n. allegrezza, giulività, giovialità, bombanza, esultazione, ilarità, letizia, lietezza. rallegramento. M.

Alegria, n. allegrezza, giulività, giovialità, bombanza, ilarità. A LE CURTE, man. pr. alle corte, Vint ani consumà sempre a studic Pors, piem. ALEGROCITER, avv. allegramente, giulivamente, gajamente. M. Eccone uso nell'ode sulla campagna, del Calvi:

Tuti alegrociter Con soa botelia Destiand la canova Sfoiand la melia.

A LE MENASSE, man. pr. con minacce : minaccevolmente, con duvezza; con asprezza, con maniere aspre, aspramente, duramente, severamente, ruvidamente, con mala grazia, ma non per forza come dice il diz. Zall.

A L'Dipa PRIVO, man. cl. non v'ha dubbio, no certamente, no veramente ; a l'è pa privo chi instare a varie riprese presso alfasse lo lì, non posso indurmi a credere che vogliate far ciò: son tribolarlo, eccitarlo con spessi ricerto che non lo farete: dubito chiami, con frequenti istanze, preche siate per farlo.

ficoltà sta nel poter far ciò, di cui si ragiona. M.

a l'erta, state avvertito, badate nel far del dì, nell'alba; "per a voi, state in guardia, state a ltempo, di buon mattino:riguardo, in riguardo, in sugli avvisi, affrettatevi, guardatevi intorno, attenti, l'occhio alla padella.

A LB STREITE, alle strette, fra Scilla e Cariddi, fra l'uscio e'l muro fra l'incudine e'l martello: pie un alle streite, stringerlo al muro, costringerlo, sforzarlo a far checchessia, a confessare, a dite ec.

A LETERE D'SCATOLA, man. pr. a lettere di scatole, e met. apertissimamente, senz'adulazione, sin-||provè l'alibi, provare che si era cerissimamente, chiaramente, senza in altro luogo, quando si è comi-

denticchiarla, a chiare note; Tea diilo a letero d' scatola, gliel'ho detto a lettere di scatole, Fir. Tr. a lettere d'archi trionfali , a lettere d'appigionasi, senza barbazzale, fuori de' denti, alla spianacciata, spiatellatamente; parlè a letere d'scatola, parlar pan pane, non tener gatta in sacco, dar nel chiaro.

A LE TOUCHE, man pr. presso. da presso, vicino, alle spalle. e talora in punto di ec.

'A LE TROUSSE; man. pr. alle spalle; esse a le trousse, inseguire alcuno, essergli alle spalle; 'todiarlo, sollecitarlo, incalzurlo, cuno onde ottenere alcuna cosa, ghiere, esortazioni, e simili." 🤼 A L'E PODE, man. el. il fatto S'ii fica dop d' loli bin a le trousse. è potere (Fir. Tr.), cioè la dif- E ai dis, me car. ec. . P. B. - Alfabet, n. alfabeto, abicl.

At FE DL Di, man. pr. sul far MA: L'ERTA, man. pr. all'erta; stè del giorno, allo spuntar del di.

> Al fin di fin , V. A la fin fin. Al fin die cont, man. pr. al fin de' conti, aggiustati i conti, rivedute le partite, ogni cosa esaminata, al postutto, al calar delle tende, V. A bocce fermes

> At roter, alla malora, al diavolo, fuori di casa, lungida me ee. Al folet malinconia

E chi sa covcla an sen. " Isl. canz. 24.

Alim, v. l. del foro, altrove;

messa quell'azione, di cui uno el accusato; provè l'alibi, provare l'alıbi , l'assenza.

Ausrament, n. allibramento, l'atto del registrarsi i terroni, oppure la registrazione stessa de' terreni de' particolari nel catastro.

Alicora, n. cervo volante.

Aliment, R. alimento, nutrimento, cibo.

ALIMENTE, alimentare, nutrire. Ciuciandie'l balsamo

Ch'a l'alimenta. Mia M. ▲ L'ixcoxtrari, man. pr. all' opposto, al contrario, per lo contrario, all'incontro, per l'opposto; fè na cosa all'incontrari, farla al rovescio, quasi fare affatto, fare a lascia podere.

gnente, seguente, il giorno dopo, al dimane.

linea, da capo.

A L'INGROS, man. pr. in digrosso. a fascio, a barelle, smisuratamente, in gran quantità, a un di presso, seuza minuta o esalta investigazione; vendi, comprè al in gros, al di grosso.

Dop. d'aveine robà, ma giù all' (ingross. Cal. poes.

sopra, all'in su.

A L'INVERS, O A L'ANVERS, man.pr. al rovescio, e parlando della situazione d'una casa, a tramontana: il diz. Zall. cı manda alla voce almen ch', se almeno, almeno. M. al'invers, la quale non si trova, onde buona notte la definizione. Jin parola; piè un al mout, pren-

pari, allo stesso piano, a filo, a tare il partito offerto, aderire,

linea, a corda; esse a livel, cordeggiare, e fig. andare, stare, od esser del pari, esser eguale.

Allagate, v. a. allagare, inondare, dilagare, coprir d'acqua.

ALLA SALUTE, A VOSTBA SALUTE, man. pr. alla vostra salute.

All'incontr, man. pr. all'incontro, incontro, alla volta, verso. All'improvis, man. pr. all'improvvista, improvvisamente, iuo-

pinatamente, inaspettatamente, inpensatamente.

Al Lingu, man. pr. lungo, rasente, lungliesso.

E tut al lung dla strà Sull'us, ant l'ort, ant l'eira l'avrai d' palouch piantà.

Tragic. it. e piem. il Not. on. A L'INDONAN, man. pr. il di ve- l'avrie vist al lunghdla grancontrà D'aso, d' cavai, e d' mui, e una ( coalers

A LINEA, man. pr. a capo di D'madame de traciole arcincinà. Balls.

Alman, n. Tedesco.

ALMANAC, V. Armanac. Almanc, av. almeno, per: lo

meno; almane ch', se almeno, al meno. Fasend quaicosa, a bsogna avei

( quaich fin L'amor, la gloria, o almanch la contentesa

AL IN SU, man. pr. al di sopra, De di: mi travajandi jus d'quatrine Poes, piem. racc. Papa

Almanda, n. aria tedesca così detta.... e ter. de' sarti....

Almen, av. almeno, per lo meno;

AL MOUT, man. pr. addirittura, A LIVEL, man. pr. a livello, al derlo, pigliarlo in parole, accet-

acconsentire, stare al detto, chiappar in parola. Es. Bella cosa! a bacio, all'uggia, al rezzo, e chiappar un pover'uomo in pa- fig. in prigione. roia, e parola scappata di bocca fuori cena; Salvini.

AL NET; ter. de' mercanti, al netto, detratti i cali; tirè al net alons, voce colla quale si sollecita una memoria, una scrittura, e altrui a camminare, o a far checsimili, copiarla dalla prima bozza chessia, questa voce è molto usifattane, detta brutta copia, mettere in pulito; Alb.

ALOA, part. allogato, collocato, alloggiato, ricoverato, acconciato. ALOPIAL, n. allodiale, qualita degli stabili che si posseggono in franchigia ; Alb.

ALOE, n. pianta da cui s'estrae un succo amarissimo, alde.

ALOE, v. a. allogare, adagiare, alloggiare, collocare, riporre, ri- Servente, e servitor, e a cria: alon, coverare, acconciare; aloesse, al- Alon, andeme subit a serchè logarsi , acconciarsi , adagiarsi , collocarsi.

Aloge, ν. α. dar alloggio, alloggiare, dar ricapito, ricetto, ospizio, ospiziare; alogè, e alogesse, n. p. alloggiare, alloggiarsi, ricoverare, allogare, albergare. A j'è pi nen un can ch' veuja alo-

( geme. Cal. pocs. ricoverare, ricoverarsi, prendere. o aver alloggio, dimorare, abi-

ture, star di casa, albergare, darsi, fabbricarsi una casa.

loggio, abitazioncella. Amis com'i son mi, dla vita oscura lall'oscuro. Im era procurame un aloget.

albergo, stanza, quartiers, che si abita.

A L'OMBRA, man. pr. all'ombra,

Alon, voce franc. animo, alle mani, via, su via, orsu, coraggio, all'opera; dal francese tata presso ogni classe di Piemontesi. Eccone es. nella com. cit. A s'ta vnì Monsu Pseta procurator

· ( e alon Giu na scritura'n forma, signo stè ( condission.

Qui *alon* vale di botto, subito, senza frappor dimora, in un batter d'occhio, senza più. 😘 🧀 S' buta a ciamè 

Lo ch'a j'è d mei ec. Cas. par. Azontane, v. a. allontanare,

rimuovere; e n. p. allontanarsi; andar lungi. Allontanandse prodigh da coulisen Ch'an arsevia con viscere d'ameri Cas. per

AL OPOST, man. pr. al contrario, all'opposto, anzi.

A L'ORA D'ADESS, man. pr.; & quest'ora, a questo tempo.

A L'ORA PRECISA, man. pr. all ora determinata, fissa.

A L'ORBA, man. pr. alla cieca, - Aloger, nom. dim. piccolo al- a tastone, a tentone. : At oscur, man. pr. al bujo, .. ALP , alpe.

Poup. Tramentre ch'me servel a galopava Arous, n. alloggio, abitazione, Dal ciel ai alp, dai alp a la sità. . . .

Alp prendesi in generale per quar

lunque montagna; ma fra noi denota singolarmente quel punto care, viziare, corrompere, intord'un alto monte, su cui sorge un lindare, commuovere ec.; autesabbricato, ossia una cascina, dove resse, alterarsi, divenir vizzo, si conducono nell'estate i pastori viziarsi, corrompersi, c metal. colle loro mandre, perchè godano intorbidirsi, adirarsi, incollerirsi, dei pascoli esistenti, e donde dopo fiisentirsi, commuoversi, alteraraver sabbricato burri, caci ec. si. M. scendono sull'avanzar dell'autunno per tornare alla pianura. Voc. mil. it.

AL PAR, al pari, del pari, non meno che, quanto.

Al PES ANDE, al peggio andare, al più al più, alla peggio.

At PI AL PI, al più al più, al peggio andare, alla peggio.

AL PI LUNGE, man. pr. alla più lunga.

. At PI PREST, man. pr. al più presto, quanto più presto si potrà.

AL PI. TARD, man. pr. al più tardi; sarcu a Turin al pi turd a. tre. ore dop mesdì, giungerò a Torino alle tre orc dopo mezzo giorno per lo meno, al più tardi. La def. Zall. nell'ora più tarda non farebbe scuso adoperata in vivo, vivamente, esser punto nel questa frase.

AL PRESENTE, av. presentemente. al presente, a questi tempi, in oggi.

AL sol, mar. pr. al sole; avei quaicosa al sol, possedere beni ciola, a lumaca. stabili.

AL soul, AL sou, dalla banda volta al mezzo giorno, al solatio. Altar, e Autar, n. altare, ara. Altea, n. erba, altea.

AL TEMP D'ADESS, 2. al presente. volare. V. A la volà. . Alterà, part. alterato, falsificato, viziato, corrotto, depramosso, adirato, risentito.

ALTERE, v. a. alterare, lai-ifi-

ALTERCHE, v. altercare, disputare, contendere, rissare, quistionare, piatire.

ALIESSA, tit. d'alcuni principi. Altezza.

ALTO, ALTOLI, int. alto, cli. fermatevi.

Al Touch, man. pr. al tatto, a tentone.

Al torn, al torno, a meraviglia , e ( fatto agg. ) gr**azisto ,** perfetto.

> Na taja lung**a e fina** Ch'a smiava faita al torn. Isl. canz. se.

cioè fatta a dipingere.

AL TRAMONTE DL SOL, man. pr. al tramontare, o tramonto del sole.

AL viv, man. pr. sul vivo, pel vivo, sul vivo, fino al vivo, nella parte più sensibile.

Alume, alume.

A LUMASSA, man. pr. a chioc-

A LUEGE'ANDÈ, man pr. a lungo andare, dopo lungo andare, dopo lungo tempo, col progresso del tempo.

AL vol, al volo, nell'atto del

Altsiv, n. allusivo.

ALUVION, n. alluvione, dicesi vato, assettato, turbolento, com- degli ammassi di terra, che a formano per grado, ed insensi-

bilmente ne' poderi situati lungo rovescia, e ( fatto neme ) mani fiomi, rivi ec.

Am, pron. di prima persona mum. sing, caso dat. o acc. mi. a me, mi, o me; am dis, mi dice, cioè dice a me; am loda, mi lode, cioè loda me. M. Es. Ode sulla camp. Calvi:

Coui di ch'am limita L destin ancoura Podcisne godimie Fin l'ultim'ora.

Am, cioè me, mi. Eccone esempio nella stessa:

Se loli am nausea Ch' l'estro am passa Me can am seguita Sorto alla cassa.

A mala rema, con gran pena, con gran stento, non senza grande fatica ec.

Talment ch'a mala pena pi as di

**Dai onge, e dal bech** giaun merlo, ( e strunel.

A MALASI, man. pr. a disagio, tardo.

A MAL MEUD; man. pr. in cattivo modo, alla carlona, rozzamente, civilmente, mattamente.

A MALOCH, mod. av. abbondantemente, in abbondanza, copio-[amarezzante, amarognala. Mo-, sumente, a calisso, a chiocca. M.

disposizione, in potere, in pronto; ammazzolare. scritt a man, manuscritto; butè manomettere.

rovescio : marrovescio: armanta

A MAN BASA, man. pr. a TREMO baciata, a bocca bacata, o figi senza difficoltà, con somma riconoscenza, con soddisfazione grandissima, molto volentieri.

A MAR CAUDA, man. pr a mane calda; giughè a man oauda, gluocare a scaldamane. M. 🕟

A MAN DRITTA, man. pr. a mane destra, a destra.

A MAN GIUNTE, man. pr. 2. mané giunte, divotamente, umilmente.

A MAN SALVA, MARA PRO COMME salva senza pericolo di cinistro, impunemente , senza gastido, od:

A MAN SHISTRA, MIGH. PER MANADO sinistra , a sinistra. a contra fight

A MARAVIA, man. pr. a morravie glia, d'incento, Fire, Er. Amolto bene, perfettamente.y bend assai, ( stingua | maravigliosamente , a maraviglia bene, egregiamente, e. if of of

Amarese, v. H. & amaregment, Cal. poes. amarezzare. Antition in a week

Anabessa , n. amarozen 1101-fin disagiatamente, lentamente, a passo dispiacere, disgusto, sancorai dis spetto , affanno , cordoglio , afflizione, amaritudine : asprezes :

Amaret, terude'ciambellajubpe-Muramente:, sgarbatamente, in-[mino (V. fior...), speciel di dolce notissimo. Voc. mil. it. 1471 A

> AMABICANT, n. amareggiantes Amasouk, aminazzare, ridante,

A man, man. pr. a mano, a racrogliere in mazzo, far anagai,

Ave, v. a. amare, tenere, aver a man, antamne, der principio, caro, voler bene; I m'ame nen principiare a servirsi d'una cosa, strop, non mi amate tanto and assai, Fir. ama giuin pi ch'imig A man anversa, man. pr. a mano niuno più di me gli è all'animet (33)

socre affezionato, attaccato, aver passione, e talora desiderare. Amè na creatura ch'an' veul bin L'è natural; ma amè 'n becofotù Ch'a studia da la seira a la matin D'rustine, o d'fene d'mal, l'è gran

( virtù. Cas. Quar. sac. A. MINORIA , Man. pr. a memoria; stralie a memoria, mandare a mornotis.

Ames, v. ebr. cost è, cost sin; talors è voce adoperata da chi estusante con aria di malgrado, e relecia pure, tal sia di voi, fate voi. . A man ca', mod. avv. eccetto che , fisteiche , salvoche. M.

· 📤 2007, man. pr. a memoria; tal a ment, ricordarsi, serbar meoria.

Am Neu gid vdune tante e tante ... Ch'i è pa forma d' trie a ment. Water Same Isl. canz. 52. Lo Zelli ha confuso la frase tni a ment pon quell'altra ini da meni.

Amen, ag. amaro; e fig. chi ha **mer an boca, peul nen spuè d**ous, ciii la dentro amaro, non può sputar dolco, Fir. Il diz. Zall. spiega questo ribobolo a questo modo: chi ha il rancore nel cuore, serba tultora il risentimento!!!

A mesa soci, man. pr. a mezza botes, imperiettamente, copertamente, con ritegno, con riserbo. A MESA MOCA, Man. pr. a mezzo, e Au altiecio, ciuschero, brillo, un po' allegro dal vino, di buon gliarmente, tra se e se, tra loro, unore:

A mes A was, mod. av. a metà, superficialmente, mediocremente, in cui sia stato disfatto amido, e mercanamente, presso apoco, così serve a tener distesi, o incartati energy (

A MES ARIA, V. A mesa boca. A MESA STRÀ, man. pr. alla metà del cammino , nel mezzo del cammino, al mezzo della via, a mezzo cammino.

A mesa vos , V. A mesa bocii. A mesoì, man. pr. a meszo 🔥 a mezzo giorno, all'ora del moriggio, di mezzogiorno.

A merà, man. pr. a metà, a mezzo, per metà; a metà sird., V. A mesa strà.

A wrut, in mode, in acqua, a molle.

> Veustu stè fin a doman Con le toe msene a meui? Isl. canz. 13.

Bute, ini a meui, puettere, tenere in molle, nell'acqua o fredda, o calda, e fig. a letto, in letto, a dormire.

A MI A MI, m. cl. e pr. a me a me, lasciate fare a me; grido di chi corre o in ajuto altrui , o a difender se stesso. Il diz. Lall. delinisce questo nostro modo di dire per accorr'uomo, molto antilogicamente, e oltre a ciò lo registra pur male , facendo una parola sola di due; poichè questo è modo prepositivo composto di due parole, cioè della preposizione a. e del pronome personale *mi: onde* dovea registrarsi a mi a mi, e non ami ami.

AMICHEVOLMENT, amichevolmente, all'amichevole, cortesemente, piacevolmente, amicamente, famisenza ricorso ai giudici.

Амю, n. amido, salda, acquá, li pannilini fini , le trine ec.

Aministrassion, n. amministrazione , governo , maneggio. M.

Aministrator, n. ainministratore, direttore, membro di qualche corpo amministrativo.

Aministrae, v. a. amininistrare, reggere, governare, aver il maneggio.

A WIRA, DA MIRA, m. pr. a dirimpetto, dirimpetto, in faccia, di contro, appetto, di ricontro, .a: rincontro.

Amis, n. amico, confidente, lina, ampolletta, ampolluzza. amante, cicisbeo, amoroso.

L'è doucia, l'è vistosa, A l'a 'ncor gnun amis.

Trag. it. piem. il Not. on. Servi quaicun da amis, servire, obbligare alcuno il meglio del mondo, dargli, offrirgli ciò che fra poco, fra breve, in pocli si ha di più prezioso, di più caro, listanti, di qui a poco. di più perfetto, e di meglio.

Amson, acc. amicissimo, amicone, confidentissimo.

pannolino che il Sacerdote si mette | vale mischiare le carte, anhtillare in capo quando si para.

Amnistia, perdono generale sin- Diz. mil. it.; e fig. ritirarsi. golurmente dei delitti di stato, E tutti i Paladin, sarebbe meglio, amnistia.

: Amola, forse dal lat. hamula, n. ampolla, fiasco; fè vede'l diao ant l'amola, mostrare il diavolo nell'ampolla, usare scaltrezze, incrudelire, inviperire.

· · · Amolaire, n. arrotatore, arrotino. Anoleta, dim. d'amola, am nevolenza, attaccamento. policita, ampolina, ampoliuzza.

Amori, part. ammollito, molhiicato, intenerito, rammorbidato, rammolluto, maccrato, ammollato, e met. placato, sedato, addolcito, abbonito, imbonito, mi- Fè l'amor, far all'amore, amo-

tigato, intenerito, mansuelatto, effeminato. M.

· Amori , v. ammollire , mollificare, intenerire, rammorbidare, rammollare, ammollare, far molle, macerare, ammorbidare, e met. mitigare, placare, mansuefare, imbonire, abbonire, intenerire, addolcire, muovere a compassione, commuovere, sollucherare, e simili. M.

AMOLIN, dim. d'amola, ampol-

Amolon, acc. d'amola, grand' ampolla. La lingua ital". non "ha per anco assegnato l'accrescitivo a questa voce; abbiamo la dire fiascaccio, flascone?

A MOMENT, m. pr. fra momenti,

A mond, A mont, o A monte, man. pr. a rifare carte, modo di dire del giuoco delle carte, o de' AMIT, n. amitto, dicesi di quel tarocchi che unito al verbo fare la data, andare o fare a monte.

Poiche sono scartati, andare a ( monte.

Amonte, e Monte, v. aminontare, ascendere, arrivare, la spesa amonta, o a monta a tant spesa ammonta, ascende, arriva. M.

Amon, n. amore, affezione, be-

Sensa amor tut a declina: Sensa amor tut a l'è brut, Sensa amor vostra gran sina A valia nen d'autut.

Poes. piem. rac. Pip. Balb.

reggiare ec.; Per amor o per forsa, compagnia, tenerla in allegria; buon grado, malgrado: per amore [amusesse, passar noja, passar o per forza: che tu voglia o non tempo, sviare la noja, spassarsi ec.; roglia, amor propri, amor pro- amusesse de quaicun, divertirsi a prio , amor di se.

Amorbe, v. appestare, impestare, infettare, impuzzolire, am-Idi alcuno, farne il suo zimbello, morbare, infestare di cattivo odore.

AMOREVOL, n. amorevole, compiacevole, piacevole, liberale, affabile, cortese, benevolo. M.

Amonevolessa, n. amorevolezza, piacevolezza, affabilità, cortesia. M. A MSUBA CH', a misura che, secondo che.

, 🙏 xweg 🦼 *man. pr*. a mucchi , ammontatamente, alla rinfusa. M.

ammucchiare, ammassare, ram- Sto fieul fin a col temp s'era portasse massare, ammonticellare, ammon- Vers so papa tut aut ch'an ficul ticchiare, ammontare, ammonraggruzzolare, raggranellare, rac- | dito. eozzare , abbicare. M.

ammucchiato, ammassato, am- ne; ci, noi, ne; come: an u monticchiato, ammontato, ammontonato, rammassato, raggruzzolato, abbicato. M.

ANUSART, ag. part. divertevole, un buon pranzo. M. solazzevole, piacevole, festevole, giozondo, grazioso, dilettevole, Il è visch'an peullo ch'esse d'brava che diletta, diverte, ricrea, solkva n. e. da passa tempo. M.

Ayust , w. a. divertire, sollazpare, dilettare, dar erba trastulla, L'a piala a maltrate, e perseguitè soprattenere, far indugiare, far Anj'e desprese, ch'cla gent ai fasso. perdere il tempo, tener a bada, L'angiurio, povra dona, a la straintrattenere, trattenere dilettevolmente . piacevolmente , ricreare , sollevare, piacere, andar a grado, Anada, n. annata, spazio di un amusè le compagnia, solazzare, anno. percare, trattenere gajamente la Là com pour cap a famine

spese di alcuno, prendere il miglior tempo del mondo sul conto palleggiarlo.

AMUTINAMENT, R. ammutinamento, congiura, amotinamento, sedizione, tumulto, ribellione.

Amutovesse, v. n. ammutinarsi, radunarsi a ribellione, congiurare, tumultuare, sollevarsi, ribellare, ribellarsi , abhotinarsi.

An, 11. auno, annata. An, prep. in, nel, nello ec., Axugge, v. a. rammucchiare, dentro, entro, da ec. ( sturdî.

tonare, jaccumulare, cumulare, An fieul sturdi, da figliuolo ster-

An, pron. di pers. pr. num. Astrocii, part. rammucchiato, pl. caso dat. o acc. ci, a noi, scassane d'ant cà, ci ha scacciati di casa, cioè noi; an a dane un bon dismè, ci (a noi) ha dato

> An, part. neg. non, non già: ( gent.

S'an fuss tant vej tant brut.

Not. on. trag. it. piem. . ( passo.

Adel, trag. it. piem.

42 1 2 m 1 3 ,

Ch' la tempesta ai porta via I sudor d'n' anada' ntera ec.

' Cas. Quar. sac.

Analise, v. a. analizzare; analisè un discors, e simili, analizzare un discorso, farne l'analisi, cioè tidurlo nelle sue parti principali per meglio conoscerne l'or-l dine, e la natura, notomizzarlo.

Anamide, insaldare, saldare, dar la salda, l'amido, inamidare.

lare, spingere, spronare, animare, negli abiti, e met. innamorato. M. incoraggiare, dar le mosse, incamminare, avviare, mettere al punto di, indurre, metter per via, metter su , incominciare , princigersi, slanciarsi, pigliar le mosse. V. Andi, desse d'andi.

anans, farsi avanti, profittare, preșentarși, venire innanzi, alla presenza; tirè anans, continuare il cammino, proseguire, andare innanzi.

Da li tirand anans un va'n t'la sala. Poup.

A m'è pi car motbin Andè tirand anans Magara un po fluèt.

Ric. de l'auton. E met. continuare a vivere.

per divertire, o per ingannare, lu- dispetto, o per altra passione; singare, blandire, allettare, dar allibire, shaire vale reste con le erba trastulla, guadagnar con finte boca larga, cioè rimanere store dolci parole, impastocchiare, dito, confuso, tacito, senza pa-ingarbugliare, insidiare, sedurre, rola, stupefatto, sbalordito ec. aggirare, trappolare, carrucolare, Mi cred ch' son sta pià forsi al iminuggiolire, inuzzolire, sollucche-

rare, adescare, infinoechiare, ingarabullare , abbindolare , tiraré uno alle proprie voglie, e per simil. alloppiare , il gagliofuccio si crede ora darmi la soja e alloppiarmi colle moine, Sal. Granc. 2. 2, tener a bada, tener l'oche in pastura, invescare, civettare, incarrucolare, tirare con vezzi e lusinghe, ciurmare.

Annabugi, part. intabarrato, Anandie, v. a. eccitare, stimo- ammantellato, ben avviluppato

> Ansacucae, v. a. intabarrare, ammantellare, avviluppare, s. met. lusingare cc. V. Anbabolè.

Anbagagià, part. carico d'abiti, piare; anandiesse, spiccarsi, spin- infagottato, impastojato, impedito. impacciato, inzampagliato. . . .

Anbagace, v. a. infagottare, ca-Anans, pr. avanti, innanzi; fesse ricar d'abiti ec., far il bagaglio, affardellare, allestirsi per la partenza; anbagagesse, n. p. caricarsi di bagaglie, d'abiti, fasciare il melarancio, e dicesi di chi per freddo indossa panni oltre misura, oppure si avvolge in una veste quasi come è ravvolto un fagotto.

Anbajà, part. socchiuso, e fig. stupido, muto, estatico, zotico, confuso, costernato, gosfo, sorpreso, maravigliato, stordito, stupefatto, taciturno, mutolo; reste An ARIA PATARIA, V. sotto la voce anbaja, ammutire, rimaner muto. non saper che soggiungere. che Ansabole, v. a. contar frottole rispondere per la maraviglia, pel

Ch' vdendve a sìo restà li anbajà. Ma j'aitre fasend finta d' nen sentì

Andre, v. a. socchiudere. M. ANBALL, abballato, imballato. M. ANBALAGI, n. invoglio, invoglia. avei l' stomi anburassà, anbrojd, quella tela che serve ad involgere balle ec.; anbalagi, anbalage, l'abballare, l'imballare, far balle di checchessia. I dizionari della lingua italiana non hanno ancora dato la terminazione nominale a questo verbo in amento, od in aggio, cioè non hanno ancora registrato abballamento, imballaggio, quantunque l'arte mercantile ne reclami o l'una o l'altra, e l'analogia della lingua non vi si opponga.

ANBALE, v. a. abballare, abballinare, imballare, invogliare, checchessia, metter in balla.

''ANSALOTE, v. a. rappallottolare. 'Angalsamà, part. imbalsamato, e fig. mal concio, immelmato, sozzato, insudiciato.

Costi gonso son sentisse Cosl' ben anbalsamà.

ricreato.

bruttare, sozzare, insudiciare, pigliar pena, o briga, non teimmelmare.

Anbarass, n. imbarazzo, impe-: dimento, impaccio, ostacolo, în- barchè quaicadun, licenziarlo, acgombro, intrigo, imbroglio, scom- comiatarlo, e fig. impegnarlo in piglio, impiccio, impiglio, intrico, qualche affare; anbarchesse, a. p. intralciamento, intrigamento, ro-tire ec., impeguarsi, intrigarsi in difficoltà, angustia, e talora af- qualche affare, accingervisi. anno di spirito, inquietudine.

Ecl. Lat. piem. Lo seguito a ciuciè sens'anbarass.

Cal. poes.

Assarassà, part. imbarazzato ec. avere il petto, lo stomaco aggravato, impacciato.

ABBARASSE, v. a. imbarazzare, intralciare, intricare, rovigliare, ingombrare, îmbrogliare, impacciare, disagiare, impicciare, impigliare, consondere, impedire.

Lì chi veul fè'l gargh, lo fassa J'è pa gnun ch'a l'anbarassa. lsl. canz. 5.

Anbarasse, imbarazzarsi, intralciarsi , imbrogliarsi , confondersi , impacciarsi, impicciarsi. In quest'ultimo senso M. nel diz. Zall., iuvolgere, far invogli, balle di e fu usato dall'Isler nella sua canzone 17:

> Un disìa all'aversari, E cos'astu ant'l pense, Bruta cera da urinari A voleite anbarassè.

A volerti cioè impicciare con questa giovane. Questo verbo gode Isl. canz. 17. d'un altro significato, ed è quello e altrimenti confortato, ristorato, di prendersi pensiero o fastidio di alcuna cosa v. g. dell'esito d'un Annathame, v. a. inbalsamare, affare, come quando si dice: an-e fig. ricreare, ristorare, toccare, mordere l'ugola, e in altro senso, non datevene pensiero, uon te ne mere, stattene tranquillo.

Anbarcee, v. a. imbarcere, an-

Axearde, v. a. incamminare,

mettere in cammino; anbardesse, allestirsi, prepararsi alla partenza.

Anbarone, v. a. ammassare, adunare, accumulare, amucchiare, .y., Amuggè.

gazione, ambascieria. M.

Andassapon, n. ambasciatore legato, inviato. M.

Anbassatris, o Anbassadbis, n. ambasciatrice, o moglie dell'ambasciatore. M.

Annastandi, part. imbastardito, dischiattato, tralignato, degenerato. M. Anbastardi, e anbastar- puntatura, l'unire insieme i pezzi disse, v. n. e n. p. imbastardire, tralignare, degenerare, dischiat- poterli acconciamente cucire di , tare. M.

ANBASTR, v. a. imbastare, metter il basto; anbastè l'aso a l'incontrari, succedere ad alcuno il contrario di quello ch'ei procacciava per altri, toccargli quello che bri- la battuta, a tempo. M. gava di procurare ad alcuno, inrete tesa per altri, restar colto al laccio preparato altrui, esser voce italiana. sonato o pifferato, come accadde ai pisseri di montagna, i quali beccare, imbeccherare; bisogna vennero per suonare e furono suo- ch'io trovi la Purella, e ch'i' la nati, rimaner il topo nell'orcio, imbeccheri a mio modo, cioè rimanere al calappio, tornar in- ch'io le soffii, le suggerisca nell' dietro ad alcuno la burla o l'of- orecchio quello che voglio ch'ella · fesa, rodersi i basti, riprender dica; dicesi anche fig. imboccare dattero per figo, trovar il suono per mettere in bocca a uno le secondo la sua tarantola, una pen- parole che dee dire. Fir. Trin. M. sarne il ghiotto e l'altra il taver- An BEL E MES, An BEL MES, mod. najo, aver il rovescio, ricever la pr. nel bel mezzo, in mezzo, nel, pariglia, aver frasche per foglie, nello ec. inigliaccio per torta, pan per focaccia, andar per la decima, e lasciarvi il sacco, andar per lo salario, e lasciarvi la livrea.

Ma i temo mac, ch' l'aso del me ( compare

Sanbasta all incontrare.

Not. on. trag. it. piem. Annasti, v. a. unire, o con-Anbassada, n. ambasciata, le-Inettere più pezzi d'un vestito con punti lunghi, o con ispiletto per potergli acconciamente cucire di sodo, appuntare, imbastire, e met. principiare, ordire, abbozzare, preparare.

Annasti, part. imbastito,

puntato ec.

Anbastiura, n. imbastitura, apdi vestimenti con punti lunghi per sodo.

Anbatse, v. n. p. abbattersi, imbattersi, incontrarsi, incontrare, dar dentro ad alcuno. M.

An BATUA, A BATUA, term. mus.

Annaule, v. a. chiudere, serciampar nella fossa scavata o nella sare nel baule masserizie ec., incassare; poichè imbaulare non è

'Anbechè, Dè la becà, v. a. im-

A l'han avu fortuna ( Semi lo ch' ven apres ) D'un urinari pr'una Forà 'nt'l bel e mes.

Andresoni, part. imbrogliato, disordinato . aggroppato, raggruppato, ingarbugliato.

discorso in cui non v'abbia ne ho le mani tanto aggranchiate di principione fine, pappolata; 2.ºd'un freddo, che non reggo la penua. certo intingolo d'uova shattute con A. Caro let. cacio trito ec., di cui manca alla lingua italianal'univoca definizione. | bestiare, imbestialire, incrudelire.

Ancercoie, v. a. imbrogliare, disordinare, avviluppare, conson-|| tendere, mirare. dere, impastojare, aggroppare, raggruppare ec.; anberbojesse, im- bianchire, inalbare, far bianco. brogliarsi, raggrupparsi, disordinarsi, avvilupparsi, confondersi.

Angebone, v. a. immergere, e lasciare per alcun tempo nell' acqua un vaso di legno v. g. una stia, imbiadato di terreno. Noi secchia, od altro simile, onde facciamo sempre star la bestia in assodarne le commessure.

ANEERGIAIRE, DE LA SPERGIAIRA, v. a. far fuggire, mettere in fuga, | non imbiadato. V. diz. Bol. fugare, dar la caccia.

Anberger, v. a. imbrattare, impacciuccare, bruttare, sozzare. sporcare; anberlifesse, imbrattarsi, impacciuccarsi , sozzarsi , bruttarsi. Es. I son pr feje

> Porte d' sira d'gran Pr anberlifeje Coul moro da cau.

Isl. canz. 4.

Mi torno al me soget tut estasià D' col bel donin, quand ben ch'as Con d' blet, e d' biaca, e a l'abia i

( dent rusià. Poup.

e met. bruttare, sozzare ec. Quand pr quaich insolenssa As treuve la cossienssa Amberlifà marlait.

Isl. canz. 2.

Angessi, part. intirizzito, indurito, rappreso, stupidito, torpido, assiderato, irrigidito, aggranchiato; ANEERBOJADA, n. dicesi 1.º d'un non posso scriver altro, perchè

> Anbestiall, v. n. inserocire, im-Anni, v. a. ambire, desiderare,

> Andianchi, v. a. imbiancare, im-

Anningon, n. chi fa bianche le tele ec., imbiancatore, curandajo.

Anbiavà, part. abbiadato, imbiadato. Abbiadato dicesi di bepunto cc., e bene abbiadata. E talora il vede in luogo non vignato,

Andrave, v. a. abbiadare, imbiadare.

Annibì, part. inzuppato, immollito, ammollato, umettato, pregno d'acqua, o d'altro liquido, e met. che ha conceputo altamente un'opinione, un sentimento, da cui difficilmente si potrà distorre; ammaestrato, istrutto, avvertito, persuaso.

Anbibi, v. a. imbevere, incuppare, ammollare, immollire, umet-( anberlifa | tare ec., e met. persuadere alcuno, suggerirgli, mettergli in capo alcuna cosa a farsi, o a dirsi, istruirlo, e talora inviziarlo; anbibisse, v. n. p. inzupparsi, ammollarsi, umettarsi, imbeversi.

Angiert, parl. ambiente, e dicesi dell'aria.

Annoù, sorta di pasto, in cui

si servono ad un tempo stesso cibi freddi, e fratta.

Answert, v. a. cingere, ornare,

fregiare di nastri. M.

'Antione, v. R. acconciare, assestare nel tino (tinel) le masse-bitume, unito insieme con bitarizie, v. g. lenzuoli, camicie sporche ec. per indi imbucatarle, cioè immastricciato. M. spargere sopr'esse masserizie acqua bollente cenerata. Nella provincia andè d'anbla, andar d'amble. di Biella invece d'anbione dicono anponi, imporre, porre dentro il tino, voce, che più s'appressa alla lingua ital. In altre provincie questa prima operazione del bucato si chiama assetè la lessia, quasi porre a sedere nel tino, cioè nel tinello così detto, ada-[beccherato, ingorgato, rinzeppato, giare, assestare e assettare i pannilini da imbucatarsi. M.

Anbirone, v. a. incavigliare, caviglie da noi dette biron, incavicchiare. Il diz. Zall. ci dà bag- imboccatura, porta, bocchette, giolare, porre i baggioli, senza adito, entrata. pensare, che prendeva un granchio ma de' più grossi. Come mai lare, chiudere, rinzeppare; 😘 il baggiolo ital. che secondo tutti gorgare, rinzaffare, otturare, sturi dizionari della lingua vale quel care, imbeccherare, imbeccare, e sostegno, che si pone sotto le met. suggerire, imbeccare, istralsaldezze de marmi per reggerli, re, imburiassare; e trovandoi può definire il biron piemontese, dentro con essa la imburiassava che vale caviglia, cavicchia, ca- di quel che dovesse rispondere. vicchio, e da cui è formato il Caro lett. pag. 16. 1825, & far verbo anbirone?

Andreamisse, v. n. p. imbizzarire, al silenzio. scapricciarsi, strepitare, incollerire, infuriare, mettersi in collera, dar imbrattato, contaminato, spores, nelle furie. M.

Anaission, n. ambizione, boria, fasto, desiderio smoderato di ono- imbrattare, contaminare, sporre, ostentazione, e talora studio, care, sozzare, macchiare. M. impegno, desiderio.

Anbissios, n. ambizioso ; vago di comparire, pien di fasto i fastoso, borioso, vago di gloris ( d'onori, studiato, affettato.

Anbitumi, part. interacato me, imbituminato, impiastricciate,

Anbla, n. ambio; portante; ambiare, andar di portante 🚻

Anbletà, *part*. in beliettate : 16 sciato. M.

Anglete, v. a. imbellettare: 13 sciare; anbletesse, imbeliettist) lisciarsi. M. - and a

Annoca, part. imboccato imrinzaffato, otturato, chiuso ; the bocà con d' gis de stuch, stub cato, e met. istrutto, aminat-

Anbocadura, e Anbossura A.

Алвосив, v. imboccare pr sigilrestar mutolo, confondere, ridure

Anbociarda, part. imbrodolato, sozzo, sozzáto, macchiato. M.

Anbociarde, v. a. imbredolare,

Anbocki, part. affibbiato. M.

(41)

Appociat, v. a. affibbiare. M. Annocone, e Arbocone, v. a. im- boschi, imboscarsi. becconare, abbocconare, imbectherare, acceffare, abboccare, la bozzima. mboccare, azzannare, acchiappare, afferrare, ghermire, aggran- povolto. cire, aggrappare, carpire, cogliere al gabbione, e fig. V. Anbechè. dial. wil. senza un obolo, brullo, bossesse, capovolgersi ec.; anbossè grullo; esse an boleta, esser ri- la lessia, metter nel tinello i panni dotto al verde.

raddelcire, rabbonire, abbonire, cader boccone. imbuonire, trarre dalla sua parte.

Y. Anbonì, anbabolè.

de l'anbonpoen, essere grassotto, positore, e paraninso, parlandosi passiuto, panciuto, lucere il pelo di matrimoni. ad alcuno. M.

Areone, v. a. riempier di lana di borra, o d'altro alcuna cosa. M.

ANBORGNE, v. a. accecare, far cieco, e met. abbagliare, annebbiare, offuscare, annuvolare, confondere . e corrompere, cioè guadagnare l'altrui favore con denari od eltre: M.

Andonia, v. a. accovonare, far i covoni.

Annonios, n. accovonatore, mie-·titore.

Andorse, v. a. imborsare.

Annos; n. ag. boccone; tonbè anhos, cader boccone.

Anbosca, part. imboscato, intelvato, e met. nascosto. M.

guato, e fig. trama, insidia.

AREOSCHESSE, v. n.p. imboschire, | alla Crusca questo derivato.

divenir selva, bosco; fuggire ne!

Annosme, v. imbozzimare, dar

Anbussà, part. rimbocceto, ca-

Annosse, v. a. capovolgere, ruvesciare, ribaltare, dar la volta, As soleta, men. pr. tolta dal mandar sossopra, rimboccare; ansucidi già tuffati nell'acqua, è Ansoni, tener a bada, kusin-∥lavati una prima volta; tomb€ gare, placare, sedare, mitigare, anbos, rimboccarsi, capovolgersi,

Anbosseur, n. fig. mezzano, sensale, quegli che s'intromette fra ARRONDOEN, n. fr. grassezza, i contraenti per la conclusione freschezza di carnaggione; avei d'un negozio, mediatore, inter-

Anbosson, n. imbuto; grand anbossor de bosch, pevera.

Anbossuma, n. imboccatura, e met. attitudine a suonare gl'istrumenti da fiato.

Arbosta, n. manata, manciata, giumella.

Prima ai fur na bela anbosta Tra luvin, e tra ravot.

Isl. canz. 15.

Anbotale, v. a. imbottare, riporre il vino nelle botti (botai).

Ansori, v. a. imbottire, abbamdagiare, e fig. per riempiere, colmare.

Annotie, v. a. inflascare, mettere il vino, o altro liquore nel fiasco. L'imbottare del Zalli non è italiano.

Angoriura, imbottitura, il trap-· Аввозсара, n. imboscata, ag- | punto, l'imbottito, abbambaggiamento, da abbambaggiare. Manca Anboton, n. imbuto.

bra; a sent l'anbra, ambrato; dè si scarica il cannone. Panbra, ambrare ec.

i calzoni, le braghesse, incalzo-| farsi, disfarsi. nato, imbracato. M.

artigliare, pigliar colle branche, inviluppo, briga, confusione, gicogli artigli, agghermigliare, gher- neprajo, pelago, impiccio, impimir colle branche, aggrappare, glio, frangente, molestia, noja, adunghiare, arraffare, arrappare, scompiglio, tramestio da trameagraffare, arranfiare, acchiappare. stare, o confondere mescolando, Ma ingord parei d' le aquile, s' e met. di qualunque composizione

A slargo mai legrinfe, ch'ai so fieui | cesco Sacchetti, nov. 114: tra-E fig. rubare, afferrare quello unestava i versi suoi smoccicandot d'altrui.

in preda.

I pecatour ch'a deurmo com d'

An brass a tuta sort d'iniquità.

Piè un an brass, trapolarlo, confnojè. M.

appigliarsi ad un partito, appro- catore. vare, consentire ec., invaghirsi, correr dietro ec.

e a braccetto (Rosini); l'han già der volta al cervello; anbriachesse, pialo an brasseta a fè doi pass n. p. ubbriacarsi, ciurmarsi, inebbraccetto per condurlo a spasso. Itracannare, bere fuor di misura.

Anbrasura, o Anbrasiura, n. can-Anbra, n. spezie d'odore, am- noniera, apertura nei bastioni donde

AN BREU, in broda; ande an Ayphaia, part. che si è messo breu, andare in broda, lique-

Anbreut, n. imbroglio, impac-Appraiesse, v. n. mettersi i cal- cio, imbarazzo, ingombro, inzoni, incalzonarsi, imbracarsi. M. | comodo, impastojamento, intrigo, Амвилисне, v. a. abbrancare, stacolo, impedimento, difficolta, ( n'anbranco in prosa, e poesia, come in Franc appiccando. *M'avi gayà d'an*, An Brass, man. pr. in braccio, un brut anbreui, m'avete cavato d'un gran fondo.

Anbhiaca, part. ubbriacato, ay-( marmote | vinazzato, inebbriato, imbriacato; mantil, servicta anbriaca, avvi-Cas. par. nazzati, macchiati, lordi di vino.

Andriach, n. ubbriaco, inebdurlo a propri disegni colle moine, || briato, ebbro, briaco, ayvinazsollucherario. V. Anbabole, an- zato, vinolento, cui pare l'uno due; mes anbriach, brullo, ciu-Axerasse, v. n. abbracciare, e schero; anbriacon, peg, uppriamet. contenere, comprendere, in | caccio, cinciglione, ubbriacone, caricarsi, addossarsi, assumere, beone, gorgione, trincone, cion-

Aneriache, v. a. ubbriacare, inchbriare, imbriacare, briacare, Venta nen anbrasse tut lo ch'fa goi. avvinazzare . inciuscherare, lor-Cal. poes. dare, macchiar di vino, fig. far An BRASSETA, man. pr. a braccio, girar il capo, dar nel capo, far (Cas. par.), se lo presero di già a briarsi, inciuscherarsi, avvinazzarsi,

Anarochete, v. a. apporre, met-

Abbriacogya , n. ebbrietà, ubbria chezza, ebbrezza, inebbriamento tere le bullette, o bullettine di

non prendersi cura, fastidio, pen- tura delle scarpe per congegnarle, siero: anbrignesse de quaicun, non o assodarle, bullettare, imbullet-curarsene, tenersi da più di lui, tare. Mancano queste voci al Dinon averne invidia, non temerlo, zionario della Crusca; ma pare, bastar a se stesso, non aver bi-che le leggi della critica, e dell' sogno d'altri ; e chi s'anbrigna, e analogia ne riclamino l'affigliai fastidi a chi li vuole: addio zione, e tanto più, che si è remelanconia : si cruci cui piace.

Afrailà, part. imbrigliato, in- suo participio, bullettato: con es. frenato, e met. trattenuto, im- del Salvini. pedito, frenato, infrenato, domato, Annie, imbrigliare, infrenare.

freno. M.

a minuzioli, a brani, in brani, mestare, inviluppare, aggirare, în pezzi, in pezzuoli. M.

brodolare, imbrattare, contami- finocchiare, avviluppar il cervello. bruttare, insudiciare, insozzare.

Ausroaccià, Broaccià, part. imbrodolato, imbrattato, contami-

nato, intriso ec.

to. M.

berciare, dar nel segno, nel brocco | cervello / Fir. Tr.). Chi sa forme d'pense, e perfessioneje E pr'anbroje la cosa a l'è d'eo stait Ant l'ordin dla rason, anbroca 'l Da d'avocat: ma costi a l'han d ( punto.

Poup.

Anbroche una cosa a quaicun, vendere ad alto prezzo alcuna cosa glione, baro, ciurmatore, aggiradi poco valore, distarsene con tore, frapputore, bindolone in-vantaggio proprio, e danno altrui; broglia matasse, che ta le coanbroche un canon, inchiodarlo. al bachio, guastalarte, imbratta-

Ansaochetà, part. bullettato, mondi, ciarpiere. T. Anbrochete. Axeronsà , V. Anbriach.

Anbrignesse, v. n. non curarsi. legno, o i chiodetti alla solettagistrato un suo derivato, cioè il

ANDROJADA, V. Anberbojada.

Androje, v. a. imbrogliare, im-Africa Tura, n. imbrigliatura, | barazzare, intrigare, impigliare, sconcertare, disordinare, confou-An basse, man. pr. a briccioli, dere, sconfondere, intrescare, trauccellare, ingarabullare, incalap-ABBROACCE; BROACCE, v. a. im- piare, imboscare, abbindolare, innare, intridere, sporcare, bagnare, L'asandje quatr gnogne a i an-( brojavo.

Poup.

Anbrojesse, imbrogliarsi ec.; anbrojesse ant'l parle, confondersi, Animorceura, n. imbrodolamen- avvilupparsi nel parlare, armegto', contaminazione, imbrattamen- giare, abbacare, farneticare, avvolgersi, ti t' m' anbreuje con toc Attrocat, v. a. imbroccare, im- rason, tu mi vai avviluppando il

( servel ec. F. Ե.

Anerojon, Patojon, n. imbro-

\* Ansnonsesse, V. Anbriachesse. Motobin son dsdait a coul vissi D'anbronssesse com tanti bestieui.

Isl. canz. 54.

Anbroseta, n. sorta di panno da Sordevolo, ambrosetta, voce biarsi, stizzirsi, esacerbarsi. M. dell'uso.

Anbruni, v. a. e n. a. imbrunire, abbrunire, far bruno, e zire, arrabbiarsi, arrovellarsi, indivenir bruno, oscurarsi; su l'an- furiare! bruni, sull'imbrunire, nel far della notte, nell'annottare.

far brusco, agro; anbruschisse, imbruschire, imbruschirsi, imbru- dacia. M. scare, inacetire, rabbruscarsi, e met. intorbidarsi, turbarsi, an- in vece, a vece, in luogo. nuvolarsi, rabbruscarsi, parlandosi del tempo.

non ha stanza fissa, girovago.

tire, corrompere, viziare, subornare; anburbisse, n. p. incattivire, occhi. M.

Ansuni, n. bellico, ombellico, umbilico, ombilico.

Anburlesse, v. n. p. burlarsi, far le besse, bessegiare, schermire. M.

Angussolà, part. imbossolato, imborsato. M.

Angussole, v. imbossolare, imborsare, metter nel bossolo, nell' urna.

Anbussonà, part. circondato, chiuso di siepe, imprunato, sti- Ancaminesse duans, andare inpato, assiepato. M.

Angussone, v. stipare, assiepare, chiudere di siepe, imprunare: M: · Anca, n. anca.

Ancadne, v. a. incateuare. " 1829 Ancagnì, e Ancagnisse, vi. n. che ha preso il nome dai fabbri-lincanire, accanire, incagnare, incatori di esso i signori Ambrosetti capricciarsi, arrabbiare, arrab-

> Ancagninesse, v. n. p. accamire, accanare, adirarsi, istizzirsi, istiz-

Ancale, v. n. osare, aver ardire, ardimento, coraggio, dar l'a-Anexuscui, v. a. imbruschire, nimo, bastar l'animo, non temere.

Ancalura, n. ardire, coraggio, v. n. p. divenir brusco, agro, ardimento, animo, cuore, att

An cambi, man. pr. in cambio,

Ancaminà, part. incaminhato" inviato, stradato, avviato, Emell ANBULANT, part. ambulante, che diretto, indirizzato, incomincialo; principiato, messo in movimento, Anburbi, v. a. rendere, far in ordine, botega ancamina, bote furbo, accorto, cattivo, perver- tega avviata, ricercata, frequentata. M.

Ancaminament, n. incamminaintristire, farsi accorto, aprir gli mento, inviamento, avviamento; istradamento, e met. direzione, istradamento, o menindirizzo, indirizzamento, istruzione, guida, scorta. M.

> Ancamine, v. a. incamininare, stradare, dirigere, indirizzare, dar avviamento, avviare; ancamine un affè, dar principio ad un affare, avviarlo, incominciarlo, principiarlo, indirizzarlo; ancaminesse, incamıninarsi , avviarsi, muoversi. Sì, foma, me car frei, na pcita pausa Intant che st'miserabil s'ancamina. nanzi , precedere ; ancamine per

ominè una machina, darle mo- dere estatico, fuor di se, ammerimento, farla andare, incammi-lliare, affatturare, trar fuori dei narla; ancaminè una botega, procurarle ayventori, avviarla, E Gironi a lo prega Ch'a lo agiuta a sè andè 'n po la ( barca A tornè ancaminè la soa botega. Ric. d' l'auton. Ancaralesse, v. n. p. incanagliarsi, meschiarsi, o imparentarsi colla canaglia (gente vile ed capit, pr'ancapit, per caso, a caso, abbietta ) Ortog. Enc., Un. della lin, it. M. "Десадскей *≟. part.* incancherito, ∥ incancherato. M. Ancantà, part. venduto, all'incanto, incantato, affascinato, fatato, ammaliato, affatturato, ammirato, trasecolato, sorpreso, stupelatto, rapito, intronato, mogio, supido abbagliato, stordito, maravigliato, estatico, fuor di se, immoto ec. Isler, canz. 22: Mi t' peus assicure 📖 Ch'i son restà ancantà. Enella canz. 30;

M. Ster, un pù dnans di parola ... Ancantà com doi oloch... E quest'altro nella par. de l'enf. Eve mai vist l'efet ch' Turin a fa A'n traciole ch'lo ved la prima .. ( vota? Epirand a resta li mes ancantà Qyasi com'un ch'a seurt dant una Rer qui'nt na stanssa tuta anluminà. | ne siete punto ben bene. AUGANTE, v. a. fatare, incan-

cortare, eccitare, animare; an-Inare, sorprendere, stordire, rensensi, sorprendere, rapire, vendere all'incanto.

Ancantonà, part. incantonato. da incantonarsi, ridursi in un canto, incantucciato, appartato.

Angantonesse, v. n. p. incantonarsi, incantucciarsi, rincantucciarsi, ridursi in un canto.

Ancapit, av. caso, sorte; d'ana sorte, per sorte, per avventura.

Ancapità, part. succeduto, successo, occorso, accaduto, avvenuto.

ANCAPITE, v. accadere, succedere, occorrere, avvenire, incontrare, darsi il caso, voler il caso ec. Povre done, van bin compatie

Quand'ancapito d'oimo lordon. Isl. canz. 54

Ancaplà, part. incapellato; fen .ancapla, fieno raccolto, ammucchiato; vin ancaplà, vino rincappellato.

Ancaplà, v. a. incapellare, ancaple 'l fen, far mucchi di fieno.

Ancaprissie, v. n. innamorare, invaghire, ammaliare, rendere appassionato, amante; ancaprissiesse. spasimare; ammorachiarsi, innamorarsi , invaghirsi, appassionarsi, e ostinarsi, incapponire, intestarsi.

Ancapussà, part. incapucciate, e met. innamorato, e per similit. intabaccato, cotto, guasto; voi se ancapussa d' coula dona, voi . ( crota siete cotto spolpo di quella donna:

Ancapusse, v. a. incapucciare; tare, allettare, piacere, cagionar ancapussesse, v. n. p. incapuctiletto,, andar a grado, affasci- ciarsi, mettersi un capuccio, imbaccuearsi, e prender il capuccio S'an chita fin ch'i tiro j'ultim causs. in qualche ordine religioso, farsi religioso, e met. innamorarsi; aver il baco, V. Ancaprissiesse. Nel diz. Zall. manca il significato attivo, e il proprio del n. p.:

. . 'Ndoma anans; e ancapussà ... Papcontroma una madama Ch' seurt ades dla Consolà.

Bic. de l'auton. Ancari a crescer di prezzo. rincarare;

Arcani, part, cresciuto di prezzo, r ncarato. Re Vitorio nost padre, e nost padron, Ldestin veul ch'i regne ant l'ocasion CR'l pan e tut'l rest a l'è ançari E senssa'l vost agiut i dvio perì.

commettere, imporre, dare incumbenza; ancarighesse, addossarsi, incaricarsi.

Arcanya, part. accarnato; incarnato; fitto, cresciuto, internato, penetrato nella carne; definizione che manca a questo vocabolo nel diz. Zall. che non gli dà altra definizione che di scarlatino, imbalconato, incarnatino, molto simile alla rosa, color di carne!!! Ecco es. di questo participio, che faresti ridere il cavallo di marmo, se tu il traducessi colle definizioni del diz. Zall.

. A l'è mesa scarnà Tuta carià de poterle . .: Con sing onge ancarnà E sent caterle.

Ancarna, fig. internato. Gieuga, fa d'croch, bestemia, giura | associarsi. ('l faus

Cas. Quar. sac.

Ancarnesse, T. di Teologia, incarnarsi, prender umana carne ec., ficcarsi, penetrare, figgersi, crescere nella carne.

Ancarognesse, e. Ancarognisse, Ancapussesse, V. Ancaprissiesse. Il diz. Zall, definisce ancarognesse, innamorassi fieramente d'una persona. E perchè non anche di cosa? Es, canz. Isl. 20 sopra il giuoco del seminario:

> A son tant ancarognie. Ch'a fario d' mascarie

Per podeje guadagne. A son tant ancarognic, cioè tanto prese dalla passione, del ginoco Poes, piem, racc. Pip, del lotto, il quale non, è certe Ancieliene, vi a. incaricare, una persona. Ancarognisse significa poi anche poltrire i divenir poltrone, darsi, alla, poltroneria, poltroneggiare, ed à sinonimo di angarghisse, V. .....

Ancarpionesse, V. Ancaprissicase, Ancartoccià, part. accartoccia: to, incartocciato, involto nella carta. M.

Ancantocce , v. accartocciare, incartocciare, involgere nella carta. Ancassià, part. incassato, posto nella barra.

Ancassie, v. incassare, porte nella barra. Language to the second

Ancassiura, a. incassamento, l'incassare. M.

Ancasta, n. incastro, capruggine. Ancastre, v.a. incastrare, congegnare, commettere una cosa dentro dell'altra, e met. associare,

Ancatramà, part. incatramato, Etcetera... guarde 'n vissi ancarnà imbrattato di pece, di catrame. M.

Ancatrame, v. a. incatramare. imbratture di pece,

Ancavagne, Butè'nt la cavagna,

metter nel cesto, incestare. M. Areaussk "part. incacciato, rin-

calzato, scalcheggiato, inseguito a calci ,"incalzato.

Axcausit, 'v. a! rincacciare, incalzare, rincalzare, scalcheggiare,

premere, e met. sollecitare, istigare , stilbolare.

""Fè pa'l fol: guardeve bin,

A v'ancausso pr dare Col'omnon' dii stivalon. Ric. d' l'auton.

Angaussing, v. a. inculcinare. coprir di calcina:

"An-cest'; man. pr. in chiesa, e fg. in luogò sicuro. M.

"Alfanenin's 'è Angherna, n. pictola tagha, tatte.

Althibit, n. oggi, in questo glotho i d'üncheni, di questo stesso giorno, d'oggi stesso, in questo giorno; d'ancheui in eut, d'oggi in otto ; ancheni cut , otto giorni

fa, or fa otto giorni. ASCHEN, n. tela colorata che halldire, stordire. M. tolto questo nome da Nankin, citte della China, anchina, voce raccomande un d'on inciostr',

Ancia, n. beccucio, linguetta uno caldamente. d'alcuni strumenti da fiato.

ant cilimpanete, istizzirsi, incol- ne incipiiato, la qual ultima voce lerissi, adirarsi, uscir fuori dei non è italiana, e nè anche sagangheri, perder parienza. J'ebreo. rebbe esatta la frase, sparso di i polaje j'han obligaje.... a de polvere di cipri; che si potrebbe per finalment an ciampanele. Cal. intendere di tutta la persona. poes.

Anciann, n. veneficio, incante-| glutinato, attaccato con cola. simo, incantagione, fatamento, fatagione , fatucchierla,

Averand, part. incantato, fatato , ciurmato , ammaliato , allattapiato.

Anciarme, v. a. fatare, ammas liare, ciurinare, incantare, affattappiare.

Axcioa , acciuga, alice, n. agg. *d'uomo* , magro , macilente ; lanternuto, scarno.

Ancioà, o Anciodà, part. fermato, fissato con chiodi, inclifodato , chiodato , c met. fisso; fermo, fermato, stabilito, trattendio.

Ancioche, e Anciochesse, V. Ahbriache, e anbriachesse: [all the t

Axcioe, e Anciode, v. a. "inchiodare , chiodare , e met. fermare, fissare, trattenere; anciodesse, parlando di cavalli, incapestrarsi; anciode la broca; met. imberciare nel segno, riuscire n**el** suo disegno, ottenere l'intento, entrare nella grazia d'alcuno.

Anciodà ch'a l'an la broca E ch'as vedo l bin venu.

Isl. canz. 53. Azciondal, e. assordare, assor-

Anciosta, n. inchiostro; scrive.

scrivere francame**nte,** raccomandare

Ancienii, part. sparso i capelli An CIAMPABELE, in collera, di di polvere di cipri, non di cipro,

Axcond, part. incollato; con-

Ancole, v. a. incolare, couglutinare, attaccare, appieciente

alcuna, cosa ad un'altra con cola. Ancoluma, m. fig. aria, aspetto, **cera, app**arenza, sembianza, portamento, fisonomia, conformazione. An comune, man, pr., in comune. if Agcona, is ancons, gran tavols, sp. rui sie dipinte, qualche, imagipe, e si dice de grandi quadri d'altare.

Ax conclusion, man, pr. in fine, per ganchiudere, alla fin fine, al non ancora, non per eaco. fin de conti , al postutto M.

Adeunt, of cour encoura, a la Angonacia, part. incoraggiato,

Ancourse, m. a. e n. p. incon-frassicurato, ravvalorato, M. attare, abbattersi ad alcuno, dare . Ancount, part. incordato, acin alcuna, trovare alcuno, e met. cordato M. nggradire, aggradare, esser grato, Anconde, 22 desincerderes, acessere piaciuto, convenire nel me- Ancoronà; part. cotonato, im-desimo parere, avet sortito la me- postito di cotone. Mario, anna d'accordo, essera dello stesso avprosondo, e ave, prosondemente,
viso ec.; coul predicator a incontra, o ancontra, quel prediancrosie le gambe, le cheusse, catore piace, è piaciuto, aggrada; rescosciare, incroceicchiare ac., ecan altro es. d'ancontre in questo ancrosiè, crosiè-i sign, increapare, significato nell'invocazione delle aggrotter le ciglia, far hrutte Muse del Bal.

Talora ancontre vale contendere stonicato, increstato, grommate. a parole, litigare, e colla prepo-grommoso, ingramellato, incasizione con, come ancontre con inicciato. M. queicun significa dispiacergli, non . Ancaostaduna, n. intoqueatura,

essergli gradito, disgustarlo, aver a contendere.

Aucon , ov. ancora , anche, altreși; ancor prou, per buone sorte. pur beato che, sta bene che, è da ringraziar il cielo che, fortuna che; per fortuna che; ancor prou ch'it conosso, pur beste che ti conosco, buon per me, per te ac., beato o beati che ec. ; encor ner.

ARCORAGE, PORTA MACORAGEIANA, AR CONSCIENSA - AR CONSCIENSA incoraggire, incorate, confortage; me present pr. affè, sulla mia co- l'incerare : manimis d'appissare. seienza, in huopa coscienza, da rassicurare, revvelorare, emprysgalant'uomo, peramia fè. gesse, n. p. ancoragisse, pigliar (Andorra, avu, o prop. incontro, fanimo, incoraggirsi, incoraggiarsi, cantro, verso, alla volta, dirim-rincorarsi, prender ardire, im-petto al contrario, all'opposto, baldanzire, confortarsi M.

(anbrassa, incoraggito, incorato, confortato,

ciera, accigliarsi 🐎 accipigliargi, Coust l'è poeta, ch' l'à 'ncontrà aggrondare, son are march

( d'incanto. Anchostà, parti intonacato, in-

tonacatura. M.

١

Ascessit, v. a. intonecare, inincomicciare: M.

Areconsusz ; V. Anbrignesse. M. trovesse tru 's martel e l'ancuso, Asino usò con iperbole questa essere fra Scilla, e Cariddi, esser voce ne' seg. versi: circonidato da pericoli, essere come E dain, e serv, e levr .... chito soc Alcide di bivio, trovarsi tra le brice ; e la padella , esser fra Pascit e l'aria, fra l'uscio e'l Ch' viste a j'atera, e a na fa giù mend, To gli olari e il pignattino, ful Threudine e'l martello, fra le E met. abito, andamento, andain e 8. Casida.

: Meeri , e Assuri , part. aggroppato , cioè legato , annodato in-100; 'aggrevigliato, e met. ap- es. nell'Isler, canz. 33: laterad wonto, lanto, inerte, ro i inogrio, stupido, ottuso, lieffby tardo, introneto, adrmentaticcio.

😘 🗗 tumpi i ne manc a l'ero Ancor wit mes antuit.

**ho**viete: Casalis Com.

C. Mi z . . . . . . Me smia d'avei والأراجها وا D. C. Chi seguita a conteje l'assé rinculare; sesse andaré, ritirarsi, cedere il passo; lassé 'ndaré, om-Chiel esite ebbe l'affare, come, of mettere, intralasciare, lasciar ina chiertienel l'affare? M.

Aimarr, part. andato, ito, morto, rola, mancar di parola, dere un disperatto; pertiuto, spacciato, e ganghero, ritirarsi dal contratto, tabela rimento beno; l'affè l'è andais. l'affare è riuscito, oppure è rovinato. M.

Annamert, n. fig. andamento,

incrostatura , incamicciatura , in- | procedere, azioni , costumi , condotta , tenor di vita ec.

Andara, n. tanta striscia di Seno, crostare, grommere, ingromellare, quanta il falciatore ad ogni passo ne mette giù in fila per le hango del prato colla faice fieneja. Il Asceso, a. incudine, ancudine; Casalis nella far, del Lione e dell'

A veno a tombe 'nt j'unge del lion, ( dle andane ec.

tura, consuctudine, uso, usanza, proposito, metodo, tenor di vivere, abitudine, costume, costume ditorchmetamente, intricato, | manza. Il diz. Zall. ha dimentihers; acceppigliato, aggrop- cato il senso figurato. Eccone bel

I veui ch'i v'anbriache

Set vote almanc pr smana; Venta piè coust'andana èc. Andando, ger: andando, portandosi ec. M.

Andant, part: andante, che va. oluno : isl. cans. 48. e met. facile, agevole, generose, And, parti d'ande, andato, liberale, semplice, corrente, coi**lly succeduto**; rinscito, acca-[mune; e andante, andantino, ter. di mus. Voci dell'uso.

Andare, indietro, dietro, ad-( so gnd , dietro; andè'ndarè, indietreggiare, dietro; dè andare, ritirar la pa-

Mi lo ch' lè dit, I don nen andarè. Adel. trag. it. piem.

E fig. temere, scoraggiarsi; esse A va per i quatordes, è presso andarè d'scrittura, e semp. esse la compiere i quattordici anni, andarè, essere ignorante, non essere molto innanzi in alcuna scienza ec., non conoscere, non sapere il suo mestiero, e simili.

Ande, andare; lassesse andè, w. n. lasciarsi andare a, abban-||la linea. donarsi, perdersi di coraggio; lassesse andè a fè una cosa, farla senza considerazione.

Ande via lavorand, legend oc. lavoracchiare, leggicchiare.

Andè a fesse levè d' part, entrare , o andare in Santo.

Andè fora d'servel, andare, esser fuor di Bologna, perdere il senno.

L'an'l veso ch'ai tormenta Ch'ai fa 'ndè sora d' servel. Isl. canz. 38.

rovina, ma non strisciar per terra mattina. I Mil. dicono com frate datoci dal Zalli, perchè i Piemon- quasi simile andà a slofen, asil tesi non adoperano questo verbo dottissimo Cherubini autore i del al proprio, e di uno che strisci dizionario milanese italiano dice per terra non dicono va a rabel, che lo slosen milanese pare corana bensi va a quat gambe, o rotto dallo schlosen de Tedeschi. rablon per tera.

Andè con pè d'piomb, andare dello slofate piemontese. L. coi calzari di piombo, operare, parlare avvedutamente, andar cau-l*vestì*, andare a sua posta a casa to, andar colle mani innanzi, non passeggiare l'ammattonate, attaccar l'asino a buona caviglia, andar a rilente, assicurar la barca.

Fè andè i soi beni, coltivarli da se. ... Ande privint, pritranta, star per entrare nel venti, nel trenta. A va per i quatordes : s'un bon par-

( ticobar Ch'a fassa andèi soi beni,ch'a viva ( nen da avar ec.

entra nei quattordici, tocca i quattordici. Andè a j'uss, andare d'uscie in

uscio, di porta in porta mendicando. Andè drit, (scrivendo) regger

Andè sot, (del sole) andar sotto, tramontare, declinare, abbassare ec., affondare, sommergersi, met. essere soppiantato, aver il gambetto.

Andè a giouch, appollajarsi, l'andare, che fanno i polli a dormire, e fig. andare a coricarsi, a dormire, in letto ec.

Andè a slofate, andar a pollajo, a contraffare i ciechi, o le nespole, a far conto col capezzale, Andè a rabel, met. andar in a trovar domani, a cercar di do-Lo che si potrebbe sorse dire anche

Andè a ca del dian caussà e del diavolo in pianellini, e intreduli, a calze solate.

Andè a Roma sensa vodel l Papa, cadere il presente sull'uscio, bondur un negozio bene fin quasivalla fine, e guastarlo in sulla conclusione.

Andè, parlandosi di salute; com valo & come state? Di . lite, icom vala la lite? come procede la lite!

Andè a brus, correr pericolo. Andè an bestie, infuriare : in-Cas. Com. furiarsi, incollerirsi, s'instag trop fora d'ca, mia mare monta an cosa, voleme vedere il fondo, vofuria, se sto troppo fueri, mia madre bolle ( sottintendivi d'ira. di collera), mette la casa a romore, grida a testa.

Andè d'baraca, andare in malora,

Andessne con j'orie, con j'ale basse, andarsene catellone, umilinto, confuso, mortificato, avvilito. La grua s'è andesne con soe ale

→ ( *basse*. Cas. fuv. *Andè d' garcla* , ender a sbieco,

tortuesamente, obliquemente, a zich sach, a sghembo.

... E sa piasì guardela Con coul so bastonat Andò d' garela.

Isl. cenz. 2. . Andè a fè'i fait so, andarsene. : Andè piè na cosa, andar per essa. Andè a sautet, saltellare, andare a salti, saltellando, saltereliando.

... Andè giù d' Laqua, esser : ridatto al verde, cader in miserie, V. An malora:

Andè mut d'una cosa, desiderarla vivamente, impazzirne.

Ē

A fantastico, a deliro ... E l'amor arfa 'ndè mat.

· Isl. cenz. 3q Andè alla bona, procedere, trattare alla buona, schiettamente, senza fasto,

Andè a fè dii cop , uniorire. disabilition you receive in the second

«Andè an aria pataria, rimmer hmllo, V. An maloro, a gambe leu**d . an ar**ia pataria.

va an pas, vatti con Dio. Andial fond, o difend d'una

lerla saper tutta.

Audè a gara, a genio, andar a gara, a genio, garèggiare, aggradire. Andè du drit , andar dirittamente, e mef. prosperamente, senza contrattempo.

Coust raccoll, s'a va da drit Rend ancora un bel profit.

Isl. canz. 55.

Andè de mal an pes, peggiorare, andare di male in peggio.

Andeine dla testa, correr periodio d'essere condannato alla morte. .

. Ma s'i la fas nen lesta Pur trop ai va d' mia testa:

Adel. trag. piem. it.

Andeine del so, perderne, rimetterne o del suo avere, o della riputazione, scapitarne, patirne danno, rimanerne danneggiato.

Andè d' busca, andar in malora. E tanti rich perchè s' na van-ne ( d' busca?

La farina di diao va tuta an crusca.

Cas. Quar. satt. Andesse fè scrive, partire di ınala grazia, essere licenziato du∸ ramente, e andar in malora, e si: dice anche di cose.

Andè an terle, an breu de fascui, an cinbalis, rallegrarsi sommamente, non capir nella pelle. andar in visibilio ( son ito in 📢sibilio per piacere), strasecolare dal contento, andar in gloria, andere ne sette cieli, non toccar co' piè terra, saltar d'allegrezza, essere in galloria, gongolare, essere in giolito.

Ande an pas, ander con Dio; Anmos a constitutoreni coula totina Che prime andava an terle pr'l er High ( piasì ec. F. B.

(52)

-c. Son tant pià da coule blesse Ch'a van tut an breu d' faseui. Isl. canz. 17.

- Andè a la pianà, seguir le tracce, le orme, ormare, e talora inseguire, tener dietro.

Ande a le bone, usar buone parole, V. Andè a, o con le bele.

Andè susnand, desiderare, appetire vivamente cosa che altri abbia; ordinariamente dicesi de' fanciulli quando vedono alcuno a mangiar frutti, od altro. La def. Zalli**ana è fallata.** 

Ande a temp, ter. mus. andar d'accordo.

: Ande d'ineanto, andar di rondone, o di vauga, star dipinto, andar bene assai, perfettissimamente, a filo, a pennello.

Andè a taston, andar tentone, brancolare.

Andesne, partire, andar via, e fig. morire.

Ande con la testa ant'l sac. operar a casaccio, innavvedutamente, balordamente.

Andè a sosta, andare al coperto,

tirarsi dentro al coperto; tiriamci dentro al coper**to.** *Ber'. Ori***. 2**, 8, 65; mettersi al coperto, in sicuro. Al'abel esse sgnour e vesti d'neuv; Ch'a la tornura, e a la fisonomia Vene a conosse, com conosse un ouv

Che chialsarà benissim d'na famia Ch'a sa dov andè a sosta quand'a ( pieuv. Cas: par.

Andè crostionand aii uss, andar perduto, o pazzo di checchessia. **m**endicando.

Sno fa cont, me bel tabus, D'andè crostionand ai uss.

Andè a riva, arripare, approdare, accostarsi alla ripà.

Andè a spas, andare a solazzo, andare a spasso, far gita a solo oggetto di spassarsi; si cominciò ad andare álcuna volta a solazzo per la terra. Bocc. n.º 80. Per darsi oziosamente buon tempo, e

andare a spasso. Dav. Dicesi anche dei servitori, che rimangono senza padrone, esser licenziato. Andè con le bele, a le bele,

andare, procedere, trattare con belle, dolci maniere, andare colle belle, quasi lo stesso che andare colle buone, ma dinota maggior finezza, e vale propriamente usar maniere scaltre , lusingare, andar con lusinghe; e vedere se io potessi andar tanto colle belle, ch'ella

mi rendesse la veste. Fir. i Luc. Andè d' mes, vale talora esse pià d' mes, restè d' mes, andare di mezzo , rilevar pregiudizi , restarne con danno, essere deluso, ingannato, trappolato.

Ande an brew, andare in Broda, disfarsi, liquefarsi.

Andè sostnù, andar in contegno, andare con portamento grave, e sostenuto, andare intero, andar sopre se , ander sul grave.

Ande mal vesti, andare male all'ordine, vestir male. Ande ben vesti , andar lindo attillato, pruato, andare ador-

natamente, vestire con lindura. Andè pers per na cosa, andar Ande per i so pe, andare pe suo piedi, e dicesi delle cose, che

vanno secondo l'ordine della giu-Isl. canz. 28. stizia, e della convenienza.

un salto e toma. Andè a dama, o a dame, an-

dare a dama, frase propria di questo giuoco , nel quale la pedina che arriva all'ultima fila dello scacchiere della parte opposta, diventa dama. Questo giuoco, che dael'Ital, chiamasi dama, nominavasi dam ancora da vecchi Tedeschi, presso de' queli damen valeva giuocare a dama. I Francesi amenta lo dicona jeu des dames. L'Turchi pure le gliamane dama ojuni, giuoco della dama, Ande con le crosse, andar a grucce.

Ande per busia, mentire, andar con frottole; mandate il cavaliero a vedere il danno nostro, che è vero e non andiamo con frottole, cioù non diciamo bugia. Car let. Jung July 10

Ande a mond, o a mont; andare a monte, ter, di giuoco, e vale ricominciar la partita : tolta la maniera delle carte, che in tal caso si ripongono nel monte.

Diz. Bol.

e.

M

'n

الدارا المسيب

Ande a nosse, andare a mozze, ... An nexas in At peral, ment pr. alle nozze, cioè a convitin che al minuto, fil, file, a ritagliot a si fanno in occasion delle porze, . Arbi, pininossa, moto, movi-fg, fac checchessia di genio, di mento, lancio, e per analogia buona voglia, con molta allegrezza Islancio, impeto, empito, mossa;

andare a erecchie, esquitana d'al- geral, abbrive, principio di meto

Andè, e vnì, va, e ven, dà trui canto non seguitando arte. ma pature.

> Andè a padron, andar a padrone , accomedarsi , acconciarsi in servigio d'altrui, ...

Andè a posta, andare a posta; andare, cioè per quel solo effetto di che si tratta; va a posta k trovar Monsignors di Monte Fia scone. Cas. let. 78. بأغو تبيدين

Andenti, part indebitato, ad-

Andantessa, w. n. p. indebitarsi. addebitarsi , contranadebiti. Maas .. Аквимоній:,, park., indemoniato,

ossesso, apiritato, indiavolato: \( \) fig. maligno, perverso, furioso, bestiele, furibondo, fremento dira, di mal., talento, indiavolato, ...iafuriato, scelerato, malvagion Mis

. Anneand , post, aghangherato,

slombato , acompaginato, scieramanato: i shançato, sfilato, direnato, .che ha cioè guasta, slogata, o rotta l'ança , le reui , i lombi, e similia-Questa roce è quesi itiponima di quest'altra bellimina besancà. M.

, Andendia dan ike anarahan alambane, L'auti i Paledin farabler meglio, rompere, slogare, guastare l'anca, Price sono secretti, andare a le reni "i lambi ed alcune " udi-(monte. repare ; andermesse, n. ponibrei, Ber. rin. direnarsi , slombarsi. M. . . sour.

Chequanto glieran più dipinte sozze desse d'andi, darsi un lancio, Tanto più a lui pareva andare a muoversi, slanciarsi, spiccarsi con in the constant impelo, den ardore, con vivacità, Anddra.oria, termidella, pus piglior l'abbrive, abbrivare, spindel naviglio spinto da vela o remi. fig. la prima mossa con furia nel correr di checchessia; la voce andi muo essere affine a "sbrueta; avviarsi con impete, con ardore, prender trattu. V. il voc. lat. it. di Fort alla: your impetus dove si legge impetum samere, definito per presider tratta. Ma bada, che la voce tratta nel voc. Bol. non Progistiuta in questo significato.

Andiavolà, V. Andemonia. ojobratos i condito in up vandito. antiporta provideja: . ∩ Ambivia ; M. · lindivia i? erba nota ; *undivia vissa* i indivia crespa. M. - O'Andonie, ' v. 'A?' raddoppiare. М. a diment, hadimuni, all'indo--man, call dimani, al dimane, all' indomanitime a resistant .Si stelizo una giorna sensa travai,

A wire l'andoman Vuvrio dil guai. -vaib . Ad: trag. ital. piem. And And And Andito; luogo stretto Jungo, e seventi elituso a guisa di stanza, per lo quale si va nelle il critto d'un panno, e similis " estime e corridojo e porsidoja poit Se costa a le di paradis e M .... andor, anditino. -Mu Ve tard, le gron fiume s'son sermen de. Nogore, giantar ... ancu, Da po tus già nt i andor dle sofiete. , oterobei , oterob stage, indutato, aurato. di additi di anti familiato, concimato.

obiasa da emilieda i ga etiniteza di al gerali. Itali gi enibedine aggi addornemitto.

: Arposet, v. a. addossare, indossare, vestire. M.

Annossi, part. addolcito, fatto dolce, indolcito, raddolcito, e met. placato, calmato, rappacificato, mitigato, rabbonacciato ee.; e-ugg, di tempo, raddolcito. V. Anboni. Mr.

Amossi, v. a. addolcire, raddolcire ; ammollire, e met. placare, calmare, rappacificare, mitigare; tranquillare, rabbonacciare ec.; andossisse, n. p. addolcirsi, divenir dolce; raddolcirsi, e met. platersi, calmarsi, rappacifica:si, mitigarsi, tranquillarsi; rabbonacciarsi, e parlandosi di tempo, raddolcare', raddolcirsi. M. 🐃 Andraphara, part. andrappate, ve-

stito di drappi≎M. Andrit, n. parte, sito espesti al sule, solatio, sinonimo di quest'altro batù dal sol, assolato, . aprico, esposto al sole, a mezze giorno, andrit, parte principale, Mac la feudra ve a Fèrtan bela

Cos saralo mai l'andrit? Poersopiem Frace. Pip. Balb. Andrugia, ni letame, concime. - Ambrucià, part. letamato, le- 👍

pellujo i indoneste i or a Andrews a letamare, letapellujo i mettiloro, il a sidenare i indonesti concinare atablidare in
induce i fregiar d'orosi alla miliamento i abito, consuetucine, Adess quand bingui , ain de aso, costume, costumina a noul confilmedereisist and be seemed and more confidence of the confide

dormiglione, addormentaticcio . De l'andurmia, adoppiare, opdormiglioso, indormito, indormentato, sonnacchioso, assonnato, e met. pigro, intorpidito, impigrito, anneghittito, infingardito, torpido. balordo, negligente, trascurato. neghittoso; je l'andurmi, fingere di non vedere o udire, fingersi poco avveduto, balordo, fare il norri, lo noseri, lo gnori, la gatta morta, l'addormentato. Ma so pure ch'a l'è nen andurmi. Sagrinte nen, ai dis, i son sì mi.

· Axponent, v. a. addormentare, scoprire, divinare il suo segreto, assonmere, addoppiare, indur sonno, lo scopo ec. e met. ingannare, deludere, lusingare.

Le vera ch' fin adess i m' son ( fallime . . . .

Sorcia: ma i se voi ch' m'avè an-( du**rmime.** . .

Cal. poes. Andurmisse, n. p. addormentarsi, assonnassi:, pigliar sonno, riposarsi, e met. alloppiare. Il gagliofaccio si crede ora darmi la soja, t alloppiarui colle moine. Firen. Questo verbo è irregolare, avendo alcune voci in cui la a si pronunzia . come eu. Es.

La seugn am ciapa, e a l'ombra | Quasi smallo sull'or cosparse i frori. .( dim busson

Im strojasso, e m'andeurmo. F.B. D'altrende agiss peui sempre com · ( narcotich Sul genio ch'a s'andeurm an leu

( d' mostresse. ec. Poup. ASSESSMENTAL A. alloppio, sonnifero, narcotico.

... Dourmo ch'a smìa Ch'a l'abio l'andurmia.

Poes piem rac. Pip. Bal.

piare, alloppiare, e mat. lusingare. allettare con dolci parole.

Andustriesse, v. n. p. ingegnarsi, industriarsi , sforzarsi , o far ogni sforzo, aguzzare i suoi ferruzzi.

Annyin, n. indovino, astrologo. Azdvinė, v.. a. indovinare, prędire, profetizzare, divinare, prenunziare, comprendere, intendere, dare in quello di taluno. colpire nel segno.

I cu andvina, costi mi cadde l'ago; F. B. andvine un, leggergli nell'animo,

M'a fame sgei;

Mi tegnè ch'a m'andvineis.

Trag. it. piem. il Not. M. Andvinera, n. aruspicio,, indovinamento, auspicio, augurio. M. Anecuon, n. aneddotto, aneddoto. An effet, man. pr. in fatti, in sostanza.

ANEL., n. anello.

E so cœur. giammai s'achieta Fin chia j'un butà l'anel.... Anel per certa piega data ai capelli a forma di ancllo. Torse in anello i crin minuti, e in . ( 6596

An erba, man. pr. in erba; vende 'l fen an erba, mangè l'anan. un erba, vender l'entrata in erba, vender l'uccello sulla frasca y far come la gallina del Montecuccoli, che mangia l'uovo prima di farlo, vender la pelle prima di prender l'orso, vender le grasce in erba. Firen. and the state of t

Aneusi, o Anosi, part. anno- che non è punto usitato, oppure jato, nojato, attediato, infasti- di radissimo. dito, rincrescevole a se, stufo, ristucco, nauscato. M.

molestare, importunare, attediare, immerso, rinvolto ne' vizi a gola. noiare, tediare, infastidire, infra- Esemp. diciare, stuccare, ristuccare, in- A l'an per nost maleur mothin d'taquietare, dar noja, far afa, secnojarsi ec., non aver che fare, esser grave a se stesso. M. Eccone es. nella canz. Isl. 3:

A l'a 'n diset maunat Ch'a l'è sicur ch'aneuja.

Eccone altro nella Par. de l'enf. [lagare, immergere nel fango; anprod.:

S' presenta 'n po a so pare; e ai tanarsi, immergersi, rinvolgersi. ( dis; i veui

notte, di notte tempo. M.

An FACCIA, mod. av. in faccia, dirimpetto; m'a sarame l'us an faccia, sul mostas, m'ha serrato gere di farina. l'uscio addosso. M.

cende, ag. d'uomo o donna, af- infarcirlo di cibi, empierlo i fino facendato, occupato.

vestito disordinatamente, o ecces-la balestra. sivamente, V. Anbagagià. M.

n. p. V. Anbagage, anbagagesse. piè un an fassa, an fauda, trarlo An TALA, An FALB, mod. av. in a' suoi disegni con parole blande, fallo, inconsideratamente, senza sollucherarlo, aggirarlo ; lingan-

Anfangà, part. infangato ec. Vedi il verbo. Anfangà ant ogni Aneuse, v. a. e n. annojare, sort de vissi, lordato d'ogni vizio,

( lent

care, dispiacere; aneujesse, an- Ma'l cœur ant mile dsordin an-( fangà. · Cas. par.

Antangue, v. a. infangare, imbrattare di fango, lordar di fango, ammelmare, impantanare, impefanghesse, infangarsi ec., impan-

Angarinà, part. inferinato, asper-Ch'am daga lo ch'am ven, i sou so, sparso di farina, e met. ugg. ( d'umor d'uomo, superficiale ( Alb. ); in-D'andemne girè 'l mond; già sì sarinato, insarinatucolo, cioè che ( m'aneui. ha cognizione di checchessia nie-A neurr, man. pr. a notte, di diocremente, che non va al fundo di veruna scienza, od arte dot-A REULT AVANSA, man. pr. a toruzzo, dotto cost, pelle pelle. gran pezzo di notte, a notte inol- Ech'altro di virtù non ha scolastica. Che pelle pelle l'alfabeto a mente. . Garage y Malm.

ANTARINE, v. a. infarinaro, sper-

Anyansisse, Mange fix ce of 520 An facende, man. pr. in fac- Tocca; v. n. riempirsi il vontre, fa gola , impinzarle , impinzarsi . Antagora, part. affardellato, mangiare a crepa pelle, carieure

Ampagore, v. a. Ampagoresse, e in fasce, in tenerissime chi; badare. Il diz. Zall. ci da an fali, marlo, trappelario. 404 135

dirimpetto, runpetto, di contro. M. l'accendersi d'amore, invogliarsi. Es. Com. man. c.

La scena rapresenta - adess una ( gran piassa

Sosserva da una banda - na cesa, ( e a's treuva an fassa) Un portica spassios - dovas fa ( tutti i dì Marçà dle sciole, e d'l'ai - dil

(coi, e che so mi.)

Calv. poes,

APPASSING, v. a. affastellare.

As rassion, man. pr. di sentimella, di guardia.

enfatuà d'un, averlo in gran pre-[l'aria (bourant de l'air). gio , farne gran conto, riputarlo, ed anche amarlo sommamente. M.

An FAUDA, man. pr. sui ginocchi, sul ginocchio.

Annaussi, v. a. falsificare, adulterare, falsare; anfaussisse, n. p. imbastardire, tralignare. M.

· Ar favor, man. pr. in favore, a favore, a pro, a vantaggio: esse an favor, godere del favore, della protezione, essere in grazia. Arresorum, n. infinocchiamen-

🐅 agguindolamento, aggiramento. An pervale, mod. av. a bric-. cioli <sub>s</sub>. a minuszoli.

Ar rete, man. pr. a pezzi. M. . ujAntett, v. e. infettare, ammorbare, appestare, corrompere, lavorare di finito. mastere. ....

Applamassion, n. infiammazione; enfigurassion d'eui, ottalmia, ciepità, anfique, sion d'ren, nefritide. . Angung, v.a. infiammare, accendene angiamesse, n. p. infiammarsi, an fior, essere in fiore, siorente, accendersi , appiccarsi fuoco, e in vigore, vigente, aver la soste

Au FASSA, IN FACCIA, man. pr. incollerirsi, e simili, e innamorarsi,

A m'a tut anfiamame

E'l cour e la corà.

Isl. canz. 8. Anflasche, o Anbotie, v. a. iufiascare , mettere nel fiasco.

Axficessa, non curarsi, non far conto, non aver punto a cuore, aver a sprezzo, a vile, non aver bisogno.

AN PILA, O AN RAN, O RANG, man. pr. in fila, per ordine, schieratamente.

Anfilada, fessura, canale per - Arraruà, part. infatuato; esse cui cola, per così dire, o passa

Anfile, v. a. passar con filo, infilare, e met. anfilè na strà, un sente, prendere una strada, un sentiero; anfilè l'aguccia, l'uja, far passare il reste, od altro nella cruna dell'ago, e met. suggerire altrui che dir debba, imbeccherarlo, V. Anbechè...

Anfilsà, part. infilzato, trafifto,

passato da parte a parte.

ANTILEE, v. a. infilzare, trafiggere, passare da parte a parte, forare; anfilsesse, n. p. trafiggerai.

An FIR , mod. av. finalmente, in fine, in sostanza, in conse guenza ec., a fine, con intenzione, con animo ec.; travaje an fin.

An FIFTA, man. pr. per motivo, sotto specie, apparenza.

Anfioli, Afioli, e Aficii, v. a.

adottare per figlio. M. An FIOR, IN FIGRA Man, pr. esse met, per isdegungit anincollerire, propisie

e zaccheroso, V. voci e modi ec. imbrattare, lordare, sozzare, insozzare.

Anglura, n. imbrattamento, lordura, bruttura, sozzura, insozzamento.

AMENOJE, v. a. infinocchiare, ingarabugliare, aggirare, incalappiare, allacciare, sedurre; anfuojesse, n. p. infinocchiarsi. V. Anbrojè, anbrojesse.

E primad'anfnojesse ant quaich'affè Venta consulte i vei ch'a la san

(lunga. Cal. poes.

Anforne, v. a. foderare, soppannare; anfodre la spà, rimettere la spada nella guaina, nel fodero.

Anfonghe, v. a. e Anfonghesse, n. p. sprofondare, mandare al iondo, assondare, tustare, conficcare, far entrare, e n. p. profondare, profondarsi, affondare. affondarsi, attuliarsi, immergersi, andar a fondo, rinvolgersi, e met. internarsi, innoltrarsi, immergersi, ingolfarsi, penetrar addentro, cácciarsi' innanzi, abbandonarsi, darsi in preda, darsi affatto a ec. Il diz. Zall. ha preso un granciporro assai badiale nel definire anfonghè per opprimere con gravissime accuse, convincere di gravissimi de- ineatarrato. litti ; ed ha mancato alle regole della lessicografia, ounmettendo il proprio significato di questo nostro verbo. V. Anfonsè. .

Avrion, n. enfiamento, enfiagione. | fondato, sprofondato, sommerso; Angli, part. bruttato; sporco, eui anfonsà, occhi incavernati imbrattato, fordo, lordato, sozzo, ∥infossati, affondati, affossati, incavati; eccone bel testo d'Ag. Pandi ANTER, v. a. bruttare, sporcare, e aveva gli occhi al continovo pesti e incavernati.

> Anfonse, v. a. affossare, affondare, profondare, incavare, infossare, gettare al fondo, conficcare, n. a. profondarsi, internarsi, insinuarsi, andare al fondo, immergersi, V. Anfonghè.

> Antorcae, v a. prender, infilzar colla forca, inforcare.

> Anformage, v. a. incaciare. Anforme, v. a. informare, far consapevole, avvertire, avvisare; dar avviso, significare ec. ; anformesse, informarsi, and the late

E peui va anforme i vsin Ch'i tornreu doman matini Isl. canz. 13.

Annonne, v. a. mettere inel forno infornare, met. mangiar 16 8 21 avidamente.

Anyonse, v. a. fortificare, laffortire, corroborare. M. ...... 2/15

Anfranchi, e Afranchi, weiter affrancere, far franco; far libero, liberare , e met: avvalorare , affermare, accertare, assidurare, asseverare; anfranchiste; n. p. Laffrancarsi, liberarsi, M. ... 1866.74

Anfrasche, v. a. ornar di foglie, infrascare.

Angreidà, part. raffreddato infreddato, affiocato, arrocato, roco, CORNER OF A SERVICE

Anfreide, v. a. raffreddare, infreddare , cagionare la secsa , arrocare : anfreidesse, v. n. p. infreddarsi! afflocare, aver la scesa, Anronsi, part. affossato; af arrocarsi, incatarrare, incatarrite.

Aufreidon, n. infreddamento, raffreddare, raffreddamento, infreddatura , infreddagione , accatarrameuto, affiocamento, affiocatura, raucedine, incatarramento. reuma, scesa. Es.

Signor mio caro, se tu hai la scesa ganno, ingannare, tirare uno alle O se' infreddato, o senti di catarro proprie voglie, sollucherare, am-Salla un pertugio d'un chiovo da mahare, incantare, aggirare, in-

Altro es. Io son sano, quanto si far credere ad alcuno una cosa, può essere con raffreddore gran- giusta la quale ei debba pigliare dissime. Caro let. E il diz. Zall. una determinazione conforme al confina la voce reffreddore fra le desiderio di chi parla. voci tollerate dell'uso. In que' mesi | Sanson coul gran gigant tant rifreddi sopravvengono gli accatarramenti, che infreddature sono Pr quat cosete ch' Dalila j'ha dit. appellati. Dicesi anche coriza l'in- A s'lassa angabiolè : e com sta scrit freddatura di testa, spezie di ma- Lo raso, ai gavo j'eni, l'è risinà. lattia, nella quale vi è intasamento del naso, o distillazione di moccio liquido , ed antora lo stesso moccio.

si adopera nel significato di rin-lare, arruolarsi, e incomodare.

An TRISE, mod. avv. in briccioli, Fin a angage vesti, camise, arneis, a pezzuoli, in pezzi. M. ARTUMA: part. affumicato, affummato. M.

Angunt, v. a. assumicare, affummare. M: .... Amunaissa, divenir accorto. V

Anbunbisse. M.

AFFURIT, v. a. infuriare, smaniare, assilare. M.

Angabie, v. a. mettere nella gabbia, ingabbiare, e met. iocarcerare, imprigionare, rinchiudere. Angabiole, 11. adescare con in-( carro, finocchiare, ed è quasi sinonimo Non lo ber unto; pigliane una presa. di anbaboule, anbacuche, met-Burch, tere alcuno su un curro, e vale

Cas. Quar. sac.

Angabuse, V. Anbabolè.

An gage, man. pr. in pegno. AxGAGE, v. a. ingaggiate, im-.. Appared, Risenesci, part. re-spegnare, dare in pegno, assòlfrigerato, rinfrescuto, e met. ri- dare, arrolare, e met. indurre, storato, ricreato, confortato. M. fallettare, persuadere, ingaggiare, Anengeche, Rimengeche, v. a. rc- disporre, impegnare, muovere. frigerare, rifrescare, raffreddare, eccitare, inlacciare, e forse talura rifireddase, e met. ristorare, ri- lusingare, sedurre, attrarre. Il creare, confortare, e qualche volta diz. Zall. non ci dà che arruonovere, rinnovellare, rinfonde- A m' l'an ridot, i v' las pense, a le

> E, s'a l'aveis portaje, le bertele. . Cas. par.

> Stagn, e bronse, e cassarole, I paireui, palete, e mole. Van, e angagio tut al ghet. . : Isl. canz., 21.

Arcacià, part. assoldato, ingag.

giato, arruolato, impegnato, dato o che pensiamo, far gabbo, gabin pegno, e met. impegnato, bare, indurre in errore. mosso, eccitato, disposto, ingaggiato, indotto, allettato, persuaso, inlacciato, lusingato, sedotto, attratto.

Angagiament, n. ingagiamento, arruolamento.

Angagiant, n. grazioso, manieroso, affabile. M.

Angagiante, n. Forse mancioni, per distinguere questa sorta di grandi manichini, che le donne di certa condizione portavano appesi alle braccia, togliendoseli a loro posta, da quegli altri di più piccola forma.

> E tute quante Con l'angagiante Ch'as porto ansem Fin a durmì.

> > Isl. canz. 52.

Angambabesse, v. n. incespicare, intoppare, l'annodarsi delle gambe fra loro. Ma il rimbalzare datoci dal diz. Zall. non quadra.

Angan, inganno, frode, truffa. Anganamond, n. gabbamondo, baro truffatore.

Angane, v. a. ingannare, frodare; anganesse, n. p. ingannarsi, prendere errore, prendere un granchio a secco, un granciporro, esser fuor de gangheri, uscir di carriera, far un marrone, pren- viluppare, e met. accalappiare, dere un sonaglio per un'anguinaja, rabbuffare, rabbaruffare, scarmiesser suor del mercato. S'la mina gliare, imbrogliare, incespicare, angana nen, l'è giust lo ch'a m' scompigliare, disordinare; angaconven. Isl. Se l'aspetto, l'appa | vignesse, n. p. accalappiarsi, imrenza non inganna ec. Trag. ital. broglierei. e piem. il Not. on. E così angunè La spla, mostrare colle parole, of co' cenni altro da quello che siamo

Quante angano de la spia? Isl. canz. 50.

Anganboià, part. aggruppato scompigliato, disordinato, searmigliato, rabbuffato, annodato,.

Angarboic, v. a. aggruppare, scompigliare, disordinare, scarinigliare, rabbuffare, annodare. M.

Angarghi, part. impigrito, impoltronito, incodardito, infingardito, anneghittito.

Angarghi, e Angarchisse, v. a. e n. p. impigrire, impoltronire, impigrirsi, incodordire, infingardire, anneghittire, divenir poltrone, pigro; poltrire, darsi alla poltroneria, poltroneggiare.

Angaria, n. angaria, angheria, vessazione, estorsione, sforzamento fatto altrui senza ragione.

Angarià, v. a. augariare, angheriare, angarieggiare, vessare; tormentare, travagliare, molestare.

Angassa, e più spesso Langassa. n. cappio, nodo, laccio.

Angassin, n. cappietto.

Angav, nom. sost. incavatura,

Angavassa, v. a. riempire il gozzo, iugozzare. 

Angave, v. a. far cave, incavere. Angavigne, v. aggavignare; av-

Mi m' voria matideme. . Ma j'eu pour d'angavigneme. Isl. cans. 48.

Angel , n. angelo.

Angelet, dim. di angelo, an-Imente, alla buona. M. gioletto.

geloso, dar gelosia, angelosisse, | n. p. vestire molti o rozzi ahiti. n. p. divenir geloso, prender gelosia, aver invidia, invidiare.

As GERERAL, man. pr. in generale, generalmente.

Angenociatori, n. inginocchiatojo. Angenojesse, v. n. p. inginocchiarsi, e met. pregare, supplicare umilissimamente, caldissima-lincagliare, avviluppare, archare; mente, vivissimamente.

An GENOJON, man. pr. in ginocchione, ginocchione, colle ginocchiz a terra, inginocchiato.

Angensi, part. sterilito. M.

Angenbissé, v. n. p. sterilire, divenir sterile. M.

Angesse, o Angesse, v.a. ingessare. Anguerna, n. tacca, piccol taglio, piceola incisione.

Anguerni, n. cachetico, segren- gano, stromento. na, pigro, V. Angutì.

Angueresse, v. n. calzar le uosa (se guetrer), e met. allestirsi per partire.

ANGHICIO, FE L'ANGHICIO, n. mostrare alcuna cosa per destarne il desiderio in altrui, far veniro in uzzolo, ch'è un intenso appetito di checchessia, inuzzolire, inaggiolire.

An Guidnon, mod. av. avei an ghignon, aver in odio, vedere di mal occhio, trattare mal volentieri con alcuno, aver antipatla, aversione, contraggenio. M.

Anghignone, e Ghignone, v. a. odiare, aborrire, detestare, veder uno di mal occhio, aver antipatia, eversione, contraggenio. M.

Angiaca, part. vestito rozza-

Anguate, v. a. poire moiti o Angelosi, v. a. ingelosire, far rozzi abiti indosso; angiachesse, avvolgersi, o avvilupparsi ne' panni, o simili.

> . Алсына, part. inghiarato, e mct. incagliato, avviluppato, arenato, rimasto in sulle secche, sospeso.

> Anglaire, v. inghistare, met. angiairesse, n. p. inghiacarsi, incagliarsi ec.

> Angiande, v. piantar una selva di querciuoli.

Angiavle, v. a. accovonare.

Angign, e Angegn, n. cosa artificiosa, nome generico di stromento artificiosamente composto per diverse operazioni, ordigno, macchina, ingegno, industria, ar-

Axoloxe, n. ingegnere, architetto. Angignesse, v. n. procurare, procacciare, adoperare, sforzarsi, brigarsi , studiarsi , dare il suo maggiore, studiarsi a tutt'uomo.

I'è la fomna d' me caplè Ch'a s'angigna con gran cura A fe sciode d'canarin.

Ric. d' l'auton.

M'angigno, i fabrico Di atras d' campagna. Cal. poes.

E part a s'angigno Pr rif e pr raf Per podè vive

Sui seu ciaraf. Isl. canz. 30. Argina, nom. infiammazione, alle fauci, scheranzia, squinanzia, angina.

nato di gemme.

Argiote, v. a. ingemmare, ornar di gemme, gioje ec. M.

Angioirà, part. inzaccherato, lordato, imbrattato, immelmato ec. e carico d'abiti, vestito alla carlona, | gollare, ingojare; angorsesse, n. e talera ben pasciuto.

Argioiresse, n. p. mettersi molti panni indosso, vestirsi alla carlona, imbrattarsi, lordarsi, immelmarsi, impinzarsi.

Angioirose, v. a. impinzare; angioironesse, n. p. impinzarsi, d'abiti senza ricercatezza.

Angisse, v. a. ingessare.

An Giù, man. pr. all'in giù, a basso.

Angiuti, Angiutisse, v. n. singhiorzare.

Angol, angolo, late, fianco.

Poup.

١

Angolfesse, v. n. p. ingolfarsi, sprolondare, immergersi, gettarsi luogo ne' dizionari.

Argomiesse, Gomiesse, v. n. p. appuggiarsi col gomito, urtarsi col gomito, e att. urtare col gomito.

Argoxaia, anguinaglia. Akgonia , n. agonia.

: As comma, man. pr. in prigione. grupparsi. Diz. Pip. Angondesse, v. ingorgare, in-

il varco. V. Angossè.

Angioià, part. ingemmato, or- fracità, ghiottornia, pacchiamento, golosità. M.

> Angorghesse, v. n. ringorgare, rigonfiare, dicesi delle acque (regorger ).

> Angorse, v. a. ingozzare, inp. ingorgarsi ; e talora vale angordesse, V.

Angossa, part. che patisce, che ha il nodo nella gola, cioè il passaggio della canna nella gola imbarazzato, angosciato, trambasciato, affannato, ansio; restè infarcirsi il ventre, e fig. caricarsi [angossà, rimaner angosciato, oppresso dall'angoscia, angosciaisi, trambasciare, non poter proferir parola, aver difficoltà di respirare, o per soverchia fatica, o per qualche forte dispiacere, & met. tribolato, angoscioso, affan-Angorè, v.a. ingorare, inghiottire. Inato, addolorato, afflitto, travagliato, molestato, aurbascioso ec. Sui angoul j'è d' Bacant coronà M. questa voce nel Zalh. Eccella ( d' feuje, adoperata nella Par. de l'enf. proch Scavià, depatrinà, sensa pudor. Frattant scotand dal fiend vol sen-( liment

'L pare del vangeli a l'è angosia Angossè, V. Angorsè; Andosdentro, sprofondarsi, innabissarsi. I sesse, Angondesse, n. ingorgarsi, Axcomì, v. a. ingommare, voce affogare, angosciarsi, e forse indell'uso e forse non indegna d'aver gorgare, strangosciare, trambasciare, patir il nodo nella gola, quando cioè s'imbarazza: il : passaggio della canna nella gola:

Angramoni, n. gramignoso, pieno di gramigna.

Angranghiesse, aggrinzarsi, reg-

Angras, t. d'agricoltura, ingras-

gorgarsi , trovar i fluidi impedito samento, concime, sugo, soverscio, scioverso, letaminamento, letamina-Angondina, n. ingordigia, vo- tura, letaminazione, stercorazione.

ABGBASSÀ, part. letamato, le- Mudamisela, i son mortificà. taminato, concimato, alletamato. [Ch' jer sera a s' sia sburdisse an conciato ec., ingrassato, saginato, impinguato; capon angrassà, pollo Ma pr'aut a lo sa ben ch' tutt j'istà stiato. Voc. e M. tos.

grassare, impiuguare, alletamare, Ant la streta ill let tutta angrumba, coucimare, rimpolpave; angrassè E che tramoland a tneissa berbot $oldsymbol{\hat{c}}$ de la volaja, stiave. V. c M. tos. D' pater, e d' credo com a l'è ch'ai

. Angrassiamesse, v. n. ingrazianarsi, cattivarsi, procurarsi l'altrui benevolenza, favore, protezione ec.

Pr. podoisse augrassiane.

isl. canz. 53. ... Angravita, v. a. ingravidare, rendere incinta, e met. angraviè un, danneggiarlo, caricarlo d'un volc, amaro. debito. non suo, accollargh il suo E bin ch'at fussa smiate un pò d'anproprio debito, la propria quota, ed di term hasso del giuoco.

Angricasse, farsi beffe, bur**larsi di akuno** , cuculiarlo, dargli 🛭 la berta , motteggiarlo , beifarlo , disprezzarlo, non farne conto. SIZASGRINGESSE, v. n. p. annidarsi. introdursi, cacciarsi dentro.

"Ar Groppa, man. pr. in groppa. Ascacese, v. a. ingressore, far MPSSO 4: Augrossesse, ingrossarsi, divenir grosso.

ARGRUMALE, v. a. aggomitolare,

raggomicellare, dipanure. Asonumi, part. rannicchiato. ag-

geovigliato, intirizzito (dal freddo). raggricchiato, acchiocciolato, acsocolato, aggroppato, aggomitolato, raggruzzolato, raggrinchiato.

Mi la fan stè a la ticheta Angrumi ant'un canton.

l devo fè una musica paria.

Angrasse, v. a. saginare, in- Im rincress ch'a sia staita ficognà ( vaia.

Poes. piem. racc. Pip. Ballin. Angrumlisse, v. n. aggrovigliane, intirizzire, aggrovigliarsi, ranhic-Jun ai fan se quaich sarnada | chiarsi, contraersi, raggricchiarsi, raggrinzare, acchiocciolarsi, accocolarsi, aggrupparsi, raggruzzolarsi.

Angauss, fig. doloroso, spiace-

Cal. poes

ANGUARTE, v. met. afferrare pei panni; si dice principalmente dei birri quando arrestano qualche malvivente, afferrare, abbrancare, agguantare.

Anguilla, n. pesce noto, anguilla; anguila scapecià, anguilla marinata.

Anguilada, n. giro di parole equivoche, onde tener occulto a chi c'interroga l'animo nostro; broglio di parole.

Anguille, met. cavillare, rigirare, tergiversare, simulare, cercar sutterfugi, differire, procrastinare con disegno di stornar altri dal suo proposito.

· Angunia, n. cocomero, angunia (Alberti).

Anguse, w. a. ingammare, imgarbugliare, imbrogliare, inga-

penare.

Ania, n. anitra.

sfatto, faccimale, scellerato.

vigorito, confortato, eccitato, ina-'nimato, inanimito, incorato, caldo d'ira, d'amore, pieno d'audacia, di coraggio, di baldanza, d'animo, d'ardire. Corsero animatissimi alla battaglia. Fr. Giord. pred. 12.

Aximal, n. animale, bruto, porco, ciacco, majale, verro; mo, e' mi basta la vista, Fir. Tr. animal de doui pè, bipede; animal de quat pè, quadrupede; e anitrello. fig. ignorante, rozzo, sciocco, uomo senza ragione e discorso, fetà, anici confettati, inzuccherati. animale. Bruno conoscendo in poche di volte che con lui era stato, questo medico essere un animale, cominciè ec. Bocc. Nov. 79. 5.

ARIMALOT, dim. d'animal, animalotto, animalino, animaluccio, animaluzzo, e fig. mariuolo, cattivello.

Angustia, n. angustia, strettezza, gire, incoraggiare, confortare, esore met. affanno, ansietà, solleci-∥tare, avvivare, invigorire, inanitudine, miseria, penuria, scar-| mire, inanimare, incorare, dare sezza, difetto, bisogno, neces- animo, metter animo, ardimento, sità, indigenza, stremità, disagio. | incitare, aizzare, stimolare; se la Argustie, v. n. a. angustiare, reale gentilezza lo animasse, cioè vessare, affannare, molestare, af- se avesse alcuno spirito di real fliggere, porre nelle strettezze; gentilezza. Guid. G. Animesse, n. p. angustiesse, angustiarsi, angosciarsi, animarsi, darsi, farsi animo, piaffannarsi, affliggersi ec., darsi gliar ardimento, incoraggirsi, inaaffanno, accorarsi, vivere, es- nimirsi, lo stolto si attrista, si sere malcontento di qualche cosa, allegra, si anima, si avvilisce. Segneri, Man. apr. 13. 1.

ANIMETTA, n. arnese quadrato Anima, n. enima; anima del di pannolino, che si sovrappone boton, sondelle, anima; anima immediatamente sul calice nel sade carton, uomo di scarriera, crifizio della Messa, che il Zalli presto a mal fare, ad ogni mi- molto impropriamente definisce per copertojo , e che con voca-Anna, part. animato, che ha bolo popolare, e più intelligibile anima, e fig. incoraggito, inco- per gl'italiani si potrebbe chiaraggiato, esortato, avvivato, in- mare animetta, oppure coll'Alberti copertojo del calice.

> Animo, n. animo; perdse d'antimo, perdere il coraggio, cader d'animo, scoraggiarsi, e in forma d'interiezione, su via, ammo, coraggio, sup. fatevi, fatti; am basta l'animo, e' mi basta l'ani-

Anior, n. anitrotto, anitrino,

Anisi, n. anice; anis cuert con-Aniversari, n. anniversario, annuale.

An Ll, In Là, pr. indietro, lungi; feve an la, fatevi da lungi, indietro, scostatevi.

Anlamite, V. Anamidè.

ANLARDE, v. a. lardare, lardellare, frapporre pezzuoli di lardo Annet, v. a. animare, incorag- nella carne, e fig. spargere, frammassima, ma più spesso in cat- costumare. Es. canz. Isl. 26. tivo senso, parole sconce, censure amare ec. Es. Sag. di poes. piem. **Le 10mme va ani**ardand de quaich ( precet

Sec. 45.30 I so discourses

Travestimento de' seguenti versi d'un sonetto del Cav. C. S. Mentra la moglia teneri consigli

Frammette al dir del narrator fe-( condo. 

M. nel diz. Zall, il senso fig. AMEGERI, ALMOERI, LINGERI, v.a. alleggerice, far leggiero, e fig. sollevare, confortare, consolare; affegeriese, v. p. p. alleggerirsi, segmanni i panni addosso, trarsi disdosso, deporre alcum panno, vestir altiti più leggieri, ed altro. M. Aniesna, v. a. imbucatare, far

il bucato, e met imbiancare. An leugh, An leu, man. pr. in

luggo invece, in cambio. AMEV . R. plunno, allievo, pensignario . scolaro.

Длівуди , pesciolini da ripopolare, una peschiera.

Angevà, partallevato, educato, istratto, ammaestrato; bin anleva, ben educato, ben costumato, ben-fin lunga; tirè an longh, tirar in nato; esse anlevà ant la bamba- lungo, differire, protrarre d'oggi sing, essere allevato fra gli agi, In domane, procrastinare; mne anfra, le mollezze, e simili. Esem lunga, lo stesso che tire an longh. Cas. par.

.... V stupire i me car Ch' n'impiegh com cost ch'as dà al | da lontano. ( pi gram vilan

mettere al dire qualche buona educare, istruire, ammaestrare,

Disend ch'a son pro brave E bin adutrinà

Per anlevè dle crave Ma pa'nlevè d' masnà.

M. questo senso figurato nel dizionario Zall.

Anlià, part allegato; dent anlià. denti allegati.

Anlie, v. a. allegare, e si dice più comunemente dei denti; anliè i dent, allegare i denti, e fig. raccapricciare , inorridire.

Sè d'mare scaltrie Ch'a l'an pa rossor. D' mostrè a soe fie La scola d'l'amor E dii compiment Da se anlie i dent.

Anligne, v. n. a. allignare, apprendersi , appigliarsi , gettar radici, radicarsi.

Anlingeri, Anlingerisse, Alin-GERISSE, LINGERISSE, V. Alingeri.

Anlitrà, part. che sa leggere, e scrivere. M.

Anliuna, n. legamento, legatura, e met. allegamento. M.

An LONGE, man. pr. in lungo,

An LONTANARSA, man. pr. in lontananza, in distanza, da lungi,

ANLORA, O ALLORA; av. allora. Asia per soma grassia ch'as destina fin quel tempo ec., in questo caso, A'n fieul stait anlevà'nt la bamba- così stando la cosa, e simili: 32 ( sina. M. l'arri fait vost dover, allora i'avreu AMEVE, v. a. allevare, nutrire, gnune difficoltà ec., se avrete fatto alimentare piccole creature, e met. il vostro dovere, in questo caso non avrò alcuna difficoltà ec., op-

dire, assordare, imbalordire, abbuccinare, accappacciare, intronare. M.

sordare, abbucinare, accappaccia- | landosi di frutta, e simili, guare, intronare, sbalordire, dicesi di starsi, alterarsi, andar a male, chi gridando, o chiacchierando corrompersi, infracidare, infracitroppo, o con voce troppo alta darsi, viziarsi; parlando del vino, sbalordisce, ed assorda. Es.

Forse siccome il Nil d'alto caggendo Col gran suono i vicin d'intorno ( assorda.

E met. annoja, molesta, inquieta, secca; tasì, ch'i m'avè già anlou- accappacciare, impalandronare, chime abastanssa, non più parole, Inferrajuolare, raminantare, porre che m'avete fracido. Fir. Il diz. il mantello; anmantlesse, v. n. p. Zall. ha fallato affatto affatto la accappacciarsi, porsi addosso il def. ital. dandoci per anlouchi le mantello ec. seguenti: dar canzone, dar parole, dar ciance, dar erba trastulla ec., dar chiacchiere, dondolar la mattea, fra cui niuna tato, affaturato, fatato, fascipuò valere neppure per ombra il nato ec. M. significato di quel nostro anlouchì, V. Anlordi.

Anluminà, agg. illuminato, e *met*. ubbriaco.

Antumine, v. a. illuminare, allumare, dar luce, far chiaro, c · met. istruire, insegnare, far accorto, consapevole, chiarire.

Antura, n. andamento, andatura, modo di andare, di camminare, azione solita a farsi, pro- l'animo di uno ec. M. cedere, tenor di vita, abito, consuctudine, uso ec. M.

An malora, man. pr. in mal ora pure si tralascia come pleonasmo. In malora, in rovina, in perdi-Anlordi, v. a. shalordire, stor-||zione; col verbo ande, andare in malora, rimaner brullo, impoverire, cadere in povertà, venir a povertà, cadere in bassa fortu-Anluchi, e Anlouchi, v. a. as- na ec., V. a gambe levà; Parincerconirsi , dar la volta: M.

> Anmantlà, part. ammantellato, accappacciato, impalandronato, inferrajuolato, rammantato. M.

> Anmantle, v. a. ammantellare,

Anmarle, v. a. ammatassare ridurre in matasse.

Annascà, ammaliato, incan-

L'è vei ch'a smìa anmascà: M'antend pi gnanc parlè.

Ad. trag. it. piem. Anmasche, v. at. affaturare, ammaliare, fatare, incantare, fascinare, stregare, far malie, incantesimi, e met. torre il cervello, far divenire stupido, alloppiare, adescare, allettare, sedurre, attrarre, accapararsi, guadagnarsi,

Anmascre, v. a. mascherare, immascherare, imbaccuccare, tra-Annairi, v. a. render magro, vestire, travisare, incapperucciare, dimagrare; anmairì, anmairisse, n. contrassare, incamussare, anma- 1 a.en.p. immagrire, divenir magro, scresse, mascherarsi ec., e met. E dimagrare. intisichire. scarnarsi fingere, simulare.

An massa, a truppe, a schiere, ler la burla d'uno, ridersene, bera, o in massa. M.

Un vol d'croass s'levagià 'n massa. dersi cura, pensiero.

A se'n bon past s' coula carcassa Abia poc, e ch'a staga a paù.

( morta.

Cas. poes, v.)

Anmassa, v. a. ammassare, far massa, mettere insieme, racco-| citar amore, accendere d'amore; gliere, riunire, assembrare.

Annassole, v. n. far mazzi, am- | invaghicciarsi. M. mazzolare, ammazzare.

mastice, o mastrice, immastricciare. I dal Zalli ).

Annarisse, n. p. impazzare, impaszire, ammattirsi, ammattire, stizzire, istizzirsi, adirarsi, incollo- larsi, annebbiarsi, innebbiarsi, rirsi, arrabbiare come un picchio oscurarsi, e met. divenir triste, sopra un mandorlo, consumarsi melanconico, d'umor tetro, di nella cavezza, perdersi dietro ad cattivo umore. M. il senso fig. alcum che.

Asuelà, o Melà, part. immelato, e met. attaccaticcio; purole anmelà, o melà, parole melate, dolci, lusinghiere, cioè artifiziose per trarre alla sua, o piegar ta- raggio, animo, all'opera. luno contro sua voglia. M.

Amerestre, e Maestre, v. a. scodellare, minestrare, e fig. go- onorato. M. vernare, amministrare, comandare, ordinare, aver la mestola in mano, mestare, ingerirsi, far correre il giuoco colla sua mestola, padroneggiare.

An mes, in mezzo, a mezzo, fra mezzo, fra, tra. M.

Anmidaje, v. n. coprire, ornare di medaglie, e fig. macchiare, contaminare, sporcare, lordare, bruttare, e simili. M.

sogno d'alcuno, fare senza altrui, l'impicciarsi, intromettersi, ingerirsi, e talora strazieggiare, bestare, vo-limpacciarsi.

teggiarlo, non curarsi, non pren-

(e a s' porta E s'anmoco quand bin la famia

Isl. canz. 54.

Anmuraje, v. a. murare. M. Annamore, v. a. innamorare, ecannamoresse, n. p. innamorarsi,

Annia, o Ania, n. anitra (ania, Annasticut, v. a. n. unire col anuia più usati di angua datoci

Annis, V. Anisi.

Annivolesse, v. n. p. annuvo-

Axonix, anodino, lenitivo. Chitè pur d'sgairè i dnè Aut vost acque d'anodin.

Ric. de l'auton.

A noi, man. pr. su via, co-

Anojà, Anoje, V. Aneujà, aneujè. An on D'oron, man. pr. da uomo

Anorfanti, n. ag. attonito, estatico, stupefatto, stupido, stupidito, stordito, trasognato, sinemorato, intronato, dissennato. balocco.

Anpace, n. impaccio, ostacolo, impedimento, imbarazzo, ingombro, briga, imbroglio, impiccio.

Anpace, v. a. impacciare, imbarazzare, impedire, ingombrare, Annochesse, v. n. non aver bi- sturbare; anpacesse, imbarazzarsi,

(68)

Cos'astu ti, mascassa D'anpacete, Da crussiete

Anpacioche, v. a. e n. imbrodolare, impacchiucare, impacciugare, imbrattare, lordare, impacciucare, intridere d'acqua sia pulita che sporca; anpaciochesse, n. p. imbrodolarsi ec. M.

Anpactè, v. a. incartare, involgere, inviluppare, affardellare,

incartocciare, involtare.

An PAGA, man. pr. in pagamento, a pagamento, in merin guiderdone, in premio. Es. **E** an paga mie speranse van per

(tera.

Traduz. del seguente:

(terra.

Sag. di poes. piem. M. Anpai, pali per sostegno delle viti, strame. M.

Annair, v. a. impagliare, coprire con tessuti di paglia, e avpaglia, empire di paglia, tessere sfarzosamente. con paglia.

partorito, puerpera, donna di parto.

Anpajura, n. impagliamento. M. Anpalà, part. impalato, e fig. ( tolta la met. dal palo ) si dice | std, lingua, bocca pastosa, sedi uno che non si muove di luogo per cosa che gli si dica o gli avvenga; impalato come un cero, fermo, immobile. M.

Fissando in loro il guardo.

Andalè, v. a. impalare, uccidere gli uomini col cacciare nella parte posteriore un palo, e Dii fat me? Isl. canz. 10. fallo riuscire di sopra.

> An Papiota, in carta; butè i laver an papiota, met. tratta dal costume d'involgere i capelli nella carta per incresparli, serrar le labbra o dalla stizza, o dall'affanno. M. Lo treuva con i laver an papiota E j'eui pioros. Cas. par. colle labbra aggrinzate? Dicesi anche in buon senso, V. Bochin, fè bochin.

Anpapiote, v. avvolgere in carcede ec., e met. in ricompensa, tolina capelli a brani a brani per arricciarli, far le carte. Alb. Diz. M.

Anpapte, v. a. impastare, appiccare insieme con pasta carta. o simili, o intridere, coprir con E in guiderdon le mie speranze a pasta, od altro, appiastrare, appiastricciare.

'Ndoma anans, e noi lesroma Una lunga papardela Anpaptà su coul canton.

Ric. d' l'auton. An PABADA, man. pr. in pompa, volgere di paglia, acconciare con in gala, con lusso, pomposamente,

Anparè, v. a. imparare ; anparè An PAJOLA, man. pr. soprap- fassilment, imparare facilmente, parto, dicesi di donna che ha essere ammaestrevole, apprendevole. M.

Anpasta, part. impastato, gramolato; la lenga, la boca anpacondo il Zalli, a cui non soscriviamo, perchè la voce pastoso non ha il significato da lui preteso, come nè anche il francese Ferma impalata quivi come un cero | pâte applicato a bouche in quel senso. Io direi piuttosto lingua, Malm, M. bocca viscosa, palato viscoso, per simil. dicendosi dai Botanici | pannucciarsi, ricuperare ciò che viscose quelle piante che hanno si era perduto, ritornare nello un umor glutinoso; e appoggiato stato di prima; anpatela, far poscia al seg. es. La viscosità di patta, pattare, impattare, ugua-quel cibo attaccandomisi al palato gliar le partite; a's peul nen vinmi riteneva lo spirito entro alle cisse, ne anpatela, cioè fe pata canne della gola. Fir. As. ii. con coul li, la non si può vincere, Forse si potrebbe anche dire fee- nè pattare con esso seco. Fir. Tr. ciosa in vece di pastosa, perchè A ven, lo sbinda, e tocca; e dop coperta di feccia, ed anche impastata, cioè coperta di pasta, Coragi: i l'anpatroma. ossia d'una certa superficie simile ne usciremo liberi, vittoriosi, a pasta. Fig. lardato, allardato, sani e salvi, la vinceremo. lardellato, sparso.

E conteve quaich barsleta Anpastà tra maire e gras. Isl. canz. 31.

molare, e fig. lardare, lardellare, tarsi, temere, paventare, aver allardare, spargere.

Anpastissà, impiastrato, impia*per simil*. Iardellato. M.

Tra d' lor fumele as forma un ver

D' romans anpastissà con d' reti- | tare di fango, inzaccherare, im-

stare, impiastricciare, e fig. fram- fangarsi, impillaccherarsi. mezzare, e per simil. lardellare. M.

Anpastroce, v. a. impiastrare, dritto, stante in piedi. imbrattare, impiastricciare, e met. confondere, malmenare, strapaz- | trattenere, impacciare, imbarazzare. M.

Anpatagne, e Anpatignè, v. a. inviluppare con panni lini, fasciare, improntare, prestare, imprestare,

tare, uguagliare; anpatesse, ri- o prestare, accattare. farsi, far patta, rivincere, rim- Anpenvense, v. n. imperversare,

( ai dis:

Poup.

Annatriesse, v. n. p. impatriare, impatriarsi, tornare in patria. M.

Anpaurisse, v. n. p. impaurirsi, Anpaste, v. a. impastare, gra- spaventarsi, atterrirsi, sgomenpaura, spavento ec. M.

ANPAUTÀ, part. infangato, imstricciato, e fig. frammezzato, e piastrato, impiastricciato, imbrattato di fango, di loto, lotoso, Glissandse a mesa vous le confi- lotolento, inzaccherato, zacche-( densse roso, impillaccherato.

ANPAUTE, v. a. infangare, im-( marcà piastrare, impiastricciare, imbrat-( censse. | pillaccherare; anpautesse, n. p. im-Poup. | piastrarsi , imbrattarsi, lordarsi di Anpastisse, impiastrare, impa- | fango, di loto, inzaccherarsi, in-

An pr., man. pr. in piedi, ritto,

Angedi, Inpedi, v. a. impedire, zare, ingombrare, intrigare.

ANPERMUDE, v. dare in prestito, e fig. accomodarla, aggiustarla. M. oppure chiedere, prendere, rice-And the v. a. impattare, pat- vere in prestito, farsi imprestare,

infuriare, imbestiare, insolentire, lettarsi, lisciarsi, azzimarsi, iminferocire. M.

Anresi, part. rimpeciato, impeciato, e per met. grave, affettato, lezioso, che fa il prosone, l'assettatuzzo, il cacazibetto, il ricercato. M.

Anpesi , v. a. rimpeciare, impeciare, impiastrar di pece; unir con pece.

Anpessi, V. Anbessi.

Angesta, appestato, ammorbato, affetto da peste, e met. corrotto, depravato, scostumato, vizioso.

A j'è d' mandolere Ch'a son anpestà Ch'a dan giù d' verlere Adoss d'l'onestà.

Isl. canz. 37.

Anpesta, v. a. appestare, corrompere, infettare, e fig. ammorbare, appestare, impuzzolire.

Anpevae, v. a. impepare, spar-

gere, cospergere di pepe.

Ann, n. agg. ampio, largo, vasto, grande, spazioso, e fig. comodo, agevole. M.

Anni, part. satollo, pieno, ri-

pieno, satollato, sazio. M.

Arri, v. a. empiere, empire, riempiere, satollare, saziare; anpisse, empiersi, riempiersi, saziarsi, gonfiar l'otro, impinzarsi, satollarsi. M.

Anguasta, n. impiastro, em-

piastro.

Anplastre, v. a. stendere empiastri, impiastrare, impiastricciare, imbiutare, impappolare, chiare, imbrattare; anpiastresse

piastricciarsi..

Elo pur l'ultima Pi gran arsoursa Portè con enfasi La spà, la borsa; Trattè d' bellissime Ch' s'anpiastro'l muso? Cal. poes.

Andiche, v. a. arcare, appiccare , impiccare , attaccare, o so-

spendere per la gola.

Anticura, n. appiccatura, impiccatura, impiccagione. M.

Anpięssa, n. ampiezza, ampli-

tudine , larghezza. M.

Andretrisse, v. n. impietrire, impietrare, divenir pietra, o come pietra, e fig. divenire insensibile. M.

Anpignatrà, part. ostinato, incaponito, capocchio, testardo, caparbio, pertinace, capone, caposo, inteschiato, duro. M.

Anpignatresse, v. n. p. ostinarsi, incaponirsi, volerla a suo modo, intestarsi, intestarla, V. Antestesse. M.

Anpigrisse, v. n. impigrire, o divenir pigro, anneghittire, poltreggiare, poltroneggiare, infingardire. M.

Andromee, v. n. fermar col piom-

bo, impiombare.

Andresse, v. n. non aver bisogno d'alcuno, far del suo, bastare a se stesso, V. Anmochesse. 1

Annumà, part. piumato, pen-

nato, impennato. M.

Anpiume, Anpne, coi verbi animmastricciare, impannicciare, im- desse a fe, o mande a fe, vale pilaccherare, e met. sporcare, mac- andare pe' fatti suoi , partirsene; mandare altri a fare i fatti suoi. macchiarsi, lordarsi, e imbellet licenziare con mal garbo, adiratamente. M. Eccone es. nella canz. [

Muraman con cortesìa La mandaje se anpiume An disend che d'una fia Pi d'un gener s' peul non fè.

Antiuna, n. riempimento, rimpizzamento. Voc. e M. tosc. M.

piastro.

Angle, V. Appi.

plitudine.

Azpliè, v. a. ampliare, accrescere, aumentare, aggrandire, ingrandire, render, far ampio, largo, comodo, V. Anpì.

ANPLIFICHE, v. a. amplificare, esagerare, magnificare, aggrandire, ingrandire.

Ogni pcita bagatela A la san amplifichela

Con le frange, e con i fioch. IsI. canz. 47.

Anplisse, v. n. a. pellicciare, impellicciare; anplissesse, impellicciarsi, avvolgersi nella pelliccia. M.

Anene , V. Anpiumè. An Pò, Ampò, Anpò, man. av. alquanto, un poco; talora di grazia; come se'n pò sossi, tasì an pò, fate questo di grazia, di grazia tacete; an pò fort, an pò lare V. bianch, an pò brusch, an pò amer, an pò sarvai, an pò brun, an pò neir, an pò giaun, an pò spargimento di polvere di cipri su aire, an pò debol, an pò grev, i capelli, e anche semplicemente, an pò sfrontà, an pò smort, an polvere di cipri. pò secant, an pò rous, an pò Mincapoch va ciamandme dii dne verd, fortetto, bianchetto, bian- O pr d'anpodrura, q, d' rossat. chiccio, bruschetto, amarognolo, amaretto, salvatichetto, brunetto, Anpola, n. lampione.

nericcio, giallognolo, gialliccio, asprigno, lazzetto, deboluzzo, gravacciuolo, sfroutatello, pallidetto; an pò sì an pò là, ora qui ora là , quando qui , quando làs.

Antonnà, partic. impolverato, sparso di polycre, e met. bianco; anpodrà, ter. de' parrucchieri, Anplatre, n. impiastro, em- sparso di polvere di cipri.

Axeodnė, v. a. impolverare, spargere di polvere, e met. im-Antleur, n. ampiczza, gran-||biancare, imbianchire ec.; anpodezza, vastezza, larghezza, am- dre, v. a. gittare polvere di cipri sopra i capelli, spargerli di polvere di cipri; anpodresse, v. n p. gittarsi polvere di cipri sopra i capelli, spargersi i capelli di polvere di cipri. Vedi diz. Bol. alla voce polvere S. 111 da cui è riportato il seg. es. Gittatomi sopra un buon pugno di polvere di cipri non mica della nostrale mi si corcò a giacere a lato. Incipriarsi, poi con polvere di cipro ( come leggiamo nel diz. Zall. ) non è definizione italiana. Es. Cas. Com.

Grossa livrea capistu? testa bin an-.( poudrà

Bala a le scarpe, in somma ch'ai sia ( tut lo ch'ai.và.

Testa bin anpoudrà, cioè sparsa bene di polvere di cipri, c altrimenti sig. nel senso, di adu-

ANPODRURA, impolveramento; imbiancamento con polvere di cipri,

Isi, çanz. 4.

polletta, ampollina. M.

▼. Angarghisse, anpigrisse. M.

Anpone, o Anponi, e Inpone, bione; met. ispirar rispetto, timore, comandare, assegnare, prescrivere, imporre, ordinare, e talora ingannare, mentire.

ANYORTE, v. n. a. col dat. di pers. e il nom. di cosa, importare, star a cuore; s'un servitour Tà mal, poch'ai n'anporta, non gliene cale, a lui non monta un frullo, non gliene darebbe un cicco, un moccio, un pistacchio, un' unghia baldana, che se ne davan 36 per un pelo d'asino, non ne farei un tombolo sull'erba. M. Anportela, vincerla, rimaner vincitore; e bin as vedrà chi l'anporterà. Anportesse, v. n. p. insuriare, aizzarsi, incollerire, incollerirsi, istizzirsi, adirarsi, uscir An pro d'leu, cioè in molti, in dai gangheri, andar fuori di se. M.

Angrande, apprendere, imparare, mandare a memoria. M. Eccone wesem. nella 3 fav. Cal. intitolata Platon, e'i Pito:

Mostrand'i mondo novo ale maraje Anprehão a regole j affe de stat E buto'l drit dle gent con le batiaje.

AMPRENDIS, n. apprendente, imprendente, tirone, alunno, novizio , novizzo , fattorino, fattoruzzo. Le moroide ch'ii patiss

Fassa cap da me anprendis. Isl.

Appressà, ag. diligente, affan-lingiuria. M.

Anpolina, n. ampolluzza, am-Inone, faccendone, sollecito, attivo, premuroso, pronto.

Andoltronisse, v. n. p. impol- Balbin, vedive nen sent pciti amor tronire, impigrire, anneghittire, | Ch'a' v' volo antorn tutti anpressà ( a servive?

Balb. poes. piem.

imporre, porre dentro, V. An- Fè l'anpressà: ciamela: as volta (gnanc.

> Balb. poes. piem. 1783. M. An pressa, man. pr. in fretta, in soppressa; an pressa, o sot la pressa, ter. dei sart. in soppressa.

Anpressenan, v. fr. premura, cura, diligenza, sollecitudine, impegno.

Anpressesse, v. n. p. affrettarsi, non metter tempo in mezzo ec., impegnarsi, essere, dimostrarsi premuroso, sollecito. M.

An pro, in molti, o molte ec.

Ventria ch'i steisse Stermà'nt un canton Pr tant ch'i sentieisse Le conversassion Ch'as fan an pro d' leu Da fè sonè'l feu.

non pochi luoghi. M.

ANPROMETE, v. a. promettere, darsi la fede di sposi, far gli sponsali. M.

Amprometiure, n. sponsali, accordo fra gli sposi, sponsalizi, sponsalizie, mulua promessa di prendersi per marito, e moglie.

Anpromude, v. a. accattare, prendere in presto. M.

Approvisator, n. improvvisante, improvvisatore.

Anpatinenssa, ardire, sfaciateg- . gine, sfrontatezza, protervia, te-ARPRENDISSAGE, n. tirocinio, di- merità, audacia, petulanza, arscepolato. Al Zalli M. la definizione. roganza, parole, motti offensivi.

leute, protervo, spavaldo, arro- attorniarli di frasche, e forse ingante, sfacciato, sfrontato. M.

O via, ciapa, anprtinent,

ANTUGNE, v. Impugnare, recarsi lerica. in mano, in pugno, afferrare, aggavignare, e met. contendere, Da un cant a disna Assuero, e i so contrastare; argomentare contro, M. al fig.

Arrura, part. troncato, tagliato, reciso, e niet. accusato, accagionato', tacciato, calunniato. M.

ANTUTASSION', n. troncamento, taghamento, e met. accusa, taccia, calunnia. M.

Appriz, v. a. troncare, tagliare, gare. M. recidere, e met. accusare, calunniare, tacciare, accagionare. M.

ANQUARTE, v. a. dividere in quarti , rinquartare.

Anquio, V. Ancuso.

· Анвана, arrabbiato, scorrub-l'farsene besse, bessarsene, dilegbiato, rabbioso, arrapinato, colto giarlo, berteggiarlo. dalla rabbia, e fig. irato, sdegnato ( manca il fig. nel Zalli ).

ARRABIESSE, v. n. p. arrabhiare, | il pennecchio. arrabbiarsi, venir in rabbia, divenir rabbioso, e fig. arrapinare, della ruota, arruotare. scorrubbiare, istizzire, istizzirsi, inforiare, inforiarsi, smaniare, adirarsi, incollerirsi.

Lasseje ch'a s'anrabio Ch'a pisto fin ch'a n'abio,

ARRADISESSE, v. n. abbarbicare, registrato il vocabolo anrove...
radicare, allignare, abbarbicarsi, Anguri, part. aggrinciato,

ANTETINENT, petulante, inso-[frasche attorno ai bachi da seta, frascarli, avviticchiarli, viticchiarli.

Anranuna du bigat, mazzetti di Costi doi sgrognon sui dent. ramoscelli di ginestra, o d'altri Isl. canz. 10. rami fronzuti, forse infrascamento,

Anbata, V. Anbriach.

( magnati oppugnare, contrariare, negare. Da n'aut Sardanapalo giù anradi. Poup.

Annaté, Annatesse, V. Anbria-

chè, anbriachesse. M.

Anneidisse, v. n. irrigidire, contrarsi, intirizzire, diventar duro, stirato, assiderato, fecchito, inilessibile, non potersi più pie-

An RES, insieme, unito. M. Un scagn, una bancheta Ch'a stanto trisse an res. Isl. canz. 14.

ARRISSE, v. n. ridere d'alcuno,

Annocue, v. a. inconocchiare, accannellare, metter sulla rocca

Annone, v. punire col supplicio

Annola, v. a. arrolare, as soldare. M.

Annosse, far mazzi di biancheria, ammassare, ammazzare.

Amove, v. a. attorniare. Con ''Isl. canz. 33. il diz. Zall. sulla cui fede si''i

Annuil, part. aggrinciato, agalleficare, metter radici, radicarsi. gribzato, aggrizzato, fatto grib-Antiste, v. a. si dice de fa- zoso. M.

giuoli, e simili pianticelle, palate; Annurisse, v. n. p. aggrinciarsi, a de linguiti, far capannucce di aggrinciara, incresparsi, raggriu-

divenir grinzoso. M.

avanti; feve an sà, fatevi in qua. sciare, sojare ec. Fir. Tr.

toraggio, animo, provocamento, gnità militare, banderajo, alfiere, eccitamento, incoraggiamento, bal-||banderese, ec. insegna, segnale, danza, stimolo, incitamento, im- contrassegno, indizio, insegna di pulso; de ansa, dar campo, o osteria, o tal altra, che gli argambone, dar appicco, ardire, tefici tengono appiccata alle loro rigoglio, baldanza, ovvero, dar botteghe. occasione di far checchessia. I latini hanno ansam dare, praebere, confortare, incoraggiare, inanimire, eccitare, sollecitare, pro-

Ansabie, v. a. arenare, coprire. empiere di rena, insabbiare. M.

vocare, stimolare.

Ansachi, v. a. insaccare, bisacciare, imborsare, intascare, e fig. mangiar moltissimo, V. Anfarsisse ec., e fig. convincere, persuadere altrui con argoinenti, ridurlo al silenzio. M. il figurato mel Zall.

Ansacoccià, part. intascato, imborsato., M.

Ansacoccie, v. a. imborsare, intascare. M,

pace, in pace, con Dio ( l'infine, l'insomma, il sia così, il via del diz. Zall. sono definizioni putride.

Ansani, n. rauco, roco, affiocato, arrocato, chioccio; vni ansari, arrocarsi, affiocare.

Ansanion, n. raucedine, fiochezza. Ansarisse, v. n., p. arrocare,

affiocare, divenir rauco, roco. Ansariuna, n. raucedine, fiochezza. M.

Ansavona, v. a. insaponare

zarsi, corrugarsi, ridursi in grinze, met. sgridare, rampognare, una ripassata. Il figurato dell'in-- An sà, pr. in qua, innanzi, saponare italiano è adulare, li-

. Ansegna, n. pannoncello, pan-Ansa, n. ansa, campo, ardire, none, seguo; port'ansegna, di-

Passand dnans ai ansegne I veui peui arcordeve Ch'i staghi un po a fermove.

Fin ch' l'osta vena s' l'us. Ansem, n l'insieme, il complesso, il tutto, l'ogni cosa, M. L'ansem però d'na scena così trista L'avia del grandious, e d'l'inponent.

Ansem, av. insieme, unitamente, in un con, in compagnia.

Ch'ora m' seve da logn, i n' fas ch' (, d'gem, Ch'ora m' seve da pe, mi grigno

M'è vis ch' noi doi fario bon coi (ansem.

Poes. piem. racc. Pip. Balb. An santa Pas, man. pr. in santa Talora vale anche nel melesimo tempo.

> A l'era giovo, e granda, e sana, e , ( lesta

> L'avia, 'n bel nas, d'bei eui, na bela Ma ansem l'era ben brava, e ben

( modesta. Poes, piem, raec. Pip. Balb, Ansens, n. assenzio, incenso. Ansencià, part. accerchiato, cer-

chiato, M. 131 V. Ac. Ansereness, v.n. p. rasserenersi,

il più vecchio.

Ānsietà, n. anzietà, gran voglia, 🛚 o de iderio, affauno, ansia, im-finsinuarsi, entrare, introdursi; pazienza, uzzolo, inquietudine, ansinuè na scritura, insinuarla, bramosia, sollecitudine. M.

Ansignocà, part. addormentaticcio, sopito, assonnato, grullo, sonnacchioso, mezzo addormentato.

Assignocat, v. n. en. p. assonnare, sopirsi, esser soprappreso dal sonno, sonnacchiare, dormigliare . dormicchiare.

Ansignochi, e Ansignoch, part. assopito, sopito, dormiglioso, sonnacchioso, grullo, addormentaticcio, mezzo addormentato.

An si là, mod. av. colà, là, in quel luogo.

Ansima, pr. sopra, sovra, su. Prche s' 'l fisch ai buta ausima un ( dil

An resta pa pi'n fil.

Ad. trag. piem. it Meure ansima a una persona, esserne appassionato, amarla vi- part. di questo verbo. M. vamente, V. Ancarpionesse.

nell'unimo, nel seno, introdotto, maginarsi. M.
e met. insinuato, ter. l. insinuato, Flessibil e prontissim a ubbish cioè registrato, e dicesi delle A tut lo ch''l bon vei fuss'ausoscritture.

E chi vorà nen crde Ch'a sia ansimià ec.

huare, mettere nel seno, far en- chia, molletta, orecchie, ed anche trare, introdurre, e met. insinuare, il manico della secchia.

Ansian, n. anziano, veterano, porre nell'animo altrui, persuadere ; e ter. l. insinuare, far registrare una scrittura; ansinucise, farla registrare negli atti pubblici-

> L'a avi pr autentichelo E pr ansimuelo

Un sold d'emolument.

Isl, canz. 14. Ansins, n. ansioso, voglioso, desideroso, curioso, bramoso, impaziente, vago. M.

Ansirà, incerato.

Ansire, v. a. incerare, impia--trare, intonacare di ccra.

Axsissi, mod. av. qui, in questo luogo, ma non costi costi, in cotesto luogo , come ci dà il Zalli.

Assia, part. sellato.

AN SLA PACIA, O PACIARA, manpr. per soprammercato, per sopra più , per giusta.

Assie, 1. a. sellare, metter la sella. Il diz. Zall. ha dato solo il

Ansognesse, v. a. sognare, e L'è sgnor, l'è giovo, e bel, e ai meur met. fantasticare, far castelli in ( ansima. aria , inventare , fingere , credere Adel. trag. it. piem. falsamente, e credere (semplice-Assin, n. uncino, rampicoue, mente ), vaneggiare, farneticare, graffio, gancio, raffio, rampino. cader nel pensiero, venire in mente, Assinuì, part. insimuato, posto col dat. di persona, pensare, im-

gnasse. Cas. par.

Ansola bla sla, que' due pezzi Isl. canz. 14. di ferro forati, per cui passa da Ansinut, e Insinut, v. a. insi- ambe le parti il manico della sec'Ansolca, part. insolcato. M.

Ansolche, v. a. assolcare, insolcare, solcare, far solchi, arate, lavorare a solchi. M.

Ansonalesse, v. n. p. prendersi giuoco, voler la burla di alcuno. bessarsene, dargli la berta. Il Zalli ci manda alla voce ambrignesse, ma questa non ha nulla a fare con quella.

Ansongun, ricorcare, coprire le erbe, e simili colla terra.

Ansossiesse, v. n. p. prendersi pensiero, far caso, aver a cura,

An sostansa, mod. av. in fine, alla per fine, alla fin fine, in somma, alle corte, per dir tutto, in poco.

Anspessi, part. spessato, fatto spesso, denso, inspessato, addensato, condensato. M.

Ansressi, v. spessare, spessire, stipare, rassodare, affollare, fare nti, ne', negli, nelle. M. spesso, denso, inspessare, condensare, divenir denso, spesso, addensare.

Anspine, v. a. imprunare, chiudere il passo con pruni, assiepare.

Anspirità, part. spiritato, ossesso, indemoniato, invaso dallo spirito maligno, stravagante, bislacco, stupido, fanatico. M.

Anstivalà, part. stivalato, cal-linferrajuolato. M. zato di stivali.

Anstivalit, v. a. calzare gli stivali, stivalare. M. Anstivalesse, calzarsi gli stivali, mettersi gli stivali, stivalarsi.

An su, man. pr. in su, su, suso, sopra.

col zuccaro, sparso di zuccaro, contraddittore.

e met. affabile, dolce, di tratto, di parole leziose inzuccherato. M.

'Squadrè su le piasse A fè le smargiasse Ste done ansucrà.

Isl. canz. 37.

Ansucra, v. a. inzuccherare, sparger di zuccaro.

Ansure, inzuppare, bagnare, intignere, umettare, inumidire, ammollare ec., scappucciare, intoppare, inciampare, inciampicare; ansupesse. n. p. inzupparsi, imbeversi coll'acc. di cosa, e inciampare, intoppare, inciampicare, scappucciare.

Ansurerbisse, v. n. insuperbire, insuperbirsi, vanagloriarsi, orgogliare, inorgogliare, invanire, ingalluzzare, imbaldanzire. M.

Ansuri, Ansurisse, V. Ansignocă,

ansignochè.

Ant, prep. in, nell', nel, nello, 'Axt, av. di luogo, dove, in qual luogo.

> E tra cle gare, Ant sonne andà S'è mai savù.

Trag. it. e piem. il Not. on. Anta, u. imposta, sportello; ante dle boteghe, auteserragli.

Antabarà, part. ammantellato,

Antachè, v. a. attaccare, intaccare, assalire, affrontare, accusare, tacciare, accagionare; atachè ant la riputassion, diffamare, ledere, offendere nella riputazione, macchiarla, intaccarla. M.

Antagonista, nom. antagonista, Ansucal, inzuccherato, condito | emulo, competitore, avversario,

ARTAI, n. intaglio, incisione, incavo, tacca, taglia, intaccatura.

Antast, v. a. intagliare, inci-

dere, scolpire, cesellare.

Antajesse, v. n. p. accorgersi, avvedersi, presentire, subodurare, venire a cognizione.

A l'a rason Don Carlo D' vorei mantnì'l secret; S me fratel as n'antaja

Antajolesse, v. n. l'uscire del nella tana. canape dal canale della girella, e l'entrare che fa tra questa, e la per farle bianche, coricare, metcassa della carrucola, incarru- tere nella fossa, affossarc, incolare.

ANTAMNÀ, partic. manomesso, sbocconcellato. V. e M. T.

ANTANNE, v. a. manomettere, ANTARTA metter a mano, incominciare a frastagliare, tagliar all'incontro, servirsi, por mano, e parlandosi cincischiare; antertaje con i dent, della pelle guasta o intaccata da denticchiare, morsicchiare. ferite o piaghe, scalfire, calterire, intaccare, guastare. Il diz. tasca, intascare, insaccare, e fig. Zall. ci dà di moto proprio sver- | far suo. ginare, che non quadra ne el pro-Sercavo l'un pr l'aut d' feje d'regai prio ne al figurato di questo verbo E chila j'antascava le grumele piemontese. Prende poi anche un Fasend ancor le smorfie a sti sonai. altro sbaglio madornale considerando la voce participiale antannà | E met. convincere, persuadere, per aggiunta a piaga, quasi sia ridurre altrui al silenzio con radessa la piaga, che rimanga gua- gioni, argomenti ec.; antaschè i sta, intaccata, scalsita, e non buratin, andarsene, dare a gambe, piuttosto la pelle, o la carne, sgombrare, suggire, morire. dicendosi la pel, la carn antamnà, ma non la piaga antannà. Antamnè un piat, un tond, sbocconcellare un piatto; antamne una Antasche soe cachie, vale lo stesso souma d' dne, intaccarla, porla che antasche i buratin. a mano.

Ma son usà adoreje (i dnè) E prima d'antamneje Mi crdo ch'as fario Butè pi prest an quart.

Isl. canz. 46. ANTAN, av. frattanto, intanto. ANTAN CHÈ, intanto che, mentre che, nel tempo che, frattanto che. M.

Antanesse, v. n. rintanare, rim-L'è ruind'I proget Cas. Com. | bucare, rintanarsi, nascondersi

> ANTANPB, v. a. sotterrar l'erbe fossare.

Antaole, e Intavole, v. a. iumesso a mano ec., scalsito, in- tavolare, e met. incominciare un taccato, guasto, calterito; piat discorso, dar principio, metter antamna, un tond antamna, piatto in movimento, intavolare un ne-

Antartaje, e Antertaje, v. a.

Antascue, v. a. c n. metter in

Cal. poes.

Peui j'antasco i buratin

E i continuo me camin. Isl. canz. 44.

Chi l'ha vivù stant'ani onestament,

Antichist, n. anticristo.

Antidata, data falsificata, antidata. ABTIDATE, porre un'antidata, apporre una data falsificata, perchè segnata avanti al tempo.

ARTIFONA, n. antifona, e met. rimprovero, rimbrotto, risciacquata, sgridata, bravata; cantè n'antifona aquaichadun, cantar la zolfa ad uno. St'antisona a pias poch; ma cosa

( dije? Poup.

Antifonari, n. antifonario, libro dove sono le antisone da cantarsi nel coro.

Antinè, Fè fè la tina a quaicun, ter. di giuoco, far perdere la partita ad alcuno.

Antipant, ter. forense, antiparte, parte data avanti la distribuzione delle altre.

Antipast, n. antipasto, diconsi quelle vivande, che si mettono in tavola nel principio della mensa avanti le altre.

Antipatia, Chignon, n. antipatia, avversione, abborrimento.

Antipatich, n. contrario, opposto, ripugnante, antipatico. Alb. odioso, avverso, spiacevole.

ARTIPORTA, n. paravento, usciale, l'antiporta italiano vale vestibolo, atrio, o stanza che s'interpone fra scala e scala.

Antiquani, n. antiquario, e fig. zazzerone.

Arrinissi, part. intirizzito, agghiadato, agghiacciato, aggrezzato, aggricchiato, contratto, irrigidito, aggrinzato. M.

Antisical, v. intisichire, e parlandosi delle piante, e degli animali, incatorsolire, imbozzacchire,

indozzare.

L'è peui lo ch'antisichisso Tan ch'l'an pi ch'la pel, e j'os. Isl. canz. 47.

Antissiph, v. a. anticipare, prevenire, fare o dire alcuna cosa prima del tempo, come: antissipè 'l pagament, pagare prima della scadenza, prima del tempo prefisso, anticipare il pagamento.

Antivist, part. avvertito, cauto, accorto, vigilante, oculato; esse antivist, essere, stare all'erta, dar d'occhio, star osservando, invigilare, antiguardare, prevedere, operare con antivedimento, tener gli occhi aperti, stare a occhi aperti, stare avvertito, avveduto, coll'occhio teso. Il diz. Zall, uon comprendendo la forza della frase piemontese esse antivist la defini per essere prevenuto.

Antivolà, part. impianellato. M. Antivole, v. a. impianellare. M. Antlare, Bute i tle, v. a. intelajare. M.

Antone, v. a. intuonare, e met. antonè un discours, incominciare un discorso.

Antoni; d'un S. Antoni fene un S. Antonin, proverbio che si applica a chi d'un corpo grande ne fa uno piccolo, cangiandone la forma, come chi d'un vestito ordinario ne fa uno piccolo, v. g. un giubbetto.

Antor, intoppo, impedimento, incappo, inciampo, e met. scandalo. M.

> O chi peul mai finì d' dì . I fracass, le sarabande E i'antop da tute bande d' Doira grossa ant l'anbruni. Ric. d' l'auton.

ANTOPESSE, V. Antrapesse.

ANTORDE, v. a. intorbidare torbidare, sconturbare, sconvolgere, rabbruscare, rabbruschire; antorbidesse, intorbidarsi, rabbruscarsi ec. M.

Antonn, pr. intorno; antorn a fè quai cosa, occupato, intento, dato a far qualche cosa.

Un rustic sempre antorn atravaje, Dait a la pila d' na manera tal. tre che. Eccone bel uso in una

Cas. par.

Guardesse antorn, guardarsi in- ..... Ch'a senta: torno, tener l'occhio sopra di se, Antramantre ch'i parlo, Luis a invigilare.

Tase, tase: usè passienssa Ma guardeve sempre antorn. Ric. d' l'auton. Ste boje ch' l'ero veuide già da un ( pess .....

A s'son virassic antorn sensa ribres. Cal. poes.

Se gli sono gettate attorno, se gli lanciaron addosso ec.

ARTORNIÈ, verb. att. attorniare, circondare, raggirare, aggirare. M.

ANTORSA, STORTA, n. storta, storcimento. M.

ANTORTIGNE, v. a. attorcigliare, attortigliare, avvinchiare, avviticchiare, avvolgere. M.

Antossà. part. intogzato, atticciato, spesso.

Antossesse, v. n. p. divenir intozzato, spesso, atticciato.

Antossia, part. attossicato, avvelenato, attoscato. M.

Antossit, v. a. attossicare, attoscare, avvelenare. Il dizionario sconcio, ostacolo, disturbo, in-Lall. ci dà antossicare, che non toppo, impaccio, ingombro, imè italiano.

Suria donc savrà, che Berlengari

A l'ha antossià coul nost bon Re Lotari.

Adel. trag. it. piem. An tra coula, in quell'ora, in quella, in quel momento, V.an coul. An tra coula ch''l mond a s'afanu E ch'un ciama, l'aut serca, e mar-

> ( tina ec. Ric. d' l'auton. M.

Antramanter, av. mentre, mencom. piem, del T. Cas.

( sort da dreiua ec. Antramantrè che costa udienssa a ( sent

Del prodigh l'istrutiva caravana ec. Cas. par. M.

Antrap, n. inciampo, incappo, pastoja, intoppo, intoppamento, scapuccio, impedimento, riscontro, opposizione, rintoppo, imbarazzo.

ANTRAPE, v. a. e talvolta neutr. imbrogliare, impedire, intralciare, intoppare, incespicare, impacciare, impastojare, avviluppare, intrigare, incespare.

I cotin lungh m'antrapo mac le (gambė.

Not. on. trag. it. piem. Antrapesse, v. n. p. inciampare, incappare, impastojarsi, intoppare, rintoppare, incespicare, scapucciare, dar de' piedi, urtar co' piedi in qualche cosa; e met. confondersi, imbrogliarsi, perdere il filo del discorso.

Antrav, v. fr. impedimento, broglio. M.

Antravà, part. impedito, che

pacciato, impastojato, sturbato, || ( paci ), ove si tramezza Cristo. ingombrato, imbrogliato, intri- | Fr. Giord. gato. M.

ANTRAVE, v. a. impedire, frap-trato, colpito, e per sim. truc-porre ostacoli, intoppi, impac-cato, trucciato. ciare, impastojare, sturbare, ingombrare, intrigare, imbrogliare. tramento, colpo.

Antrege, n. intiero, intero, e simili, V. Anter. . 3

strascinare, attrarre, allettare, pire, dare in qualche cosa; anindurre, condurre, quasi sforzare, truchesse, n. p. urtarsi, trucchiarsi. muovere. Il diz. Zall. definisce la | trucciarsi, toccarsi l'uno coll'altro, voce semplice verbale antrenè per che è il contingere se inter se del cominciar un discorso, senza de- Columella. Il diz. Zall. pone in finire al proprio questa voce imi- registro questo verbo senza defitativa dell'italiana trascinare. La nirlo, accontentandosi di applicarlo voce antrenè vale propriamente solamente ai cavalli. Ma questo trarre ; o trascinar dentro. Soussì n'antrena ant la filosofia. | quando si parla di cavalli; eccolo

Antricuesse, V. Anpacesse. I getti ne' seg. versi: veui pi nen antrighemne, io non Coui Roman ch' l'avio empì la soa me ne voglio innanzi impacciare. Innanzi in yece di più, per l'av- Con tante mila rasse d' deità

Antrearde, v. a. lardare, allardare, lardellare.

mezzo, tramezza, cosa che si non te lo definisce. frammette; intermedio, cosa, o parte intermedia; e si dice pro-||dere un poco, da lungi, appena, priamente di quell'azione, che tra-mezza nella commedia gli atti, ed Oh sì: a l'a antrvist chii sgnor, è separata da essa.

Antragsè, v. a. frammettere, dimezzare, tramezzare.

Antramete, Antromete, v. a. appena, da lungi ec. frammettere, interporre. M. An-

ha trovato ostacoli, intoppi, im- mediatore. Es. Queste sono quelle

Antrucà, part. urtato, scon-

Antruch, n. urto, scossa, scon-

Antruche, v. n. toccare, trucintatto, e met. gosso, scimunito, | care, trucciare, trucchiare, battere, dar contro, scontrare, ur-Antrene, v. a. trascinare, trarre, tare, intoppare, scapucciare, col-, verbo non si adopera solamente Poup. applicato dal Balbis ad altri og-

· · · ( sitaì

E d'una tal manera ch'a podio Pi nen bogè sens' antruchè ant a ( quaich dìo. :

Autrines, n. fra messo, tra- E poi quest'antruchesse dii caval

Anteveda, v. a. scorgere, ve-

🥫 ( ch' son lì al castel.

Ad. trag. it. piem. Antroist, part. scorto, veduto

ANT UN BAT D'OEUI, man. pr. in termetse, n. p. interporsi, fram- un attimo, in un subito, in un mettersi, trainezzarsi, mettersi per bacchio baleno, con eccessiva pre-

stezza, in un baleno, in un colpo d'occhio, in un batter d'occhio.

Ant un bot, man. pr. in un colpo, in un subito, in un istante,

ad una volta, disordinatamente, | e met. abbassare, deprimere, uniconfusamente.

Quand ii ciamavo, a vnio tutte ant stato, aver per nulla. M. ( un boucc.

ART UN NEN, TUTT'ART UN NEN, in un subito, immantinente, subito, tutt'ad un tratto ec.

Per lo tutt'ant un nen veri fratei Fasend i so complot da nascon-gliare, pareggiare, spianare, far

Cal. poes.

I giari l'ero li chiet ch'a ronfavo | valore, peso, forza ec., avvalo-Cogià 'nt un gran prius vsin a 'n rare, rafforzare, afforzare, rin-

D'esse entrà'nt quaich dispensa, o

Son sentisse ant un nen tuti a brusè Gara; sossìl'è'l feu; gara; e tentavo

Con i barbis rafi d' podei scapè. Poes. piem. racc. Pip. Balbis. AN TUT E PER TUT, mod. av. onninamente, del tutto, affatto affatto., a trafatto, in tutto e per

tutto, intrafine fatta. M. Anuanse, l'assortir bene dei colori, compartire i colori; la lingua italiana anche a detta dell' Alberti non ha voce che possa esprimere le due voci nuance, e nuancer, che noi Piemontesi ci cipale, rovescio; l'anvers d'una siamo appropriate nel medesimo ca, bacio, nome di sito volto a significato.

Anuanssa, n. combinazione, scompartimento, gradazione, unione, mescolanza , accordo de' colori.

Anulè, v. a. annullare, annidi un colpo, ad un tratto, subito. M. | chilare, abolire, cassare, abro-ANT UN BOUCC, insieme, tutti gare, dichiarar nullo, invalido, liare, distruggere, ridurre in basso

> ANVAIR, n. dicesi di alcune Poes. piem. rac. Pip. Balb. frutta quando vengono a maturità, vajo.

> > Anvaire, v. n. invajare, nereggiare.

Anvalt, v. a. avvallare, ugua-( dion ec. | piano, appianare.

Anvalore, o Avalore, v. a. dar ( legne | forzare, invigorire, assicurare, for-E ant coul moment, chi sa, forsi a tisicare, consolidare, rassodare, ( sognavo | assodare, fermare, corroborare. M.

Anvanisse, v. n. p. gloriarsi; ( ant quaich grane | vanagloriarsi, insuperbirsi, montar Maraman, quand'a l'è ch'manc ai | in superbia, insuperbire, levarsi ( pensavo in superbia, vantarsi, invanire. M.

Anvark, V. Anvalè.

Anyreck, v. n. p. invecchiare, divenir vecchio, attempare. M.

Anvendisse, v. n. p. divenir verde, rinverdire.

Anvernise, vernicare, verniciare, dare la vernice, inverniciare.

La tola d'na canal, ch'a l'è a la

Qnand un veul conservela, un l'an-(vernisa.

Poup.

Anvers, parte opposta alla printramontana; a l'anvers, al roye-

scio, a riverso, a rivescio, a ritroso, al contrario, e parlandosi di casa ec., a bacio; *maje a* | l'anvers, rovescino.

Anvertor, viluppo, involto, V.

anvlup.

Anvertojė, v. a. avviluppare, involgere , V. *anvlupè* .

E i laur a s'anvertojo a soa caviera. Poup.

Anvesà, n. invecchiato, vecchio. Anvestion, n. strumento dei falegnami, incorzatojo.

Anvià, part. invidiato.

Anvia, n. voglia, prurito, desiderio; avei anvia d'una cosa, averne volontà.

> Fè nen i tamnandan Se pur n'avì l'anvìa N'a treuve pa doman N'autra parìa.

S'a l'è pr d' pastissaria I v' na leve dlong l'anvìa.

tenero dell'uomo dentro l'utero significato, cioè il seguente: in della madre, che rappresenta in contemplazione, avuto riguardo, qualche modo le cose desiderate, o rispetto, a riguardo, a rispetto, o temute da essa nel tempo della in vista, e simili. gravidanza, e dicesi anche voglia; dicesi anche anvia a quella forte Sicchè j'anvito tuti e giovo e va volontà, o desiderio di alcuna cosa, che invade, e molesta le donne gravide.

Anviare, v. a. avviare, incamminare; anviaresse, avviarsi, incamminarsi, mettersi in cammino.

Anvir, invidiare, desiderare.

Anvigne, por vigna.

nazzato, ciuschero.

Anviperi, v. n. inviperire, incrudelire, stizzirsi. M.

Anviron, v. fr. avv. circa, intorno, incirca.

Anviron, nom. sost. contorni, dintorni, vicinanze, luoghi circonvicini, confini, vicinato. M.

Anvironà, part. cinto, circondato, attorniato, assediato, custodito ec. M.

L'an mnala an pressa Ant na bela carossa bin sarà Anvironà da d' pagi, e da d' soldà.

Adel. trag.. it. piem. Anvirone, v. a. circondare, attorniare, intornare, cingere, anvironesse, n. p. affollarsi, adunarsi, stormeggiare.

Anvisà, part. invitato, serrato, fermato con la vite.

Anvisè, v. a. fermare, chiudere Isler, canz. 2. colla vite, invitare.

An vista, man. pr. in presenza, alla presenza, in faccia, al coid. canz. 5. spetto ec. Il diz. Zall. non ci dà 🗾 Anvia dicesi anche quel segno, che in presenza; ma questa ma-ossia macchia impressa nel corpo niera prepositiva ha pure un altro

Anvità, invitare.

A provedse al negossi d'sor Balbin.

Poes. piem. racc. Pip. Balbis. L'an avù da fè tre smane Pr'anvitè tuti i parent.

Isl. capr. 6.

Anvlup, e Anlup, n. invoglio, invoglia, rotolo, involto, inviluppo, attorcimento, groppo, av-Anvinà, part. avvinato, avvi-||viluppamento; anvlup de motben de cose, luffo, batuffolo, volume.

ANVLUPÀ, part. involto, avviluppato, arrotolato, ravvolto, ac- Quand as buto a saute an zara cartocciato, incartocciato, e met. Van un bestiu ch'a sun pour. intricato, aggirato, infinocchiato.

iugaunato.

Anvlure, e Anlure, avviluppare, inviluppare, far viluppo, invol- | fait a onde, colui opera a capricgere, ravvolgere, arrotolare, ac-||cio, è volubile, incostante, opera cartocciare, incartocciare, invol- a somiglianza, a guisa dell'onda tare, incartare, invogliare, e met. | del mare. impacciare, intrigare, scompigliare, raggirare, confondere, vincere, convincere, ridurre al si-libere da altre cure. lenzio, ingarabugliare, infinocchiare, avvolpacchiare, avvolpi- a spese altrui. nare, ingannare, trappolare, trarre a'suoi disegni, ingannare.

di volo adoss, e con disinvoltura M l'anlupo ant mille anbreui.

Cas. par.

Sauta fora na filera De cagnet, e d'cagne grosse A v'anlupo d' na manera

Zuf an tera. Ricr. d' l'auton. Panlupo, cioè vi attorniano, accerchiano, assediano.

· Axvode, v. votare, dedicare, intitolare, offrire, far voto; anvodesse, n. p. votarsi, dedicarsi, offrirsi, consecrarsi.

Anual, n. annuale. Si dice per lo più di quella Messa, che si fa celebrare ogni anno nel giorno in cui segui la morte d'alcuno.

ARUAL, agg. annuario, d'un anno, annuo, annuale; aggiunto di cosa, che si fa in taltempo, o Ma nen un om ch'a l'al'or a palà. stagione, o giorno d'ogni anno, onde redit anual, reddito annuo ec. M. Anualità, n. somma che si paga

**egni anno , som**ma annuale. Anualment, av. annualmente, cone, bocconi. ogni anno, in ogni anno.

An zara, in collera.

Isl. canz. 18.

A onde, a onde, vale anche |talora, a capriccio; coul om lì l'é

A ore perse, man. pr. in ore perdute, a ore perdute, ad ore

A ouffa, man. pr. a scrocco,

A PADRON, man. pr. a padrone, al servizio, a pane e vino altrui; stè a pudron, servive, andè via da padron, abbandonare il servizio del padrone, uscirne dal servizio. M.

Araca, part. appagato, pago, contento , soddisfatio. M.

Apagne, v. a. appagare, contentare, soddisfare. M.

Apair, n. tempo restante dalle occupazioni ordinarie, ozio, agio, comodo, opportunità.

Apaire, v. rimaner tempo, aver tempo, agio, comodità, opportunità, ozio.

A PALÀ, mod. av. abbondantemente, copiosamente, a fusone, a barela.

A l'è coula gent lì, ch' son condanà A esse rusià viv dai verm, dai pout Cal. poes.

APANAGE, n. appanaggio, assegnamento, corredo, provvisione.

A PANSA MOLA, man. pr. boc-

A PANSA TERA, man. pr. a ga-

loppo, a briglia sciolta, sfrenatamente. M.

A paragon, man. pr. a paragone, a paraggio, a confronto, comparativamente, à comparazione. M.

APARATO, part. apparato, ammanimento, apparecchio, pompa, magnificenza, ornato, apprestamento magnifico, adornezza, adornamento, e sim. M.

APARECC, n. apparecchio, apparato, preparazione, apprestamento.

A PAR E DISPAR, man. pr. a pari e caffo, a pari e dispari, a sbricchi guanti; giughè a par e dispar, scaffare, caffare. M.

Aparentà, part. imparentato, congiunto con vincolo di parentela. M.

Aparentesse, v. n. p. apparentarsi, imparentarsi, contrar parentela. M.

A PAROLE, man. pr. in parole, con parole, e met. a lite, a questioni, ad alterco, a contesa, a Arriva a so pais sto povr garson. rissa; vnì a parole, contendere, litigare, altercare, attaccar liti, questioni. M.

APARTAMENT, n. appartamento, aggregato, unione di più stanze poco, insensibilmente, a oncia a che forma abitazione libera e separata dal rimanente della casa, quartiere.

Andero un pò a pariesse Ognun so apartament.

A PARTI, man. pr. a partito; bute 'l servel a parti, assennare, pello, perfettamente, squisita-far senno, risensare, rientrare in mente, eccellentemente. se, rimettersi sulla buona strada, badare a' fatti suoi, far cervello. M.

A PARTIA, In società, Dè o piè appunto, persettamente.

A PARTIA, dare o prendere a custodire bestiami od altro sotto certi patti e condizioni convenute, dare, prendere in società.

Apartni, v. n. appartenere, spettare, toccare, risguardare, concernere.

Apasir, v. a. pacare, sedare, mitigare, placare, raddolcire, calmare, rappacificare, quetare, racchetare, acchetare, attutare, mansuefare, tranquillare, rappaciare, svelenire, rabbouire, e met. ammorzare, spegnere, estinguere.

J'è pa forma d'apasieje Quand'a son sul caval mat. Isl. canz. 18.

Apassionesse, v. n. p. appassionarsi, attaccarsi, affezionarsi, amar caldamente, porre amore, porre l'animo, prendere affetto.M.

A PCITE TAPE, a piccole stazioni, a corti viaggi, a piccole fermate.

A peite tape e mendicand 'l tock : Cas. par. z

Tappa italiano vale luogo per mangiare, e riposarsi ne'viaggi, fermata. 🛌

A PCIT FEU, mod. av. a poco a 🛥 oncia. M.

A rè, man. pr. a piedi; andè... a pè, camminare a piedi, viag- 😹 giare, passeggiare a piedi; e met. 🛩 non esser molto fornito di beni Isl. canz. 16. di fortuna.

A PÈ D' POLA, man. pr. a ca-

A PR GIUNT, man. pr. a piè pari. -A PEIL, man. pr. a pelo, per

del Balbis, che comincia:

Musa, fame'n sonet an piemonteis. Am pijsto pr na ressia, o pr'un Poes. piem.

Mat' fas la ciorgna, e s'it presseissa | Pr n'apia, pr na ransa, o na tesoira? ( un meis

I te'm darie mai na copa piena De coul eva ciaira, ch'un n'a beiv' | nato, pareggiato, uguagliato, e

Ch'ii vers s'ataco ansem giust com vole, facile, fatto piano, dichia-

APEL, part. ter. militare, rassegna, mostra; fè l'apel, far la la raggiro, rigiro, cabala, pratica chiamata de'soldati; apel nel senso | segreta. d'apelesse, appellazione, appellagiudice supremo per rivocare o pendicolarmente. riparare le sentenze d'un giudice sabalterno.

L'an mandalo se scrive sensa apel. | matitatojo, toccalapis. F. B.

Apelè, Apelesse, v. a. e n. appellare, appellarsi, domandare, chieder nuovo giudizio a giudice superiore.

APENA, appena, a stento. Senssa conosse l'ombra d'so mestè

tere, in gran copia, a bizetle.

A PES, A PEIS, man. pr. a peso. M. zico, a spicchio, a miccino, a spiluzzico, a bell'agio, bel bello, pugilli. Pugillo è quanto contiene insensibilmente. un ristrettino delle dita, dice la Crusca; ma il Monti ci accerta tellare, accostare una cosa all' essere più spedito il dir pizzico. altra per lo ritto alquanto in pen-V. Prop. di alcune cor. ed ag. vol. 3. dio; apogesse, n. p. appoggiarsi; par. 2. distr. 11. stamp. Fontana. fig. apogè una persona ec., ap-

Areis, n. pece. M. Es. nel son. accetta; apia an spalla, scure in collo.

( fausset

Cal. poes.

APIANA, part. appianato, spia-( apena metaf. agevolato, renduto age-( d'apeis. rato. M.

Aru, appiglio, stratagemma,

A PIOMB, man. pr. a piombo, gione, appellamento, ricorso al a dirittura, a perpendicolo, per-

Арют, n. piccola ascia, ascetta. Apis, Lapis, n. matita, ama-Vdend, ch' le soe son ruse d' magna | tita; apis rous, cinabrese, san-( gina | guigna, matita rossa; cana d'apis,

A pisser, man. pr. a merletti. M.

A PLAGEBO, mod. av. eccellentemente, magnificamente, perfettamente, con molto garbo, benissimo, e talora a bel agio, comodamente, a comodo.

A PLATA COTURA, man. pr. a Savend apena scrive, e sè so nom. I tutto potere, a tutta sorza, in Cal. fav. grande abbondanza, senza misura, A PENDI, mod. av. a tutto po- senza una discrezione al mondo, senza riguardo, senza pietà.

A roc a roc, a poco a poco, . A ressià, a pizzico, a spiluz-∥a passo a passo, a miccino, a

Arogà, v. a. appoggiare, pun-APIA, n. asce, ascia, scure, poggiare, sostenere, proteggere, (88)

favoreggiare, promuovere, difendere, parlare in favore, assistere, caldeggiare, sovvenire, dar mano.

Aross, n. appoggio, sostegno, e met. ajuto, soccorso, protezione, favore, assistenza, patrocinio, difesa.

Apolet, o Epolet, n. spallino. Il Zalli nella prima edizione non lo definisce.

A POSTA, mod. av. a bella posta, con disegno, con avvertenza, a caso fatto, a disegno, a bello studio, a bel diletto, scientemente, appostatamente.

APOSTA, part. appostato, allogato, e fig. preso di mira, adocchiato, insidiosamente codiato, appostato, insidiato, codiato, V. Apostè. M.

. Apostit, v. a. allogare, collocare, appostare, andare, inandare altri in luogo determinato, concertato, fissare, determinare, concertare il posto, e fig. tendere insidie, agguati, insidiare, allocare, adocchiare insidiosamente, appostare, codiare, spiare, aspettare al varco, alla callaja, al balzo, stare in posta, o alla posta d'uno. M.

Aroricà, part. ipotecato, sodato, impegnato, dato in ipoteca. M.

Аротісяе, v. a. ipotecare, sodare, impegnare, dare in ipoteca. M.

A pour, man. pr. a credenza, a credito, V. A gheuba.

A PRASSÀ, man. pr. a sassate, a sassi. M.

Chi ha veduto i putti il carnovale Fare a Firenze in una strada a vista, a prima fronte, a prima

a guisa di bucciuol di canna per lo quale s'attigne il vino dalle botti, cannella ( Alb. ) cannello.

Apreis, n. apresame, presura, caglio, coagulo, coagolo. M.

Apreis, Aprendù, part. appreso, imparato. M.

Aprende, v. temere, sospettare. M.

Apprension, n. apprensione, apprendimento, timore, dubbio, sospetto. M.

Aprensiv, n. apprensivo, inclinato a temere, timido, pauroso, sospettoso. M.

Apress, pr. appresso, dietro, dopo, vicino, presso, indi; andè apress a un, inseguirlo, corrergli dietro, o spiarlo; butè apress, posporre; un apress a l'autr, alternativamente, alternatamente, alternamente; dè apress a quaicun, inseguirlo, corrergli dietro.

Veulo ch'ii daga apress? Trag. it. e piem. il Not. on. Apres a poc, pr. quasi, circa, all'incirca, presso a poco.

A Pressi, man. pr. a prezzo discreto, basso, a buon mercato, a prezzo equo, a buon prezzo.

Apressie, v. a. apprezzare, stimare. M.

A PREUVA D' BOMBA, man. pr. a prova di bomba, a tutta prova, e met. accoppiato a nom. pers. vale saldo, fermo, invitto, invincibile, indomabile, ostinato, attoa resistere, intrepido.

A PRIMA BOTA, A PRIMA GIUNTA, A PRIMA VISTA, man. pr. a prima ( sassi. | giunta, nel primo aspetto, subito. AFREI, Ponga, n. legno bucato incontanente, al primo sguardo, presente.

J'ordin a s'eseguisso a prima vistu.

prossimare, accostare, avvicinare. duno ec. M. Es. canz. Isl. 16. aprocesse, n. p. approssimarsiec. M.

APROFOEDI, v. a. approfondire, approfondare, scavar a fondo, e fig. speculare molto addentro, internarsi.

pr. apparecchiato, pronto, at siderio, bramosia, brama. M. APRONTE, v. a. apparecchiare,

apprestare, preparare. M.

A PROPORSSION, man. pr. a pro- pugn, fare alle pugna. M.

porzione, a misura.

A PROPOSIT, man. pr. al proposito, a proposito, confacentemente, convenevolmente, acconciamente, accomodatamente, a di certo, sicuramente. buona stagione, a tempo, a tempo opportuno, opportunamente, in denaro contante, a furia denari, acconcio, in concio, ne' termini. secondo la materia proposta, in taglio. M.

APROPRIÈ, v. a. appropriare, far usurpare, far suo.

APROSSIME, APROSSIMESSE, v. n.p. avvicinare, avvicinarsi, accostarsi, approssimare, approssimarsi, appressarsi.

APROVASSION, n. approvazione, assenso, approvamento, rattisi- appuntino. cazione.

Arroyr, autorizzare, approvare, | verificare, mettere in chiaro. M.

alla prima, alla bella prima, di assentire, consentire, concedere. ratificare, aver per buono.

A PR'UN, man. pr. per caduno, Cas. par. per ciascuno, a testa per testa, Aproce, v. a. approcciare, ap- e talora in nom. ciascuno, ca-

Fratant ii spos comprero So bel anel a pr'un Ch'i crdo ch'ai costero

Pa manc d'un doidne l'un. APTIT, n. desiderio di cibo, APRONT, agg. o A PRONT, man. appetito, fame, e fig. voglia, detento, allestito, accinto ec. Adess | Evadacoul moment ch' a l'ha adocià i vad contela; la tnive tutti a pront || Coul pom fatal,e a j'è vnuine l'aptit. Cas. Quar. sac.

A Puga, man. pr. giughè a

A Prgnà, man. pr. a pizzichi, abbondantemente.

A Pent, avv. appunto, nè più nè meno, compiutamente, sì certo,

A PUNTA DE DNÈ, man. pr. a con denari a mano, a contanti.

APUNTALE, v. a. appuntellare, puntellare, stangare. M.

APENTAMENT, n. appuntamento, proprio, attribuire, concedere , ritrovo, patto, convenzione, merdonare, adattare; apropriesse, cede, salario, paga, stipendio, v. n. p. appropriarsi, sarsi proprio , recarsi in proprietà, attri-||luogo ove alcuno abbia a trobuirsi, arrogarsi, impadronirsi, varsi, accordamento, accordo, determinazione.

> Apunte, v. a. puntare, punteggiare, appuntare, e met. censurare, rimproverare, biasimare, riprendere; apuntesse, offendersi.

Apuntin, av. esattissimamente,

Apure, v. a. appurare, chiarire,

AQUA, n. acqua.

rigare, innaffiare.

Dè, o tirè l'aqua al so mulin, lindarno... tirare o recared'acqua al suo mual proprio interesse, che all'al- chiaro significato. trui, uccellare per la sua pentola.

non si sa, squaquerare, sciorre, vuotare, scuotere il sacco, scior | Sach. la bocca al sacco, cianciare, mormorare, misdire.

Pola d'aqua, folagna.

Formesse de l'aqua, rimpozzare, stagnare, ristagnare.

Agua cœuita d'ordi, tisana.

Pistè l'aqua ant'l mortè, pestar l'acqua nel mortajo, lavar la testa all'asino, pescare pel proconsole, tender le reti al vento, durar fatica inutilmente...

Aqua d' feuje de sitron, nanfa. Aqua d' lavanda, acqua di spigo di lavanda.

Aqua giassà, acqua gelata, diacciatina.

Aqua d'agher de seder o agher de seder, acqua cedrata.

Esse tut ant un aqua, trasudare, esser tutto molle di sudore.

Esse del color d'l'aqua fresca, esser pallido, smorto.

Fè 'n pertus ant l'aqua, fare un buco nell'acqua, cioè tentare un'operazione, che non riesca,

allaticarsi senza frutto.

stare, o batter l'acqua nel mor-Dè l'aqua ai pra, rigare, ir- tajo, cioè assaticarsi inutilmente a persuader chi che sia, insegnare

Lassè andè l'aqua al pi bas, lino, o a suo mulino, proverbio o dov a weul, lasciar andar l'acqua italiano, e vale, aver più riguardo alla china, all'in giù; prover di

Aqua per urina, acqua, orina; Ogni grillo tir'acqua al suo mulino fe d'aqua, far acqua, orinare; Fir. Tr. mostrè l'urina al medich, appre-De l'aqua ai mulin, dire ad sentare, stender l'acqua al mealtrui o d'altrui senza rispetto o dico. Es. M'avete in questa notte ritegno tutto quello che si sa e appresentato le vostre acque, li vostri segni in questi orinali. Tr.

> Nè cangio mai d'esta sentenza mea Finchè tua acqua al medico non ( stendo.

Rim. Ant.

Giughè con'l cul ant l'aqua. o sle brustie, giuocar sui pettini da lino, aver l'asso nel ventriglio.

Perdse ant un cuciar d'aqua, affogarsi in un bicchier d'acqua, o ne'mocci, o alla porticciuola; rompere il collo in un fil di paglia.

Aqua santa, acqua santa, acqua benedetta.

Chi l'è sta scotà da l'aqua cauda as guardn da la freida , chi dalla serpe è punto ha paura delle lucertole; chi fu scottato una volta l'altra vi soffia su.

Aqua benedeta, acqua benedetta, acqua santa, e poet. lustrale.

Aqua piovana, acqua piovana. Noi abbiamo l'acqua piovana **a** nostra volontà.

Aqua reus, aqua reusa, acqua rosa, acqua rosata, acqua tratta per distillazione delle rose. Es. Pistè l'aqua an t''l mortè, pe- | Se ne disfa un poco in acqua

ros**a** , ovvero piovana. Tes. P. Gli portò un'ampolluzza piena cedratajo, acquavitajo, voci forse d'acqua rosata. Vit. S. Ant.

Aqua d' regina, acqua della regina, acqua arzente distillata con canfori, e fiori di ramerino, ritrovata per medicamento da una Regina d'Ungberia.

*Aquafort* , acquaforte , presso i chimici acido nitrico, ossiseptonico, acido nitrico con acido nitroso, spirito di nitro fumante.

A QUALUEQUE PRESSI, man. pr. a qualunque prezzo, costo.

AQUARAS, n. olio essenziale, o essenza di trementina. M.

A Quart, man. pr. a quarti, in quarti, in quattro parti. M.

AQUAS, pegg. d'acqua, acquaccia. M.

A QUAT GANASSE, man. pr. mangè a quat ganasse, macinar a due palmenti, mangiar a crepapelle. cavar il corpo di grinze, taffiare, cuttiare, scuffiare, foderarsi, morfire, sbasoffiare, stipare, dar il portante ai denti. E lo ai dspias ( al tutore, che il suo pupillo si mariti ) ch'a voria mangè sempre a quat gunasse. F. B.

A QUAT GARBE, man. pr. carpone. AQUATICA, n. acquatico. M.

A QUATE AGUCIE, mod. avv. elegantemente, attillatamente, all'ultima pulitezza, assettamente. M.

A Quatreui, man. pr. a quattr' occhi, segretamente, a solo a solo, a tu per tu, V. A tu per tu.

A QUAT FIL, man. pr. in quattro fila, o fili; e così a doi fil ec.

dell'uso).

Aquavitan, n. caffettiere, acquadell'uso.

AQUEDOT, CONDOT D'L'AQUA, n. acquidotto, acquidoccio.

AQUETA, n. acquerello.

Aquila, n. aquila. Sun om ingenuo

Ch'a la d'modestia Ch'a le nen n'aquila Ma gnanc na bestia.

Mia M.

AQUILIN, n. aquilino; e aggiunto a naso vale adunco, aquilino. Aquos, n. acquoso, acqueo, acquidoso.

A RABEL, man. pr. in rovina, alla mal ora, in abbandono, all' abbandono; le'l gieugh ch'a j'a butaje a rabel; si è il giuoco, che gli pose al sole ec.; esse a rabel, essere brullo d'ogni avere, esser raso d'ogni bene.

Arabesch, Arapescà, n. arabesco, rabesco.

Arabich, n. voce usata nella seguente dizione: testa d'arabich, capocchio.

> Chi disputa su sta cosa L'è na testa d'arabich. Isl.

A BABLON, man. pr. in rovina, alla macina, dicesi di chi mancante di averi è ridotto alle miserie. ..... Ch'ant 'l pi bon

Ch'ii cherde ancaminà sla strà d' ( l'onor

V'ji vede sul moment d'andè a ( rablon. Cas. par.

Aragn, n. aragno, ragno, ra-AQUAVITA, n. acquavite, acquaar- gnolo, aragna; teila d'aragn, razente, acquarzente (rosolio, V. gnatella, e fig. smilzo, magro, sbilenco.

L'aragn mangia la mosca, e peui i trui, arrassare, strappare; tratè

Ciapo l'aragn ec. · Aram, n. rame; saldà con d'a- tamente. M. ram, stagnista, ramato, feuja d'aram, tegglia, teglia.

A RAMAGI, A RAMAGE, man. pr. a fogliami. M.

ARAMI, abbrustolito, abbron-. zito, raro.

Con coula manissa D' peil aramì.

Isl. canz. 4. A RANBA, man. pr. presso, allato, a fianchi, vicino, appresso.

Ananna, part. vicino, appog-

giato, attaccato.

Aranbesse, v. n. avvicinarsi, accostarsi, farsi vicino, ed anche protezione d'alcuno ec., adocchiare alcuno, farsegli attorno per ottenere favori, o per trappolarlo. E savi bin che coula sort d' canaja

Cas. par. Ch'a senta'l democrat, o ch'a s'j' V. A randa.

( aramba.

accosto, presso, molto presso, vicino, a orlo, a fiore, del tutto, proporzione, a misura. onninamente.

Empive quand i beive La sana sempre a randa.

Anandon, avv. piè na cosa d'arandon, con arandon, prenderla rabbassare, riabbassare, scemare, con mala grazia, con mal garbo, diminuire, diffalcare.

E com ant la natura un mangia sgarbatamente, con isprezzo, quasi ! ( l'aut | strapparla duramente di mano al-( *stornei∥un con arandon* , trattarlo sgra-Cal. poes. ziosamente, duramente, sgarba-

> Arange, v. a. assettare, rassettare, disporre, acconciare, mettere in ordine, in sesto, accomodare, aggiustare, porre in assetto, allogare, stagliare, accordare.

> Così passand la vita a la carlona A s' cred d'arangè i cont ant la ( veciaja

> Filand d'ave marie con la corona. Cas. Quar. sac.

Anangiament, n. ordinamento; allogamento, allocamento, schieramento, apprestamento, ordine, disposizione, rassettamento, agappoggiarsi, e met. ricorrere alla giustamento, staglio, accordamento. M.

> A RAP, A RAPE, man. pr. a' grappoli. M.

A RAS, man. pr. oltre misura, S'a sa tant d'aranbesse a sti batista | smisuratamente, pieno, colmo, Ai na dà giù com dè su na muraja. | straboccante; pien a ras, arcipienissimo. Anche gli Spagnuoli Formene una republica an manera dicono in questo senso arrasado.

A RASON, A TANT PER SENT, man. Cal. poes. pr. a ragguaglio, a ragione, a A RANDA, pr. a randa, rasente, tanto per cento.

A RATA, man. pr. per rata; a

Arbarela, n. vaso piccolo di terra, o di vetro, alberello.

Arbass, n. ribasso, ribassamento, Isl. canz. 33. calo, scemamento (di somma).

Arbasse, v. a. abbassar di nuovo,

dire, ripicchiare, ripetere, repli- mellino, bacocco, e albicocca care, ripercuotere, risuonare, cioè bacocca, albercocca, meliaca, suonare un'altra volta, ripulsare, armeniaca, frutto. M. rimbeccare, cioè rispondere incivilmente, grossolanamente, du- dato, fasciato un'altra volta. M. ramente; arbate pi nen, non ribadire, quietarsi, non replicare, non rispondere.

E a lo ch'i dìo mi Gnun j'arbat pi.

Arbatù, part. ribattuto ec., e fig. esaminato, ponderato, calcolato, considerato. Donc, bin contà, bin arbatù, l'è mei coul vei, ch' tuta la gioventù. Ad. trag. it. piem.

Arbecesse, v. a. e n. riprender forza, vigore, ricuperar la salute, riaversi, migliorare. M.

Аввесне, fig. rimbeccare, ribeccare, rispondere duramente, contraddire, mordere con parole colui che abbia voluto morderci. Or se chi becca è ribeccato poi Guardiam ch'un altro non ribecchi (noi.

Arbechè è sinonimo della frase responde ciò pr broca.

Arbecinesse, V. arbecesse. Talora vale aggiustarsi la persona, azzimarsi, addobbarsi.

Arrei, Arri, n. ribollimento. M. Arbeuje, e Arbui, v. n. ribollire, V. Arbuì.

Arbeul, e Arbul, part. ribollito. Arbi, n. truogo, truogolo, abbeveratojo pel bestiame ec., e tinozza, arnese pur quadrilungo che serve all'estrazione del vino da tini, tinozza.

Arbià, n. mastello pieno.

pianta fruttifera, albicocco, me-lumore, triste. M.

ARBATE, v. a. ribattere, riba-lliaco, albercocco, albricocco, ar-

Arbindà, part. ribendato, ben-

Arbinde, v. a. ribendare, bendare, fasciare un'altra volta. M. Arbion, o Erbion, n. robiglia, sorta di legume selvatico simile a piselli, e piselli pure presso alcuni.

Arbitrage, n. arbitramento, arbitrato , giudicio d'arbitri. M.

Areitrament, n. arbitrato, giudizio d'arbitro, sentenza arbitrata, arbitrio, giudicio, parere.

Arbitrariament, av. arbitrariamente, a capriccio, ad arbitrio, di propria autorità o podestà. M.

Arbitre, v. n. arbitrare, giudicare senz'autorità, o di propi**io** arbitrio, senza riguardo ad altro. giudicare come arbitro.

Arbitro, n. giudice eletto dalle parti, arbitro.

Areoge, v. n. muoversi di nuovo. rimuovere, smuovere, e rigermogliare, rivenire, risensarsi.

Arbons, n. rimbombo, rimbombamento , risonanza.

Arbonbè, v. n. rimbombare, risuonare, rintronare.

Arborista, n. erborista, erbolajo, erbajuolo.

Arborsà, part. rimborsato. M. Arborsè, v. a. rimborsare. M. Апвоти, Ваввоти, agg. cipigliato, fantastico, bizzarro, stravagante, capriccioso, borbottone, butonchino, arcigno, dispettoso, Arbicoch, o Arbricoch, n. di brusco, bisbetico, ritroso, di mal Arbra, n. pioppo, ontano. Arbrera, n. albereto, luogo

·piantato di pioppi.

Arbrochè, v. a. e al proprio, inchiodettare, rinchiodettare, e fig. rimbeccare, rispondere con forza, veemenza.

> Ma n'ancalo pa arbrocheje Chiet com l'euli i foi solù. Isl. canz. 34.

Arbron, n. gattero, gattice, pioppo bianco.

ARBRONCE, v. n. rinciampare, e met. ripetere, fiatare, parlare,

replicare, far motto.

ABBRUFE, V. Arbufè, e arbruschè. Arenuschi, e Arbruschi, v. a. e n. imbruschire, divenir brusco, inacetire, e met. ributtare, rabbuffare, fare uno sgarbo, trattare, accogliere duramente, e parlandosi di tempo, rabbruscarsi, turbarsi, oscurarsi.

Arbur, n. rabbuffo, sgarbo, sgarbatezza, inciviltà, atto scortese, rustico, rimproccio, cannata, bravata. M.

Arbufe, v. a. sbuffare, strapazzare, vabbuffare, ributtare, far un rabbuffo, uno sgarbo.

Arsul, v. n. ribollire, e fig. guastarsi, corrompersi, alterarsi.

Arres, voce nominale, che non vi adopera fuorche colla preposizione a l'; a l'arbus, a capriccio, a genio suo, di suo capo, a sua posta. Es. Canz. Isl. 5.

A veul ch'i passa Lì pr le prius, E ch'i la lassa Fè tut a l'arbus.

Arbust, n. arbusto, frutice.

sproceo, virgulto, rampollo, e per met. rifiuto, pattume, pacciume, spazzatura, marame, ciarpame, feccia, sceliticcio, sceltume.

Arbute, v. a. rigermogliare, rimettere, ripullulare, e per met. ributtare, rigettare, ripulsare, respingere, ristuccare, annojare, nauseare, rinciprignire.

Arbuton, nom. urto, urtone, spinta. M. Es. Cal. fav. 3.

A forsa de scopas, e d'arbuton ec. Abbutone, v. a. punzonare, urtare.

ARCA, n. arca. M.

Arcà, agg. e part. piegato a guisa d'arco, arcato.

Arcada, n. arco, volta, arco di volta.

ARCADE, v. n. V. Arcaschè. M. ARCAL, n. diminuzione, scemamento di prezzo, o di valore, calo, ribasso, difalco, tara.

Arcale, v. a. e tal. neutr. diminuire, scemare, calare di prezzo, o di valore, far un ribasso, ribassare, difalcare, tarare, sottrarre, torre, dedurre, sbattere, detrarre, abbassare di nuovo, stremare, menomare, diminuire di prezzo.

ABCAPIT, n. recapito, indirizzo, ricapito, spaccio; dè arcapit a 'na litra, a'na fia, spedire, ri- · mettere, far giungere una lettera, maritare una figlia.

ARCAPITÈ, v. a. ricapitare, recapitare, indirizzare al suo luogo, consegnare, o far pervenire alcuna cosa in mano di chi la debbe avere, dar ricapito, e met. collocare in qualche impiego, accon-Arrut, n. vermena, pollone, ciare, dar manto a donzella, procurare una miglior condizione ec. espiare; arcatesse, rifarsi, riacqui-Pregandla ch'ai buteissa ant un stare il suo, riscattarsi.

( cavagn

Cal. poes. Le fie d'Gilofrada Son tute arcapità.

ARCAPLE, v. a. rincappellare, aggiungere, o accrescere cosa sopra cosa, rimettere il vin vecchio nei tini con uva nuova, e parlandosi d'infermità, ricadere ammalato.

afforzare, corroborare, ripetere, replicare.

> S'I marì veul di quai cosa Ai arcarco ancor la dosa. Isl. canz. 34.

Argascà, Argadù, part. ricaduto. Arcascada, n. recidiva, ricaduta, ricadimento.

ARCASCHE, v.n. ricadere, ricascare. Arcass, n. rimando della palla, term. di questo giuoco, rimando.

Arcassè, v. a. ricacciare, rimandare, risospingere, sospingere, dare alla palla, al pallone. Metaf. rimbeccare, ed anche cogliere, afferrare l'occasione, il destro.

Ti e sas nen cosa sia - mantnì'l

Ai veul aut che d' tichette - balon d'altro strumento da fuoco, ar-

Bsogna areasselo subit. Cas. com. zionario Zall. ci manda al vocabolo cui si suona il violino. archet ).

perar di nuovo, riscattare, re- altro arnese di legno per riporvi dimere, riacquistare, e talvolta masserizie.

Arcausse, v. a. rincalzare, rin-E ch'ai arcapiteissa ant quaich forzare, mettere attorno a una ( manera. cosa, o terra, o altro per fortificarla, o difenderla, acciocchè si sostenga , o stia salda, e met. rincacciare, incalzare, rincalciare. 1sl. canz. 16. far fuggire, risospingere indietro, ricacciare, ributtare, e vale al proprio cacciare a furia di calci.

Arcavà, part. ricavato, V. Arcavè. M.

Argave, v. a. ricavare, cavare, ARCARCHE, v. a. ricalcare, cal- riscuotere, raccogliere, raccorre, care di nuovo, e met. rinforzare, i ritirare, riportare, e met. guadagnare, ricavare, acquistare, profittare ec., congetturare, comprendere, intendere, ricavare ec., copiare, trascrivere, ricopiare diseguando, o dipingendo. M.

Arce, n. arciere, arciero, sbir**ro,** birro.

Arcede, v. a. richiedere, dimandare, pregare, chiederes

Ancest, part. richiesto, dimandato, pregato. M.

Arcesta, n. richiesta, dimanda, preghiera.

Arch, n. arco, volta, arco di porta, o di altro; pcit arc, arconcello. M.

Archera, n. apertura, da cui ( tascat dla sal, si scaricano i colpi di fucile, o ( ch' ven sul brassal chibusiera, feritora.

Archet, n. piccolo arco, ar-ARCAT, n. ricompera ( il di- chetto, o plettro, archetto con

Archeta, n. dim. d'erca, ar-ARCATE, v. a. ricomperare, com- chetta, piccola madia, oppure D' mobilia j'a lassaje N'archeta dsfondà.

Ist. canz. 14.

ARCHEUIE, o ARCHEUI, v. z. rac- ARCIAM, n. richiamo, richiamassare, rammucchiare, rammon- querela, rammaricchio. tare, accumulare, minire, levare, alear da terra:

cuocere di nuovo.

Archibus, A. archibuggio, arcobuggio, fucile, focile, archibuso, schioppo.

Arcaisusi, n. fucilata, colpi di fucile, o di archibuggio, archibuggiata.

Arcmeuse, v. a. archibuggiare, far passar per l'armi.

Archimia, n. alchimia.

Anemica, agg. parato, addobbato, abbigliato, azzimato. M.

ABCHRICHE, v. a. parare, addobbate, abbellire, ornare, abbigliare; archinchesse, n. p. pararsi, abbigliarsi, adornarsi, acconciarsi, allindarsi, affaitarsi, affusolarsi, ripulirsi, lisciarsi, "raffazzonarsi," affazzonarsi, azzimarsi, V. Acincinesse.

ARCHITET, n. architetto. ARCHITRAY, n. architrave.

Archivi, n. archivio, dove si cruser).
conservano le scritture pubbli. Ancoste, v. a. raccoppiare, racche, ed altre, come titoli, do- cozzare, accoppiare, combinire, cumenti ec.

sarcerare, e talora ritirare, pren- dennità. M.

'∦dere, intascare, ammassare, accumulare.

Archivista, n. archivista.

cogliere, radunare, raccorre, am- mata, e fig. lamentanza, doglianza,

ARCIAMÀ, part. richiamato. M. Arciame, v. a. richiamare, chia-M'è sautà l'umor d'archeuje mare un'altra volta, e fig. rimet-Quanti cromchism, e mai ec. tere sul buon sentiero, chiamare, Isl. canz. 36 frichiamare a se. A un Dio, com el Archevit, n. ticotto, stracotto. nostr ch'a fa'l fatibil per arciame-Archeuse, v. a. e n. ricuocere, | ne, e rendne alfin content. Cas par. Arciame i osei, zimbellare, M. ARCIAMPR, v. a. accumulare.

adunare, ammutchiare. ARCIAPE, v. a. ripigliare, ri-

prendere. M.

Arcincinà, part. adorno, addobbato, azzimato, V. Acincinesse. J'avrie vist allunghdlagrancontrà D'aso, d' cavai, e d' mui, e ina ( coalera

D' madame dle traciole arcincinà. Poes: plem.

ARCIOCH, n. ultimo tocco, o segno della campana per le sacre funzioni.

Arciocus, v. n. dare l'ultimo segno colla campana per le funzioni sacre.

Ancres, agg. rinchiuso, rinserrato; senti d'arcius, sentir di tanfo, di mussato.

ABCLUTE, v. a. reclutare ( ré-

ARCHIVIR, v. a. archiviare, chiu- ARCOGNISSION, n. ricognizione, dere, o registrare scritture in un ricompensa, premio, riconoscenza, archivio, e met. imprigionare, guiderdone, compensazione, in-

ARCOLT, n. raccolta, ricolta, premiare il merito, e met. ricolto, rendita della terra, messe, naffiarlo. vendemmia.

ARCOMANDE, v. a. raccomandare, porre persona, o cosa sotto la derdone, riconoscenza, rimerstaprotezione di altri, pregare altrui inento, ricognizione, riconoscere, dell'opera sua di proteggere; ar- premiare. M. comande l'anima, fare la raccomandazione dell'anima, ossia recitare sul moribondo le preci prescritte dalla Chiesa.

ARCOMARSE, v. a. riconinciare, iterare, tornar da capo, ripigliare, [zione, storia. M. rinnovare, rinnovellare.

ARCON, acc. di erca, CASSON, Cassion, n. cassone.

> A par giusta ch'a tabusso Su d' botai, o su d'arcon.

Isl. canz. 36.

ARCONCENTRE, v. a. riconcentrare; arconcentresse, n. p. riconcentrarsi, internarsi, rientrar in se stesso. M.

ARCONCILIÈ, e ARCONSILIÈ, v. a. riconciliare, appacificare, pacifi-copiatura, copiatura, ricopiamento care, rappatumare; arconciliesse, (voci non italiane ma che l'anan. p. riconciliarsi con Dio ec. M. logia potrebbe permettere. M.

ARCONESSÙ, ARCONSÙ, part. riconosciuto, esaminato, raffigurato, ravvisato, guiderdonato, premiato, ricompensato. M.

ARCONUSSE, v. a. riconoscere, ravvisare.

.Un tal don Ilarion ec. raffigurare, esaminare, riandare, venirsi, rissovvenirsi, ricordarsi. affigurare, premiare, ricompenare, rimeritare; arconossisse, implorare, chiedere ajuto, prorientrare in se, raccorgersi, rav- tezione, soccorso; arcore i duè, vedersi, riconoscersi; arconosse riscontrare la moneta, ricontarla, un, mostrarsegli grato; arconosse ripassarla; arcore una scritura,

Arconpensa, n. ricompensa, rimunerazione, retribuzione, gui-

ARCONPENSE, v. a. ricompensare. compensare, rimunerare, retribuire, guiderdonare, rimeritare, riconoscere, premiare. M.

ARCONT, n. racconto, narra-

ARCONTE, v. a. ricontare, contar di nuovo, e met. ripassare.

Arcopià, part. trascritto, copiato di nuovo, altra volta, ricopiato. Arcopit, v. a. ricopiare, copiare, trascrivere.

> L'a avù pr autentichelo E peu pr arcopielo Un sold d'emolument.

> > Isl. canz. 14.

Argoriuma, n. trascrizione, Li-

ARCORD, e ARCORDI, n. ricordo, ricordagione, ricordanza, memoria, menzione, commemorazione, avvertimento. M.

ARCORDE, v. a. menzionare, commemorare, rammemorare, ri-Guardandlo i'arconosso ant soa | membrare, ricordare, raccordare, ( persona | mentovare, ratamentare; arcor-Poup. desse, n. p. rammentarsi, sov-

Arcore, v. a. ricorrere, e met. I merit, la virti ec., riconoscere, rileggerla, ripassarla, esaminarla,

ARCOVA, n. algovo, arcoa (dall' arabo alcobba) luogo appartato, e chiuso in una stanza a guisa di letto. ARCOVRE, v. a. ricoverare, ricettare, accogliere, ricevere in sua casa; arcovnesse, ricoverarsi, riparare, rifuggire. M.

Ancava, n. soldato arrolato di

fresco, un reclutato.

Ancruon, n. concia tetti. M. Arcrote, v. a. recrutare, far leva di soldati. M...

Ancul, v. a. V. Archeuje. ARCULA, part. tornato indietro,

retrogradato, arretrato, rinculato,

indistreggiato. M. Arculada, n. ritirata, rinculata. Ancult, v. a. en. allontanare, scostare, smuovere, spingere indietro; arculesse, n. p. allontanarsi, trarsi indietro, scostarsi, farsi indretro, fuggire, dietreggiare, retrogradare, arretrarsi, rinculare, e fig. cedere, non istare ai patti, violarli, darsi per vinto. · Anculon, avv. indietro; andè a l'arculon, retrocedere, indietreggiare, fare a guisa de' gamberi. ARCUPERE, v. a. ricuperare, ricoverare; riavere, riacquistare, raccattare, riconquistare. M.

Andomo a cà; Son fora d'mi d'aveite arcuperà. Cas. par.

ARCURVI, v. a. ricoprire. Ancusi, v. a. ricucire.

And, agg. ardito, brioso, nudace, vispo, pronto, lesto, di buon umore, gajo, allegro; stame | raddolcire; ardossisse, v.n. raddolardi, procura, fa di suar bene: I monto ansem al preive, e ni ven

Una fomna un poc ardia Con doi oche fa marcà. 🗀

Isl. canz. 18. Ardì vale anche audace, temerario. Bondissuria

Ch'a scuso'n poc s'i son stà trop ( ardia.

Adel. trag. it. piem.

ARDIMENT, n. ardimento, arditezza, rigoglio, svergogna, svergognamento, audacia. M.

Ardion, Bogarin, n. quel ferruzzo acuto sulla punta, che s'infigge nella fibbia.

Abdite, n. mascol. erede; Ar-DITERA, n. fcm. erede.

Dev'esse un'arditera:

Ma veul quaicun ch' sia soul. Ad. trag. piem. it.

Ardò, chi va là, chi è la, voce detta dalle sentinelle...

ARDOBIA, ABVERYIA, n. ramboccatura, ripiegatura, roverscina, quella parte del lenzuolo che si rimbocca sopra la coperta; fe l'ardobia, l'arvertia, fare la rimboccatura, rimboccar le lenzuola.

. Ardorià, part. rimboccato, ripiegato, addoppiato, rinnovato, geminato. M.

Ardobie, v. a. raddoppiare, addoppiare, crescere, aumentare, geminare, rinnovare, reiterare.

Ardobiura, n. addoppiatura, rivolgimento, ripiegamento, rimboccatura. M.

Arpovssì, v. a. far dolce, indolciare, addolcire, indolcare, cirsi, farsi dolce, divenir dolce. M.

Ardris, n. rassettamento, coi-( con noi locamento, stato, condizione, se-Un bardassot ardi ec. Poup. sto, ordine, sollecitudine; coula fia a l'è l'ardris d' coula cà, è il sostegno, l'onore, l'utile di quella casa; dè ardris a na fia, collocarla in matrimonio, darle marito, maritarla. M. in questo senso fig. Es.

Sotrà ch' l'è sta la mare S'è maneggià'l pastis Tra amis, e tra compare Per deje duna ardris.

Aggiungi quest'altra frase alla voce ardris, che pur M. al diz. Zall. cioè desse ardris. Es. poes. piem. son. Balbis.

Fra Giusep, deve ardris doman ( matin E monte ben bonora sul cioche ec. Deve ardris, cioè allestitevi, siate

pronto, disponetevi, apparecchia- con dispiacere, a mal in cuore, tevi. Vale anche in altri casi pen- di mala voglia, mal volentieri. M. sare a casi suoi, far senno, scuo- Areis, e A res, man. pr. aftersi dalla pigrizia, mettere il cer- fatto, intieramente, totalmente, vello a partito.

Pien d'onta, senssa un sold, veuid sciar nulla, minutamente.

Bsognava desse ardris, serchè un

Cas. par.

Dè ardris vale talora metter in ordine, assestare, ordinare. E'bin i vogn a cà dè'n pò d'ardris |

E tal altra volta vale aver cura: sospeso, rimasto in sulle secche, Ma l'è ch'i eu gnune somne a deje l'impacciato, fermato, trattenuto.

( ardris.

Andressà, part. raddirizzato, e metafor. consentire, cedere, addobbato, abbigliato, parato, darsi per vinto, piegarsi all'alconcio, allindato, aggiustato, trui volere, ai consigli, alle braattillato, assettato, acconciato, me ec., rassegnarsi, quietarsi, vestito con pulizia ec., messo umiliarsi. M. in ordine, rassettato, riordinaю. M.

Quand tut sarà Bin ardrissà.

Adel. trag. it. piem. Ardrisse, v. a. dar sesto, assestare, assettare, rassettare, ordinare, mettere in ordine, adornare, abbellire, V. Arangiè; ardrissesse, acconciarsi, addobbarsi, adornarsi, azzimarsi, acconciarsi su le grazie *Fir. Trin.* 

ARDCE, v. a. ridurre, condurre, trarre; arduisse, o arduisse, ridursi, condursi, risolversi, determinarsi. M. Es. canz. Isl. 8.

> Così pr dite'l tut L'è lo ch'im son ardut

A fè coust viaggiat.

A regret, man. pr. con pena, del tutto, tutt'affatto, senza la-

( com na cana Ma'l difet l'è dl sang ch' lè giaun, ( e sliss,

padron. Nen dle baboje ch'a lo ciucio àreis.

Cal. poes. Arenà, part. arenato, e non si usa fra noi che al figurato, e vale impedito sul più bello di Ad. trag. it. piem. proseguire quanto si ha alle mani,

Arendersi, n. p. arrendersi, darsi Ad. trag. piem. it. in mano, in potere di alcuno,

> Arenè, v. a. arenare, trattenere, impedire, frastornare, fer

tenere, tener sospeso. M.

Arenga, nome di pesce, aringa; sonè l'arengh, dicesi dello scampena, suonare a campana martello.

Angsca, n. spina, spino, lisca; pien d'aresche, liscoso, e asesca | scuotersi, ripigliar il perduto, ri-

gracile.

a riguardo, per riguardo; a respet Boc. n. 84. Arsesse, risarsi, ristoi sè peui nen tan gras, non siete rarsi, ripigliar vigore, rimpunnucpoi così grasso quanto dovreste ciarsi, ripigliar le forze, riaversi, esserlo. M.

Arest, n. arresto, arrestamento, presura, cattura; presa.

pere, rattenere.

Marcè. prest, me cari vsin Arrestè coust'assassin.

Isl canz. 13.

Arastesse, n. p. fermarsi, arrefar una cosa, e quetarsi, ripo-

E semper a vira - . Com'un ch'a delira . E mai a s'aresta Dle man o dla testa 🐰 De fe mila gest.

debito o somma non pagata, ri- storare; arfissiesse, consortarsi, masta da pagare, e forse anche rinforzarsi ec. indictreggiata.

ARFAITA, u. rifacimento, rifazione, risarcimento, giunta, ag- novare, e metafor, emendare, guttamente, compensa, compenso, gliorare,

mare, arrestare, rattenere, soprat-||contraccambio, sovrappiù, soprammercato.

ARFASSONE, v. a. raffazzonare. M. Arre, v. a. rifare, risarcire, panare, che si fa allorché qual- priparare, racconciare; arfè, ter. che malfattore si conduce al pa- || di giuoco, rifar carte, ricomintibolo, o gli si fa subire qualche ciare, far da capo, torvar da capo, andar a monte, V. e M. T. Arlesse, rivincere, riscattarsi, rimet. magro, macilente, segrenna, guadagnare. Es. Similmente quanti panni avea indosso gli vinsero. A BESPET, man. pr. quanto a, ond'egli desideroso di riscuotersi ec. V. Arviscolesse, armetse.

Arrial, e Fial, v. n. alenare, alitare, fiatare, respirare, e fig. ARESTE, v. a. arrestare, fer-replicare, ripetere, aggiunger pamare per forza, ritenere, tratte- role, parlare favellare, far motto ecc. riposare alquanto, riposarsi; piender un po' di riposo, respirare.

ARPICER, v. a. rificcare, ricouficcare. M.

ARFILE, v. a. raffilare, il pastarsi, e met. cessare, restare di reggiare che sanno i sarti edi i calzolaj colle forbici, o col colsare, riposarsi, intralasciare, rima- tello i loro lavori, tosare, scornersi, ristarsi. M. Es. canz. Isl. 11. | tare, scemare, ritagliare, tagliare, tarpare, spuntare; arfile un sg:uff, e simili, dare uno schiasso ec.

ABFILURA, n. rashlatura.

ARTISSIE, v. a. riconfortare, ricreare, confortare, sollevare, ri-ABETRÀ, part. somma aretrà, socillare, reficiare, refiziare, ri-

ARRITE, v. a. riaffittare. M. ARFONDE, v. a. rifondere, ringiungimento, indennizzazione, rac- correggere, render migliore, inialtra volta. M.

ABFORMA, riforma, riformazione, correzione d'abusi, emendazione. M.

Combino dii proget, seugno d'ar-

. Poup.

ARFORSE, v. a. rinforzare, rafforzare, afforzare, fortificare, coringrossare. M.

freddato ec. M.

Arrende, v. a. e n. raffreddare, rizia , liquirizia. affreddare, e met. calmare, mitigare, chetare, minuire, rallentare, intiepidire, rattiepidire; arcessare, appaciarsi, quietarsi, acchetarsi, calmarsi, passare, affreddarsi, rallenare, rilassarsi, venir meno, indebolirsi, rattiepidirsi, scemar di fervore, di forza, d'energia nell'operare, o nel dire. Sarfreida st'argoment, e casca an

( tera.

Antrescut, v. a. raffreddare, albagia. rinfrescare, refrigerare, ristorare, ricreare, e rinnovare, rinnovel- di terra posticcia; fe dii argint, lare, rifondere, rifornire, riprov- far argini, arginare, difender checvedere; arfreschesse, rinfrescarsi, chessia con argini. ristorarsi , e parlando del tempo, Da n'autra part j'èd'eit ch'a strasrabbruscarsi, rinfrescarsi.

ricusainento, ricusazione, rifiuto, pattume, pacciume, marame, ritegno, opposizione. M.

Arrondu, part. rifuso, fuso un' | spazzatura, ciarpame, mercauzia da rifiuto, cosa rigettata.

ARPODE, v. a. ripudiare, ricusare, rifiulare, negare, non volere una cosa, non accettarla.

Angal, n. regalo, donativo, ( forme. dono. M. Es. canz. Isl.

Un paira d' bei orcin

Mi t'eu portà d'argal. M.

Argale, v. s. regalare, far reroborare, aumentare, accrescere, gali, donativi, doni; argalesse dicesi di qualche vivanda, che sia ABPRANSE, v. a. ter. d'agr. far assai gustosa, ristorarsene, farne la seconda aratura, intraversare, una panciata, piacere estremamen-Antreioù, part. rafireddo, raf- te, compiacersene infinitamente.

Argalissia, n. regolizia, logo-

Argani, n. strumenti da tirar pesi; argani pl., e argano sing.

ARGAUCE, v. a. e ARGAUCESSE. freidesse, raffreddarsi, affreddarsi, n. p. tirar su, alzarsi i panni, divenir freddo, e met. rallentarsi. | accincignare, accignere, accingere, succignere, V. Artroussè.

Argent, n. argento, e fig. denaro, moneta.

Argentaria, n. argenteria.

ABCENTE, n. argentiere, argentajo, argentario, orefice, orafo.

Argente, v. a. inargentare, coprire con foglia d'argento.

Archett, n. orgoglio, super-Poup. | bia, alterigia, grandigia, airoganza,

Argin, n. argine, diga, rialto

ARTUD, n. repudio, ripudio, Dii trav per forme un argin eleva. Poup. M.

nflutagione, riflutamento, c met. E met. impedimento, ostacolo,

Argina, n. regina, M. Esemp. fav. 4. Cal.
Vedendse a la miseria na matin
Vavie pì decise san consei
D'ande trove l'argina ant so cam-

Argioi, v. n. rallegrare, appiacere, dar piacere, diletto, ricreare, divertire, esilarare, ringioire; argioisse, n. p. rallegrarsi, gioire, ringioire, giocondare, far festa, sollazzarsi, giubilare, essere o andare in zurlo. M.

Argioissanssa, n. rallegramento, zurlo, festino, festa, baldoria, allegria, allegrazza, allegranza, giocondità, giulività, gioja, giubilo Stargioissanssa

V'andrà costè d' camise an abon-

danssa. [...]. [...]. Isl. canz.

Argonse, v. a. aggiungere di delle acque.
nuovo, rigiungere, ricongiungere,
raggiungere, arrivar uno, acchiapparlo, coglierlo.

Argonsenà,
Argonsenà,
Argonsenà,
Stretto, V. A

Argionsu, Argiunt, part. ricongiunto, aggiunto, raggiunto, acchiappato, colto, arrivato. M.

Argiontà, part. aggiunto, V. Ar-

gionsù. M.

Argionte, v. a. aggiungere,

V. Argiunse. M.

Angiovai, v. a. rinnovare, far giovane, ringiovanire, e in significato neutro, ritornar giovane, ringiovanire.

Anginesse, v n. p. ingegnarsi, dare il suo maggiore, adoperarsi, fare ogni sforzo, industriarsi, affaticarsi coll'ingegno, e coll'arte.

I t' ses pa ancora Dont i t' figure I m' savreu bin Tant argirè.

Isler, canz. 27.

V. A ghisa gat.

Argite, v. a. rigettare, rigittare, vomitare. M. Es.

Chi surtiend marlait a l'aria. Ciapa subit d'anfreidor Chi per roba'n pò contraria

Va argitand com'un brindor.
Argoment, Argument, n. argomento, discorso, raziocinio, prova, e talora motivo. M.

Argomentassion, n. argomentazione, raziocinio, dimostrazione per via d'argomenti, congerie di argomenti. M.

Argomente, v. n. argomentare, addurre argomenti, raziocinare. M.

Arcontie, v. a e n. rigonfiare, goussiar di nuovo, ingorgare, tigonsiarsi, ingorgarsi, e dicesi pure
delle acque

ARGORGER, V. Argonfie.

ARGRIGNA, part. contratto, siretto, V. Argrigne.

ARGRIGAE, v. a. contrarre, raggrinzare, ristringere ritirare, raggricchiare; argrignesse, n. p. contrarsi, attrarsi, rattrappare, e rattrappire, non poter distender le membra per ritiramento di nervi, raggoinitolarsi, raggricchiarsi, ristringersi; argrigne i dent, digrignare i denti, rimbeccare, rivoltarsi con parole acerbe.

E gara s'un ii touca deut.

Dlongh ai argrigno i deut.

Il diz. Zall. non ha che la frase argrignè i dent, e tace del n.p. argrignesse; se la definizione dell'attivo argrignè è mancante, non è meno difettosa l'omissione del

suo neutro passivo. Es. fav. 22. Cal. *Di fatu s'è argrignasse com n'aris* **der notorio , divulgare.** A l'è restà convuls, e strepitand A j'a schissaje mese ant coul mois. L'es, poi seguente proverà che il verbo argrigne è suscettivo di altri oggetti, che di quello del dente: A l'an ciucià sto borgno fin a tan Ch'a comansava già tnì'l col pr stort E ch'argrignava'l gambe, e ii di ( dle man.

Altro es.

Cal. poes.

aria, arietta.

fautasticare.

· Nen essie bon aria, si dice d'un paese, dove chi sia per recarsi sere arrestato ec.

Piè d'aria, frequentar l'aria aperta , e libera , prender aria, asolare . Surtiand a piè'n po d'aria L'è pr scapè 'l travaj.

Butè an uria, pubblicare, ren-

Podeisne pur butenc An aria d' pataras.

Isl. canz. 10.

Avei una bel aria, essere appariscente, aver un aspetto piacevole, grato ec.

A mes aria, a mezz'aria, inter-

rollamente, oscuramente, imperfettamente, non intieramente, metafo-

ricamente, a mezza bocca, pelle pel-Son stait interpretà con na tornura le, ed anche alto dal vino, ciusche-Ch'a fa argrigue i toson pr la paura! 10, brillo, semiebrio, allegroccio. Desse d'urie, star sulle cime Ania, aria, aere, temperatura, degli alberi, pretendere nel filo clima ; e met. aspetto, sembianza. | rosso , calmeggiare, stare in gota Ma a pronouser sossi con tan bon contegna, spacearsi il millione, ( deuit andar per la maggiore, aver nelle. Con na sertaria, e con un sert vosin reni Palinuro (ribobolo inventato Ch'smasi squasi in a restere cheuit. da Girolamo Gigli, il quale par-· Poes, piem, racc. Pip. Balb. | lando d'una dama romana, escher-Aria, note musicali applicate | zando sulla voce Palinuro, supa canzoni, a canzone, o ad altro, pose, che quasi avess ella un palo nelle reni, che non la lasciasse Butandse na matin a cante n'aria. || chinare, e salutare veruno), pre-Cal. poes. tendere in cavoli torzuti, voler Aria colà, aria colata, e forse | essere della prima bussola, paspirata, quella che viene non di rere il mangia da Siena, il secielo aperto, ma quasi per canale. cento, stare in sul grave, o in . Fè d' castei un aria, pensare sul mille, importa troppo'alto. a cose vane, fare, ruminare, me- star in sulle sue, aver gian fava, ditar progetti di difficile riuscita, andar pettoruto, aver della chiella, cioè albagia, boria, fasto, imbaldauzire, imbaldire, affettar superiorità, insuperbire, oppure osaabbia a provare sinistro, v. g. es- 1 c, ardire, aver coraggio. Esemp. canz. 1sl. 38.

Chi vorrà mai desse d'arie Con stì gonso a fè d'contrat? Five d'aria, viver di limatura, stiracchiar le milze, schifare il Isl. canz. 19. | nutrimento, non cibarsi.

Color d' l'aria, color aerino, per quanto spetta a, per amore,

o ajerino.

Parle an aria, aprir la bocca, spetto. M. e soffiare, cioè parlare senza fondamento, che anche direbbesi tirare in arcata, o favellare in aria.

Aria , fig. albagia, boria, fasto, alterigia, superbia, soffioneria, fumo, yanagloria ec., onde aria

auta, arie aute.

Aria d'importanza; desse n'aria d'importanssa, darsi agia d'importanza, e vale voler farsi credere, a stimpre qualche cosa di grande, ovvero dappiù di quello, che uno sia. M. Es. Mi ritenne il timore di darmi con ciò un'aria all'Abb. Melchior Cesarotti.

Авјана, n. cloaca, chiavica,

fogna, bottino. M.

ARIBERA, n. stromento di ferro. o di acciajo, che posto contro i denti, e tenendolo colla mano sinistra, e colla destra toccando leggermente una lama sottile, ed elastica dà un suono regolato dal fiato, e dalla bocca, sorse ri-becca? M.

, Arieta, n. brezza, brezzolina, venterello, venticello, auretta, zeffiretto, orezza, orezzo, e canzoncina, canzonetta. M.

I sonador essend bin an saliva Toco l'arieta mei ch'a l'an savù.

pr. rigorosamente, rigorosissima- aperto, esposto, e soggetto a mente, con rigore, senza verun molt'aria, e a molto lume...: 2013 riguardo, senza pietà, severarigore.

A riguarp, man. pr. quanto a, fitti e diritti.

per riguardo, per rispetto, a ri-

A RINCORTR, man. pr. in faccia, dirimpetto, a fronte.

Arionn, avv. fig. francamente, lealmente, sinceramente.

> Su cousti matrimoni Parland lì tut ariond A j'è da sè'n bel toni Dii pi grassios al mond. M.

Isl. canz. 16.

ARIOND, RIOND, ROTOND, agg. rotondo, orbiculare, tondo, e met. quanto al corpo, grasso, pingue, passuto, panciuto, e quanto all'animo, leale, franco, sincero, d'importanza. Abb. Clem. Bondi singenuo, schietto. M. nel diz. Zall: il senso doppio met. Es. del 1.º canz. Isl. 26.

> Lolì sì ch'am fa arionda Ch'i resso senssa sponda i.

Pr tnì i cotin sui fiano. 😅 i E in altro significato; canz. Isl. 37. A l'ocasion d' nosse ... . ... Li sì ch'as na disc 1 to 350 D' le arionde, dle grasse

ARIONDE, v. a. rotondare, tomdeggiare, tondare. M. Carring

ARIONDIN, RIGHDIN, O ARPRAM, ARPRUM, n. term. de' fornaj, oruschello, tritello, e forse semolella ec.

Anios, ag. arioso, ventoso, e Cas. par. fig. allegro, lieto, dilettexole; A RIGOR, A TUT RIGOR, man. ameno, giocondo, dicesi di luego

Anis, n. riccio, la scorza spimente, rigidamente, con tutto nosa della castagna, riccio spiuoso, animale coperto di spini

Pi cotia d'un aris S'un va tochela.

Ans, ag. spinoso, ispido, irsuto, riccio, e si dice anche dei capelli crespi, inanellati di lor natura, ricciuto, crespo, inanellato.

A BISCONTR, a riscontro, a di-

rimpetto. M.

A RISERVA CE', A RISERVA D'. O DI. man. pr. cccetto che, fuori che. M.

A BISICH E FFRICOL, man. pr. a rischio, a ripentaglio, e a risich, a risico.

A RISPET, man. pr. a paragone. in confronto, a confronto, in rilassare, tralasciare, cessare. comparazione ec., a rispetto, in rispetto, a cagione.

Amssadura, Rissadura, atticciavolta Parricciato stesso.

crespare, accrespare, e parlandosi rato, liberare, scemare, menoarissesse, n. p. arricciarsi, e met. sarsi, prendere un poco disollievo. istizzirsi, infuriare, adirarsi, incose, arroncigliarsi, arricciarsi. rannicchiarsi; raggricchiarsi.

Arisson, n. gran riccio, ricciaja posticcia, capelli ricciati e inanellati. Ariestra, n. arricciamento, arricciatura. M.

Abistocrassia, n. aristocrazia, forma di regginiento politico.

ARISTOURAT, n. aristocratico. · Arithetica, n. aritmetica, scienza dei numeri.

Arre, n. arrivo, venuta. M. ARIVÀ, part. arrivato, giunto, pervenuto, venuto, succeduto, accaduto, avvenuto. M.

Arive, w. n. arrivare, ginngere, pervenire , venire , succedere, ac-Isl. canz. 2. cudere, avvenire:

Prehè dvote a podrìa arriveve D'incohtrene quaicun ancor pes.

'Isl. canz. 54! frive a col, giungere alle spalle. essere addosso, sopraggiungere. Trop lest v'ariva a col quand mane

> ( un penser. Adel. trag. it. piem.

A RIVEDERSI, man. di saluto, a rivederci, addio.

ARLIME, v. n. tallentare, lentare, mollare, slacciare, rimettere,

D'aitri van bofand pr dsora Tunt ch'arlamo quasi mai.

lsl. canz. ... 36. tora, l'atto dell'arricciare, e tal- E met. n. p. addolcirsi, mitigarsi, cedere, abbandonare, rimettere, Arisse, v. a. arricciare. in-||lasciar andare, non istat sul tidi muri, incrostare, arricciare: marc, ratticpi direi ricrearsi, ripo-

Arlan, dissipamento, distrucollerissi, e parlando di stoffe l'zione; fe arlan, consumare disarricciarsi, incresparsi, e di altre sipare, distruggere, rovinare, far del resto.

Pur trop ch'a l'ha pi nen ch'la pel

L'ha mangià tut; l'ha fait arlait ( dii dne. Cas. par.

Le mie man Na faran Prest arlan.

"Ist. canz. 44-Arlas, n. rilascio, intermissione. sollievo, riposo, interruzione, interrompimento, tregua.

Arlassà, part. slacciato, rallentato , rallenato , crepato: :

ARLASSE, rilasciare, sciogliere, liberare, rimettere, lasciar an- partenenti a santi, reliquia. dare, abbandonare, allentare, rilassare, slacciare; arlassesse, rilassarsi, sciogliersi, slacciarsi, rompersi, erepare, cadere le intestina. M.

ARLAVE, v. a. rilavare, lavar di puovo.

Ablegan, v. a. rallegrare, allegrare, letificaré, confortare, consolare; arlegresse, rallegrarsi. Mare, arlegreve,.

Saba Catlina an porta a vive ben.

Cal. poes. ARLEURI, n. aggiunto di uomo,

dappoco, baggeo, inetto.

Arrey, n. rilievo, rilevo, ri- rilegare, parlandosi di libri. salto, splendore, lustro, spicco, magnificenza ec.; piat d'arlev, quel altro nelle mense.

ARLEVE, v. a. rilevare, liberare | resto, rimasuglio. da qualche danno o molestia, venire in luogo di alcuno, suc- giajo, oriolajo, orologiere. cederli, surrogarlo, prenderne il Esat, e regolar com'un arlogi. luogo ec., copiare, ricopiare; arleve quaich punt, badare, far orologio, orivolo, macchinetta, attenzione a qualche parola, apporvi le sue riflessioni, i suoi commenti, glosare, interpretare, appuntare, trovar a ridire su qualche punto, censurare ec.; arlevesse, sostituirsi a vicenda; arlevesse, parlandosi di tempo, rasserenarsi; arlevè, talora vale, dar risalto, abbellire, illustrare, crescer bellezza, lustro, pregio, far cioè comparire più hello ec.

Arlia, n. ubla, idea superstiziosa, Ablik, part. legato di nuovo, rilegato, legato, V. Arliè, o arlighè. M.

Artichia, n. corpi o cose ap-

Artichiari; n. reliquiario, reliquiere, breve, brevicello. Chi seurt un arlichiari dant na borsa

Chi s' campa an genojon pregand ( Nosgnour.

Poup.

Arlichin, n. arlechino, zanni, mascherina.

A s' salva mac doi buratin Sor Gironi, e'l so car Arlichin. Ricr. d' l'auton.

Arlichinada, n. zannata, bufioneria, giulleria, scederia. M.

Arliè, o Arlighè, v. a. rilegare, legar di nuovo, e legare,

Anlicios, n. religioso, claustrale. Arligne, v. n. allignare, appiatto, che si sostituisce ad un pigliarsi, metter radice, radicarsi. Arliquato, n. avanzi, residuo,

"Arloge , n. oriuolajo , orolo-

ARLOGI, ARLOGE, MOSTRA, n. che misura e mostra le ore.

Arma, Arme, n. arme o arma, stemma o insegna di famiglia; arma bianca, quella in cui non si usa fuoco, spada, pugnale.

Armà, part. armato. M. Armada, n. armata, esercito, truppa.

ARMADURA, n. armadura, armatura.

Авмамент, n. armamento, арраrecchio di guerra, l'armarsi dei soldati per andare a guerreggiare. M.

Anmanenta, n. armi, ogni sorta d'armi, o di munizioni da guerra.

Armanace, n. almanacco, lunario. J'eu duert l'armanach, e j'eu trovà met. fritto, rifritto. M. Ch'ai quindes l'è la festa d' nostra

E j'eu subit crdù ch' i'era obligà | plicare. M. D'mandeje so bochet a la matin.

L'armanach marca patele, l'al- d'armatich, o d'rumatich, sapere, manacco predice cattivo tempo, putire, sentir di tanfo, di muffa; tempesta ec., e per met. si dice avei pià d'armatich, essere did'uomo malsano, infermiccio, dap- venuto muffato, intanfare, aver poco, inetto, e simili. Il dizio- pigliato di tanfo. M. nario Zall. interpreta questo ribobolo per quest'altro, il padrone, d'arme, far levata di truppe, ase la padrona sono dimalumore!!! || soldar gente, mettere in arme, Aggiungi: se d'armanach, far lu-fortificare; arme un pont, armare nari, essere astratto, chimerizzare un ponte; armesse, armarsi, prendi fantasia (Bartoli), mulinar col der l'armi ec. cervello, dar le spese al cervello, digrumarsela.

Armanue, v. a. rimandare, rinviare ; in signific. di emendarsi V. Armendesse.

ABMANGE, v. a. fig. rimbrottare, bravare, fare una risciacquata.

Armangià, z. rimprovero, rimbrotto, bravata, risciacquata, correzione.

> Le veje s' sganasso Pr feje d'armangià.

Isl. canz. 19. marchevole, notabile, cospicuo, provvedere. chiaro, preclaro, spettabile, notevole. M.

rare, riflettere, ravvisare, distin- danza. M. guere, riconoscere, rafligurare,

armario, armadio.

Armaria, n. armeria.

Armastià, part. rimasticato, e

Armastie, v. a. rimmlicare, ( Gin | biasciare, e met. ripetere, re-

ARMATICH, O RUMATICH, agg. Poes. piem. racc. Pip. Balb. tanfo, fetor della mussa; savei

Armà, v. a. armare, fornir

\_{ stinà Pr strument dii so fini pigrandious E pr fisse con i'arme, e con la vos La fortuna d'l' stat, e dle sità.

Gran Re, ch' la Provid**enssa a de-**

Poes. piem. racc. Pip. Arment, n. rimedio, medicinale, farmaco, medicina, medicamento, e met. riparo, rimedio, provvedimento, compenso, mezzo, modo; sensa armedi, irreparabilmente.

Armedia, v. a. rimediare, porre rimedio, medicare, curare, e met. Armancabil, n. riguardevole, ri- rimediare, riparare, compensare,

Armelino, ermellino, armellino. Armemorie, v. a. far risovve-Armanche, v. a. notare, osser- | nire, richiamare, ridurre alla mevare, risguardare, considerare, moria, rammentare, ricordare, esaminare, disaminare, ponde- rimembrare, far ricordo, ricor-

Armendesse, v. n. p. emendarsi, Armani, Crevensa, n. credenza, ravvedersi, correggersi, rientrare in se, cangiare tenor di vita. M... Armerite, v. a. rimeritare, premiare, guiderdonare, compensare, La dopia assion del temp . . . . ricompensare. M.

Ch'a fassa'l Ciel lo ch' noi podoma

( nen Ch'a j'armerita chini com'as con-( ven.

Cal. poes. 'Anmere, v. a. fimettere, riporre, rendere, restituire, ricapitare, consegnare, dare; armete un tredit, un semestr dla pension. dl'onorari, rimettere, cedere altrui un credito, un semestre della pensione dello stipendio.

Ch'un pare as sia decis li su doi pè D'armete al fieul prima del temp

( coul ben. Cas. par.

Armetse ; n. p. rimettersi, rinvigorire, ripigliare le forze, riaversi, arrendersi; rimettersi al parere, alla discrezione altrui; m'armeto ant vol; 'io me ne sto a voi, me ne rimetto a voi ec.; armetse vale anche ripigliar le forze, ricoverar eremitorio, eremitaggio, la salute, rifarsi in salute, rimet- solitario, disabitato M. tersi iti earne. Es. Le pare di essersi rimessit competentemente in carhe ( Red. let. 2. 193. ). M. net dizionario Zall. in questo significato! Es.

🛂 Da' vousta maladia Ai va per fete armete Almanc un sac de brochete Fica nt un lavativ.

Anning, n. V. Armure.

Armis, ag. logoro, logorato, usitato; frusto, consunto, invietito, rifiutato, dimesso.

Carià d' vermina da la testa ni pè, Na tasta d' trogio al col già bin ( armisa ec.

Scomunica d'`bon drit la frasc dr-( misa. Poup.

Armisteri, rumore, chiasso, fracasso, strepito, sussurro, schiamazzo. M.

I quai fusio 'n tapagi, n'armisteri. Cal. poes.

Armistissi, n. armistizio, tregua, sospensión d'arme.

Armita, n. eremita, romito, che vive lungi dal mondo per attendere all'anima sua, e dicesi anche di colui, che si consacra. al servizio d'una chiesa o capella campestre, che anche dicesi sagrestano, custode d'una capella, d'un santuario, e simili. M. in quest'ultimo senso.

> E intant a vegeta S' na fa una vita Da bon armita,

Cal. poes.

Armitagi, n. romitorio, eremo,

Com'elo ch'iv na stè'nt coust armi-

(tagi? Cal. poes.

Armne, v. a. rimenare, ricondurre, e fig. riprendere, correggere, rimproverare, fare una risciacquata per ricondurre sulla buona via.

Armnure, o coucce, n. capeccio, e fig. rimprovero, risciacquata. riprensione ec.

E su lo ch'an torna a cà Ch'un impiega an tante armnure Per prontè peui d'autr travai.

Ric. d' l'auton. A l'an guarni d' sarsiure Cas. par. Un fassolet rancian

D' teila d'armnure Pr deje al sgnor Piovan. Isl. canz. 16.

Armoderne, v. a. ammodernare, ridurre all'uso moderno, rifare alla moderna, rimodernare.

Armogn, n. brontolamento, rim-

brotto, rimprovero.

Armognan, n. (scutto) meliaca, umiliaca, albicocca, (albero) meliaco, umiliaco, albicocco, albercocco.

fonchiare, brontolare, sgrulare, rampognare, rimbrottare, rabbuffare, bravare, garrire.

· **Semper ar**mogna

Grassios com na rogna.

Isl. cauz. 3.

Armogrov, n. borbottone, borbottatore, e per sim. calabrone ec. malcontento, che non è mai contento de' servigi altrui, che trova a ridir su tutto ec. M.

Armogros, ag. V. Armognou, Armonde, v. a. rimondare, riputire, e sempl. mondure, pulire, nettare; armonde j'erbo, alberi, tagliandone i rami secchi, o superflui,

Armonise, far concerto, condarsi, convenire, alfarsi. M.

( sionele Peul nen armonisè con l'energia Poup. | aratro. Del nost dialet ec.

Armonta, n. rimonta, cavalli che si danno alla truppa.

ARMONTE, v. a. c n. rimontare, rato, alleviato. risalire, riascendere, rifornire, Arnasche, e Arnaschesse, e Ar-raccomodare, racconciare, rasset- nescue, Arneschesse, v. n. e n. p. tare, rimetter su.

Armonde, rimordere, morder di nuovo, e fig. pungere, inquietare, mordere, straziare.

Armors, n. rimbrotto, che fa la coscienza, rimorso, rimordimento, riconoscimento d'errori cou dolore, e pentimento, e talvolta senza questo; stimolo, morso, affanno, cruccio, pongolo della coscienza. M.

Armour, n. rumore, fracasso, Announe, v. a. borbotture, bu- strepito, rimbombo, mormetio, susurio, schiamazzo. M.

S'i partirè nen subit

Im' buto a fè d'armour..... F. B. poes. var.

So gioin a s'è desviasse An sentend tut cost armour.

Isl. cang. 16.

Armude, v. a. rimutare; arm mude un caval, rinchiodellaria. V. e M. T. M. e y si sta

ABMUÈ, v. a. e n. rimutare, M. Armure, n. armajuolo : arte- . fice, o venditore d'armi,

Annusc, n. rovistio, frugagione. Armusch, v. a. rovistare, buttur. rimondare, potare, diramare gli sossopra per rinvenire alcuna cosa, ... rimugginare, cercare con tusta; diligenza, frugare, frugacchiare... rovistiare, trambustare, rifrustare. cento, andar d'accordo, accor-sfruscolare, rifruscolare, audar per la casa trassinando, e movendo Coul mol, coul toun sfibrà elle pas- le masserizie da luogo a luogo. quando si cerca di checchessia. - Ann, n. strumento contadinesco,

> Annà, part. rinato, risorto, c met. sollevato, confortato, ristor,

Arnasche, e Arnaschesse, e Arripigliar vigore, rafforzarsi, rinstirsi da festa, a gala, azimarsi. | nel diz. Zall. Es. canz. Isl. 28.

Arnasse, v. n. rinascere, rivivere; tornè arnasse, rinvermigliare, rivivere, ricuperar le forze.

ARNEGA, part. rinegato, rinunziato, abjurato, rifiutato, negato,

Cas. Quar. sac. maestro.

Can arnegà, detto ad uomo crudele, can rinegato.

Armsons, v. a. rinegar, e ne-||pr| a rompicollo, a briglia sciolta. gare, rinunziare, abbandonare, giuoco, o volontariamente, o senza Arost, o Rost, ag. arrosto. badarvi. Ter. di giuoco.

ossia del seme posto in giuoco, e dimandato.

· Arneis, n. suppellettile, baga- | bare, esser dedito al vizio del furto. glio, arnese, mobile, masserizie, bazzicatura, arredo, abbigliamento, delle bestie, dar la profenda. o fig. uomo o donna da poco, malconci delle membra, disadatti care, passare, varcare di nuovo, sciammanati, sgangherati, inetti. | riandare, ricontare, rileggere, ric-

in voce, celebrato ec. M.

Armos, ag. accigliato, triste, Arpatà, part. rimpanucciato, melanconico, mesto, pensieroso, risanato, guarito, migliorato, ridi mal umore.

ARNUNSSIE, v. a. rinunziare, ce-

vigorirsi, rifarsi della salute, ve-∥rinunziarlo. Alb. M. questo senso

I t'hai già arnunsià da frel Testa d'aso, e da crivel Stame pa, toc d'animal Nominè mai pi pr tal.

Arogant, ag. arrogante, pro-Tradi da un Giula avar; abandona suntuoso, superbo, orgoglioso, Dai so dilet Apostol . . . . . . audace, temerario, sfacciato, in-Da un Pietro, ch'a lo seguita, solente, superbo, altiero, ardito, ( arnegà. | impudente, che ribadirebbe col

Aromatic, ag. aromatico. M.

A ROMPICOL, o ROMPACOL, man.

Arosè, v. a. irrugiadare, irroribellare, abjurare, bestemmiare, rare, adacquare, inumidire, pil-rifiutare la carta richiesta dal lottare, irrigare M.

A ROTA D' COL, A ROMPA COL, Abnegura, n. term. di giuoco, man. pr. a rompicollo, a fiaccarinegamento, rifiuto, o volon- collo, a furia, a precipizio, fu-tario o involontario della carta, riosamente, e a vil prezzo.

ARPA, n. arpa, o arpe, strum. mus. sonè de l'arpa, met. per ru-

Anpasse, v. a. pascere, si dice

Arpasse, v. a. ripassare, rivar-Annomà, ag. rinomato, celebre, saminare, rivedere ec., e pascere illustre, reputato, che è in fama, le bestie.

Arpassua, n. profenda.

fattosi di salute, riavuto. M.

ARPATÈ, v. a. ristorare, solledere, abbandonare, lasciare, ri- vare, risanare, guarire. M. Arfiutare, dinegare; arnunssiè un patesse, n. p. rifarsi, rinverdire, da frel, non voler più ricono- risanare, o risanarsi, guarire, scere un fratello per tale, tenerlo migliorare, riaversi, riprender viper estraneo, rinegarlo, dinegarlo, gore, o forze, rimettersi in carne, ingrassare, rimpannucciarsi, risarcirsi, compensarsi, V. Armetse.

ARPATIMESSE, n. p. rimpannuc. ciarsi, rimettersi in arnese, rimet-Itare. M. tersi in carne, ritornar in salute.

> Piè mai gnuna meisina Sno dii decot d' cantina S'i v' veule arpatine.

Isl. canz. 33. M.

Arrege, n. arpeggio, quel suono in cui si fanno sentire tutti i tuoni, e talora preludio. M.

Arregge, v. R. arpeggiare, vocabolo che si applica per traslato ad ogni sorta d'istrumenti da corda, e talora preludiare.

ARPENTISSE, v. n. p. pentirsi, ripentirsi, dolersi, rammaricarsi, aver rincrescimento, ravvedersi, tornare in se.

Arpentiura, a. ravvedimento, emenda, conversione, ambiamento, mutazion di parere, di condotta ec.

Anpescus, v. a. ripescare. M. Arria, n. arpia, uccello.

ARPIANTE, v. a. ripiantare, piantar di nuovo, e traspiantare, trapiantare. M.

scours, ripigliar il discorso, tor- pigliato. nare alla callaja. M.

Cas. par.

Arpiesse, V. Armetse.

Arriege, n. ripiego, mode, spevolgere.

Aren, n. ripiglio, tipigliamento; arpli dla frev, accesso della febbre.

ARPISTE, v. a. ripestare, ritri-

Arriume, v. n. rimpennarsi; spennare.

Anpon, n. spranga.

ARFORT, n. rapporto, relazione, racconto, ragguaglio.

Arporte, v. a. riferire, rapportare, riportare, registrare; urportesse a un autr, riferirsi, stare al giudizio altrui, rimettersi ulla sua decisione.

Arros, n. riposamento, riposo; requie, quiete, vacauza, acquietamento.

Arposè, e Arposesse, v. n. en. p. riposare, prender riposo, pausare, sedere, cessare dal lavoro, riposarsi. Un dì slongà s'na riva im arposava. Poup.

> -Maraman Gianper Bragari Con so cœur s'è andà arposè. Isl. canz. 6.

Areousse, v. a. respingere, urtare, ributtare, scacciare.

Anpreis, part. sovrappreso, ripreso, ripigliato, e met. ripreso, Arrie, v. a. ripigliare, riassu-ammonito, corretto, e in altro mere, soggiungere, riprendere; senso, rappreso, intirizzito, rabarpiesse, arpaiesse; arpiè l' di- brividito, attratto, contratto, rap-

ARPRENDE, v. a. riprendere, ri-Sto fieul, per arpiè'l fil d'le soc pigliare; ma si usa più spesso al ( vicende, ligurato, nel senso di correggere, Apres d'avei sgheirà lo ch'al'avia. ammonire, sgridare, censurare. M.

Si veui arprende

La soa opinion. Isl. canz. 4. ARPREUVE, e ARPROVE, v. n. se diente, verso, ajuto, mezzo, via. M. dice de'cibi, che per la difficoltà Arpieche, v. a. ripiegare, ri- di digerirli, muovono a nausca, fastidio; nauseare.

stirsi da festa, a gala, azimarsi.

Arnasse, v. n. rinascere, rivivere; tornè arnasse, rinvermigliare, rivivere, ricuperar le forze. ARNEGA, part. rinegato, rinunziato, abjurato, rifiutato, negato, Tradi da un Giuda avar; abandonà Dai so dilet Apostol . . . . . . . Da un Pietro, ch'a lo seguita,

> ( arnegà. Cas. Quar. sac.

Can arnegà, detto ad uomo crudele, can rinegato.

gare, rinunziare, abbandonare, rifiutare la carta richiesta dal lottare, irrigare M. giuoco, o volontariamente, o senza badarvi. Ter. di giuoco.

ABREGURA, n. term. di giuoco, rinegamento, rifiuto, o volontario o involontario della carta, ossia del seme posto in giuoco, e dimandato.

· Arneis, n. suppellettile, bagaglio, arnese, mobile, masserizie, bazzicatura, arredo, abbigliamento, o fig. uomo o donna da poco, malconci delle membra, disadatti sciammanati, sgangherati, inetti.

Arnomà, ag. rinomato, celebre, illustre, reputato, che è in fama, le bestie. in voce, celebrato ec. M.

Amos, ag. accigliato, triste, melanconico, mesto, pensieroso, di mal umore.

Arnunssie, v. a. rinunziare, ce-

vigorirsi, rifarsi della salute, ve- rinunziarlo. Alb. M. questo senso nel diz. Zall. Es. canz. Isl. 28.

I t'hai già arnunsià da frel Testa d'aso, e da crivel Stame pa, toc d'animal Nomine mai pi pr tal.

Arogant, ag. arrogante, prosuntuoso, superbo, orgoglioso, audace, temerario, sfacciato, insolente, superbo, altiero, ardito, impudente, che ribadirebbe col maestro.

Aromatic, ag. aromatico. M.

A ROMPICOL, O ROMPACOL, man. Armegue, v. a. rinegar, e ne- pr. a rompicollo, a briglia sciolta.

Arose, v. a. irrugiadare, irroribellare, abjurare, bestemmiare, rare, adacquare, inumidire, pil-

Arost, o Rost, ag. arrosto.

A ROTA D' COL, A ROMPA COL, man. pr. a rompicollo, a fiaccacollo, a furia, a precipizio, furiosamente, e a vil prezzo.

ARPA, n. arpa, o arpe, strum. mus. sonè de l'arpa, met. per rubare, esser dedito al vizio del furto.

Arpasse, v. a. pascere, si dice delle bestie, dar la profenda.

Arpasse, v. a. ripassare, rivarcare, passare, varcare di nuovo, riandare, ricontare, rileggere, riesaminare, rivedere ec., e pascere

Arpassua, n. profenda.

ARPATÀ, part. rimpanucciato, risanato, guarito, migliorato, rifattosi di salute, riavuto. M.

ARPATÈ, v. a. ristorare, solledere, abbandonare, lasciare, ri- | vare, risanare, guarire. M. Arfiutare, dinegare; arnunssiè un patesse, n. p. rifarsi, rinverdire, da frel, non voler più ricono- risanare, o risanarsi, guarire, scere un fratello per tale, tenerlo migliorare, riaversi, riprender viper estraneo, rinegarlo, dinegarlo, gore, o forze, rimettersi in carne, ingrassare, rimpannucciarsi, risarcirsi, compensarsi, V. Armetse.

ARPATINESSE, n. p. rimpannuc. ciarsi, rimettersi in arnese, rimettersi in carne, ritornar in salute.

> Piè mai gnuna meisina Sno dii decot d' cantina S'i v' veule arpatine.

Isl. canz. 33. M.

ABPEGG, n. arpeggio, quel suono in cui si fanno sentire tutti i tuoni, e talora preludio. M.

Arrege, v. R. arpeggiare, vocabolo che si applica per traslato ad ogni sorta d'istrumenti da corda, e talora preludiare.

Arpentisse, v. n. p. pentirsi, ripentirsi, dolersi, rammaricarsi. aver rincrescimento, ravvedersi, tornare in se.

Arpentiura, n. ravvedimento, emenda, conversione, ambiamento, mutazion di parere, di condotta ec.

ARPESCHE, v. a. ripescare. M. Arria, n. arpia, uccello.

ARPIANTE, v. a. ripiantare, piantar di nuovo, e traspiantare, trapiantare. M.

arpiesse, arpaiesse; arpiè l' di- brividito, attratto, contratto, rapscours, ripigliar il discorso, tor- pigliato. nare alla callaja. M.

Cas. par.

Arpiesse, V. Armetse.

Arriege, n. ripiego, mode, spevolgere.

Aren, n. ripiglio, tipigliamento; arpli dia frev, accesso della febbre.

Arpiste, v. a. ripestare, ritritare. M.

Arriume, v. n. rimpennarsi; spennare.

Anron, n. spranga.

ARFORT, n. rapporto, relazione, racconto, ragguaglio.

ARPORTE, v. a. riferire, rapportare, riportare, registrare; arportesse a un autr, riferirsi, stare al giudizio altrui, rimettersi ulla sua decisione.

Arros, n. riposamento, riposo; requie, quiete, vacauza, acquietamento.

Arpose, e Arposesse, v. n. en. p. riposare, prender riposo, pausare, sedere, cessare dallavoro, riposarsi. Un di slongà s'na riva un arposava. Poup.

Maraman Gianper Bragari Con so cœur s'è andà arposè. Isl. canz. 6.

Arrousse, v. a. respingere, urtare, ributtare, scacciare.

Anpreis, part. sovrappreso, ripreso , ripigliato , e met. rip**reso,** Arrie, v. a. ripigliare, riassu- ammonito, corretto, e in altro mere, soggiungere, riprendere, senso, rappreso, intirizzito, rab-

ARPRENDE, v. a. riprendere, ri-Sto fieul, per arpiè'l fil d'le soc pigliare; ma si usa più spesso al ( vicende, ligurato, nel senso di correggere, Apres d'avei sgheirà lo ch'a l'avia. ammonire, sgridare, censurare. M.

Si veni arprende

La soa opinion. Isl. canz. 4. ARPREUVE, e Anprove, v. n. st diente, verso, ajuto, mezzo, via. M. dice de'cibi, che per la difficoltà Arrizone, v. a. ripiegare, ri- di digerirli, muovono a nausca, fastidio; nauseare.

ARPRIM, V. Ariondin.

hrotto, rimprovero, hiasimo; sensa minciano a corrompersi ec., e arprocc, senza vantarmene.

E an leu d'arproce ai fa mile ca-

Cas. par. caldo. M.

rinfacciare, rimproverare d'ingratitudine, ricordare un benefizio, riofacciarlo, vantare il benefizio in faccia al beneficato.

dannare, disapprovare, biasimare, iscritto. M. rifiutare.

ARPRUM, V. Ariondin.

Anquistà, part. riacquistato, dagnato, raccattato. M.

Arquiste, v. a. riacquistare, racquistare, ricuperare, riguadagnare, raccattare. M.

Ans, part. arso, secco. M. Arsai, n. anelito, ansamento, ambascia.

Arsank, e Arsani, v. a. risanare, render sano, guarire; ar- Arseive una scritura, un testasanisse, ritornare in salute, di- ment, riceverlo, registrarlo ec. venir sano, guarire, sbozzacchire, rimpanucciarsi.

Arsanse, Arsense, e Arsente, v. a. lavare, rilavare, diguazzare, sciacquare, risciacquare, nettare, pulire, guazzare, e met. riprendere, correggere.

Arsassia, part. pieno, ripieno, sazio, pinzo zeppo, pasciuto, satollo. M.

Arsaur, n. balzo, rimbalzo, ribalzo, balzamento, risalto, risaltamento.

balzare, risaltare, balzare. M.

ARSAVEI, v. n. putire, puzzare, Arracc, n. rimproccio, rim-sentire, si dice di cose che corisapere, sapere, intendere.

> Arscaude, v. at. riscaldare; ( resse. arscaudesse, riscaldarsi, divenir

Approce, v. a. rimprocciare, Li di per di l'anbient a s'arscau-( dava.

Poup.

Arscontre , v. a. incontrar di nuovo, riscontrare, rispondere Arrroyr, v. a. riprovare, con-fad una lettera, far risposta per

> ABSCRIVE, v. a. riscrivere, scrivere di nu**e**vo. M.

Arseive, Arseve, v. a. riceracquistato, ricuperato, rigua- vere, pigliare, prendere, accogliere, accettare, esigere, riscuotere, raccogliere, accogliere, dar ricovero; I l'eu arsevulo mal, io gli feci un mal piglio, Fir.

Anfin a l'à coul toun, ch'a venta ( aveje

Per arseive bin la gent sensa geneje. Poup.

A coul ch'a pia la briga

D'arseive 'l testament ec.

Isl. canz. 14.

Absenal, n. arsenale. Arsenica, n. arsenico.

Arsense, V. Arsansè.

Arsensin, n. correzione, riprensione, lava capo, gridata, rammanzina , rammanzo.

Arsenti, part. risentito, sboz-

zolato, crepato. M.

Arsentisse, v. n. p. risentirsi, ripigliare il senso, tornare in se ec. , Arsautė, v. n. ribalzare, rim- istizzirsi, stizzirsi, incollerirsi, adirarsi, corrucciarsi ec. Il diz. Zall.

definisce arsentisse molto a torto arci, la quale talvolta si traper ravvedersi. M.

informazione, perquisizione, inqui- pazzissimo, arcigoffo. sizione, esame, richiesta.

Arsercà, part. ricercato, rin-

pregato. M.

ABSERCHÈ, v.a. cercare di nuovo, ricercare, andar in cerea, in trac- Per coul frangent ec. cia, investigare, iudagare, rintracciare, richiedere, dimandare. Arseta, n. ricetta.

Mi st'arseta i l'eu portala Da per tut su l'Astesana.

Ricr. d' l'auton. I dover d' sudit, d' fieul, d' mari, ( d' cristian As guardo com d'arsete d'ciarlatan.

Cas. par.

Assetà, agg. stantio, non fresco; pau arsetà, pane rastermo: s'arrischia. arsenì vale talora attempato, attempatello, usitato, logoro. Es. canz. Isl. 30 dei vecchi innamorati. Ai n'j'è pochi o gnun ch'as curo D'una roba già arsetà;

Ma la maggior part procuro D'atachesse al fior d'età.

Il dizionario Zall. si passa bellamente della definizione sì al proprio, che al figurato.

Arsevà, parl. ricevuto, pigliato, preso ec., accolto, ricoverato ec.,

V. Arseive.

alcuna cosa, accoglienza, ricevi- mezza notte del S. Natale. mento.

Assi, part. che si aggiunge in arciprete. fronte ad aggettivo per notarne il grado superl., o peg., o accr.,

lascia, e fa luogo alla desisema Arserca, n. ricerca, dimanda, in one, accio, issimo, come arrichiesta, inchiesta, preghiera ec., | sigof , scioccone , ignorantaccio ,

Bsognava desse ardriss; serchè un ( padron

tracciato, dimandato, richiesto, E l'ha trovà na vera scaramana Sai n'era **al mondun'autra; ma** ( arsibon

> Cas. par. Anslasse, v. a. ristacciare.

Ansighe, o. a. e n. a. arrischiare, avventurare, cimentare, esporre a pericolo, mettere in cimento; arsighesse, arrischiarsi, persi. a ripentaglio, tentare, espersi, avventurarsi, osare, ardire.

Arsigilà, part. risuggellato. M. Arsigilà, v. a. risuggellare. M. Arsigneul, n. usignuolo.

Ansigos, ag. arrischievole, che

Absunon, piccol pasto straordinario, che si fa talora tra la cena, e l'andar a letto, forse seconda cena? o cenata? forse pusigno? L'Alberti parla anche di questo pasto, quando accade di farlo di grasso in que' giorni , in eui un di grasso succede ad un magro; e lo definisce sabbatina; il qual vocabolo poi non si è da lui registrato nel 2 tomo, forse perchè non venne a**ncora ammesso dalla** Crusca. Dicesi anche arsinon a Arsevua, n. ricevuta, scritto quel pasto, che si suol fare da' con cui si attesta essersi ricevuta fedeli dopo la gran Messa della

Arsiprete, n. di dignità coch

Arsiss, agg. V. Arsetà. Armvolk, frivolezze, frascherie,

baje ; guarde j'arsivole, esser di- brarsi, richiamarsi alla memoria. stratto, fuor di se, guardar qua e la senza proposito, non badare spezie di girette per prendere gli a se, ne ad altri. fano - luon

Assola, part. risolato, solato, rimpedulato , risolettato, ciarno lab

Ansole, v. a, risolare, rimpedulare, mettere nuove suola alle scarpe, risolettare. ARREGOLDETA

Assoru, agg, determinato, risoluto , pronto , intraprendente , per prendere uccelli. ardito, arrischiante.

Arsolura, n. risolatura, riso- a modo d'arco, arcione, lettatura , voci non ancora ammesse dalla Crusca, ma che potrebbonsi ricevere per analogia, come da armato, armatura, e stampare di nuovo. altre voci così derivate.

bombare, e al fig. percuotere, lento, alquanto. battere, salutare.

O sor Pancra Con tuta cla tramlà J'ai gnanc pairà arsonelo. Not. on, tragic. it. piem.

ripiego, modo, spediente, via, acquisto , profitto , fortuna , miglioramento, guadagno, lucro, prò , vantaggio, utile , V. Ripiegh. Post Turin a l'è pur bel A j'è d' tut , a j'è d'arsourse

J'è d' banche con d' bone bourse ec. Ric. d' l'auton.

ARSORT , n. molla.

Prche s'ii vostri arsort A son nen bon e fort.

risovvenire, ricordare, rimemorare, frodolenza. richiamare alla memoria; arsov- ARTABAN; fier com'un artaban,

Arssia, n. pantera, callajuola, uccelli.

Arssie, v. n. voce cont. e dicesi delle bestie bovine, infuriare, smaniare per puntura d'assillo, assillare.

Arssie, w. a. risecare, resecare, segare altra volta, risegare.

Arssion, n. scarpello, strumento

Arsson, n. parte della sella fatta

ABSTAMPA, part. ristampato, stampato di nuovo.

ARSTAMPE, v., a. Tistampare, ARTAPE

ABSTERIÈ, v. a. ter. de' cuochi, Arsone, v. a. risuonare, rim- rattiepidire, riscaldare a fuoco

ARSTORIE, v. n. ristoppiare, spigolare, rispigolare.

Arsul, part. rasciugato, asciugato, asciutto. M.

Arsue, v. a. e n. rasciugare, Arsonsa, n. mezzo, verso, ajuto, asciugare, divenir asciutto, seeco. M.

ARSURA, n. arsura, ardore, arsione, calor eccessivo, infocamento, bollore, caldura, caldo sommo,

Ansussità , part. redivivo rayvivato, risuscitato, risorto, M.

Arsussite, v. a. e n. risuscitare, risorgere, tornare in vita, ray vivarsi, rinascere. M. Crdme, ch' tante cose già soutre Arsussito quaich vota. Cal. poes.

ART, ARTE, n. arte sia mecca-Isl. canz. 7. nioa, che liberale; maestria, ma-Arsovni, v. a. risovvenire, far gistero, e fig. artificio, astuzia,

nisse, n. p. ricordarsi, sovvenirsi, superbo, altiero, sdegnoso, sprez-rimembrare, rammentarsi, rimem-

ARTAI, n. ritaglio, gherone, minuzzolo, pezzuolo, avanzo; botega d'artaj, bottega da pizzicagnolo, salsicciajo, pescivendolo ec.

Antalana, n. artiglieria.

🦈 D' dsà l'artajarla A forsa d'canonà D' dlà la mouscatria A gran archibusa.

Adel. trag. it, piem. ARTAJE, v. a. risecare, ritaghare, tagliar di nuovo. M.

ARTAJOR, n. pizzicagnolo ec.; *artajoiro*, pizzicagnola.

ARTANE, v. a. ARTANESSE, n. p. ristame, rintanarsi. M.

ARTAPÈ, v. a. acconciare, accomodare, aggiustare; artapè i cavei, increspare, arruffare i capelli; artapesse, attillarsi, acconciarsi, allindarsi, azzimarsi.

ARTAPURA, n. increspatura dei ca<del>pelli</del>.

Artarde, v. a. e n. ritardare, differire, indugiare, prolungare, procrastinare, menar in lungo, venir 'tardi.

ARTEN, n. moderazione, ritegno ; ostacolo , impedimento , ritenutezza , moderanza.

Adresi, v. a. ritenere, trattener**e , fermare ,** impedire , *e met.* contenere, reprimere, raffrenare, serbar nella memoria, considerare, piattato, raggricchiato, rannictener a mente.

Artense, v. a. ritignere, tignere anovamente.

ARTEM, part. ritinto. ARTESAN, e ARTISAN, n. artigiano.

Gnun Botegari Gnun Artesan Avran l'onor D' sporsie la man.

ARTETICA, aggiunto di gotta, artetica.

ABTICIOCH, M. carciofo, carciofano ; luogo piantato di carciofi. carciofaja, carciofoleto; la pianta del carciofo ricoricato, dicesi gobbo; culaton, o trous d'l'articioch, dicesi girello.

ARTICIOCHERA, n. luogo piantato di carciofi, carciofaja, ajuola di carciofi ( preus d'articioch ).

ARTICOUL, n. ter. di gr. articolo. e nodo ec:, momento, istante, argomento, punto, capo.

Lese j'articoul fort: ventu sentie. Cal. poes.

ARTICOULE, articolare, proferire, pronunziare. M.

ARTICOULISSION, n. articolazione, giuntura, nodo, pronunzia.

ABTIFISSI, n. artificio, arte, artificiosità, maestria. M.

ARTIFISSIAL, ag. artificiale. artificioso; feu artifissial, fuoco lavorato. M.

ARTIFISSIOS, ag. artificioso, maestrevole, ingegnoso, finto, simulato, poco sincero. M.

ARTIFISSIOSAMENT, avv. con arte, artificiosamente, ingegnosamente, maestrevolmente, artistamente. M.

ARTIRA, part. ritirato, solo, solitario, solingo, nascosto, apchiato. M.

ARTIRADA, n. ritirata; sone l'artirada, suonare la ritirata, o a raccolta.

ARTIRE, v. a. ritirare, ricettare, dar ricetto , accogliere ec. , rimuovere; artiresse, ritirarsi, allontanarsi, ricoverarsi, rifugiarsi ec. I Sant a l'han capila, e s'artirere Chi'nt le spelanche, e chi là 'nt ii enre, attorcigliare, attorcere di ( desert. nuovo.

Cas. Quar. sac. cedere, soansare ac., sontrarsi, sare di nuovo. M. raccordiarsi , parlando del nervi; acticesse art we conton, ranniechiarsi in un canta, pitirarsi, nascondersi, appiattarel; grairesse da un contrat., rimueversi da un contratte.

L'artista piementese nan è l'artista italiana, il quale vale pro- N'artreta general senssa tambourn. fessore di belle arti, e dicesi di pittore, statuario, musico, onde

in questo senso

B. n'antista ant le brognete Chita'l pnel, e le taobete. Ric. d' l'auton. )

Artm, part, rattenute, riteauto: , e met. eireospetto, temperante, moderato, cauto, equamino, guardingo, modesto, prudente, discreta M.

ARTNUA, n. ritenutezza, ritenimento, e met. discrezione, prudenza, circospezione, moderazione, equanimità . modestia.

ARTOCA, part. ritoecato, e met. emendato, corretto. M.

Arrocate, v. q. nitoocare, rimendare, racconciare, riesaminare, ripassare, e met. correggere, emendare.

Artonee, v. n. ricadere, ricascare. ARTORE, n. ritorno; esse d'artorn, ritomare, e fig. aver peravanzata.

confortare.

ARTOSONE, v. a. ritondere, to-

ARTRANSAL, part. diffalcato, risecato, ritrinciato, e semplicemente trinciato, tolto via, tagliato, detratto.

ARTRETA, n. ritirata, pensione; sonè l'artreta, suonare la ritirata. Arthua, m. artigiano, artefice E d'fatti ass asservava ant la pia-( nura

Poup.

Artrince, v. a. sminuire, tagliare, torre, scemare, levare, menomare, stenovare, troncare, ristringere; astrincesse, n. p. mstringersi, diminuire le spese, e met. avareggiare.

ARTRINGIA, part. ristretto, scemato, stenuato, smipuito, stretto.

Ma son peui tant pi artrincià A siè 'm pò d' carità.

Isl. canz. 42. Artritich, Abtetich, artetico. M. ARTROSSÈ, v.a. succingere, shracciare, ripiegare, rimboccare, alzare su, raccorre, e dicesi delle vesti, o delle maniche; artrossesse, n. p. sbracciarsi, succignersi ec. A RUBATON man. pr. rotolone, rotoloni, rotolando, in rotolando.

A RUB E QUINDES, man. pr. negligentemente, spensieratamente, balordamente, alla carlona, alla sciammanata, alla babbalà, e taduto i vezzi, e le grazie per l'età llora a vil prezzo, imperfettamente ec.; questo ribobolo è su-Antonne, v. n. ritornare, e met. | scettivo di alcuni altri significati ristorare, ricreare, rifocillare, che dipendendo dal verbo, che esso può accompagnare se ne la-ARTORSE, v. a. ritorcere, tor- scia al buon senso dello scrivente la definizione; e reuli lasse li andare a genio, a piacere ec.; tutt'a rub e quindes? ( a rub e 5.º riaversi, V. Armetse ec. ; 6.º diquindes, senza nulla conchiudere, singannarsi, deporre l'errore, il senz'ordine, imperfetto, non fl- pensiere; rientrar in se stesso; nito, incompiuto.

Arvos, n. ruca; aruga gentil, ruchetta.

Arvangesse, v. n. p. riscattarsi, riscuotersi, rifarsi, vendicarsi, rivincere il perduto, racquistarlo.

ARVANGHE, v. a. rivangute, vaugar di nuovo, e met. ranimemorare, riandare, ripetere.

ARVANGIA, n. ricatto, riscatto, pariglia, vendetta, contraccambio,

ARVEDE, v. a. rivedere, riscontrare, scontrare, esaminare, ripassare; coul ch'arved ii cont, ragioniere; arvedse, n. p. storpio d' ravedse, ravvedersi, correggersi , mutar vita ec.

Arvedse, man. di sal. a rivederci, addio; ma non a rivedersi come dice il diz. Zall.; perchè il piemontese saluto a rvdse, o ar*vedse* è di prima persona plur. non di terza.

ARVENDE, v. a. rivendere.

ARVENDOIRA, n. riveriditrice, rivendugliola, trecca.

Anvention, u. rivenditore, rivendugliolo, treccone. **E chi ela cla s**gnurìa

met. 1.º ritornare in se, rinsen-canz. Isl. 8. sare, ripigliare gli spiriti ec.; 2.º nauseare', apportar nausea ec.; 3.º convenire ec.; 4.º aggradire,

ma non tiuvenire del Balli, che è significato pazzissimo. Ecco ès. del 1.º significato met net seg. Eve mai vist l'éfel, ch' Mirin à fit A'n traciole ch' lo ved la prima ( vota ! . . . .

Tut lo sbilitéa, è quand l'é arvnit ( d**l**a bota Spalanca j'eui ; slarga la botta ec.

Cas. for.

Eccone altro pel 3.º Mgnif. Ai n'a j'è, ch'ai fti pa petti A chitè le soe masna.

Basta ch' 'l parti j'arvena Per ciapelo a la volà. Isl. Arverdisse, v.n.p. rinverdire. M.

Anvers, ag. supino; wint arvers, vino guasto, cercone, incerconito; cogesse drvers, supinate, sdrajarsi , coricarsi supino.

Anvensa, part. capovolto, arrovesciato, rinversato, travoltato, stravoltato, rovesciato, ribaltato. M.

Arverse, v. a. e n. capovolgere, stravolgere, arrovesciare, rinversare, travoltare, stravoltare, rovesciare, mandar, voltar sossopra , ribaltare , dar la volta' a terra , prostrare ; *arversè le scu-*Un arvendior, un osto, o quaich dele, rimboccarle, capovolgerle; becria. arversesse, capovolgersi ec., gua-Ad. trag. it. piem. starsi, incerconire; I m' son senti Anveni, v. n. a. rivenire, ve- arverse'l sang adoss, mi si è rinire un'altra volta, ritornare; e mescolato tutto il sangue. Esettr.

I m' son senti arverse Dan testa fin al pè Tut quant'l sang ch' i'avia. E lynn as terbola Sarversa, a scuma.

Mia M.

TCARVERTIA, , MATAGODIA.

Arvertit i de qui rimboccare, ripiegore a raccorren 120

Arvià, ag. spegliato, desto, vispon vivace yo sagace. Es. canz. free p. evryle all

Che giovo dsgagià

naga Bin sait e bin piantà! Cost bin arvià.

Augg, ga a ravvivare, avvivare, animare, rianimare, svegliare adestare.

ARVING. 4. tramutar il vino d'una botte in un'altra. M. ு இந்து நட்டான்றbrotto, rimpro-

vero. M.

B. Rernsentime fè tante arvirà. Isl. canz. 5. olone or stone in ARVIRE, v. a. rimboccare, volgere a rivolgere, rivoltare; arviresse, valgersi, voltarsi indietro, rivolgersi , rivoltolarsi , e met. minacciare, rimbeccare, rispondere con fatti , o parole ingiuriose, e sportesia digrignare i denti, rampognare.

st Kighe drits gruire pa i barbis in egyife com as fa ant nost pais.

Arviscolesse, v. n. p. rimettersi in salute , in sarne , rinvigorirsi , riprepder, forza, vigore, afforzarsi, rivividicarsi, rifarsi, ristorarsi nella salute, rimpannucciarsi, V. armetse. E met. rivoltarsi, ribellare, o ri-

Anvista, rivista, disamina, re- bellarsi, sollevarsi, V. Arbeghè. visione, occhiata, sguardo, ricarca , rassegna.

ARTOGRA, rivocare, ritrattare, dica, si legge, si predica. appullare. M.

Arvoidì, rivuotato, vuotato di nuda, a spada tratta. M.

nuovo, e met. gettato giù, balzato, rovesciato, ribaltare, e simili. M. Arvoide, v. a. rivuotare, vuotar

di nuovo , gettar giù , balzare , rovesciare , ribaltare.

Anvoitesse, rivoltolarsi, andarsi rivoltando, rivoltolando, rivolgendo. Il diz. Zall. definisce il verbo arvoitesse molto antilogicamente per cader per terra. Vedasi se con questa definizione si può tradurre questo verbo nel seg. es. della canz. Isl.

Su lolì son atacasse

Per coi des, o dodes brin Tuti doi son arvoitasse . . .

Ch'a smiavo giust doi crin.

E quest'altro nell'ode del Calvi sopra la campagna.

Tranquil ant l'anima Chiel va cogesse S'arvoita, sgambita

Peui torna wesse. ARVOLTA, n. rivolgimento, s met. sedizione, ribellione, sollevazione, rivoluzione, ammutinamento.

ARVOLTE, v. a. rivolgere, rivoltare; arvoltè, arvirè un vești, un mantel, rivoltare un vestito; arvoltè j'eui, stralunare. M. Arvoltesse, avvolgersi, rivolgersi.

A saria mei pensà Ch' v'arvolteisse pr i'urtie Quaic matin su la rosà.

Isl. canz. 51.

As, particella che si premette ai verbi, come as les, as pret

A saber nu, man. pr. a sciabla

colpi di sciabla, alla sciammanata, alla scapestrata, con negligenza. M.

A sang freid, man. pr. a sangue freddo, con calma, senz'alterazione d'animo, senz'alterco, pacatamente, tranquillamente, quietamente, posatamente ec.

Asar, e Asard, n. arrischiamento, caso, avventura, sorte, rischio; as dà l'asar ch', avviene, accade, succede, incontra che.

Asarde, v. a. e talora n. Asandesse, avventurare, arrischiare, tentare, osare, ardire, cimentare, aver coraggio, animo, audacia, baldanza; asardesse, avventurarsi, cimentarsi, arrischiarsi, mettersi in cimento, in pericolo, a rischio.

Asardos, e Asaros, ag. zaroso, pieno di pericoli, di rischi, rischioso, pericoloso, risicoso, aggiunto a pers., audace, ardito, temerario, arrischievole.

Asane, V. Asardè.

M'son asarà d' fè st'egloga an latin.

Ecl. lat. piem.

A SAUT, man. pr. a salti, saltellone.

A scarpa, man. pr. a scarpa, a schiena d'asino, a pendio, e dicesi ordinariamente di muraglie. M.

guisa di scogli. M.

A sceina d'aso, *man. pr.* a schiena d'asino, a scarpa.

Asconde, v. a. nascondere, celare, coprire; ascondisse, e ascondse, n. p. nascondersi, celarsi, sene quieto, pacifico, tranquillo, lasciarsi vedere, e fig. celare al- si affaccendano.

A sabrà, man. pr. a furia di trui i propri pensieri, le mire, i disegni, le azioni, dissimulare, fingere.

A scorwassa, man. pr. a cornate, a colpi di corna.

Ascos, ag. nascosto, nascoso, Ascor, n. ascolto.

Aspit, v. a. avverzare, aceqstumare; asdesse, n. p. avvezzarsi, accostumarsi,

A seen cu, part. cong. talimente che, così che, di maniera che.

I son restà ancantà:

A segn ch'i eu pa podà Gnanc dite, bin vent.

Isl. canz. o.

Asso, inter. am. capperi! per bacco! perdinci!

Asers, ag. acerbo, agro, africogno, di sapore afro.

A seul per seul, man. pr. a suolo a suolo, di suolo in suolo. Ası, n. arnese, e comunemente vasi, e botti da vino e simili.

Asl, o Asil, n. aceto; bagne d'asil, inacetare; dvente asil; inacetire.

Asià, ag. largo, amplo, comode, spazioso, e met. aggiunto d'uomo, benestante. M.

Astenda, n. azienda, ogni-sorta di privata, o pubblica amministrazione.

Capace d' regolè con so criteri A screw, man. pr. a scogli, a Qualunque uffissi, asienda o mini-( steri. Poup.

A smìa **ch'a l'a**bia Le asiende d'un stat.

Isl. canz. 3.

Asi e Pasi; stè asi e pasi, starinvolarsi allo sguardo altrui, non non alterarsi ec., mentre gli altri

A SIGH SAGE, man. pr. a ghirigori, a zigzag.

Asile, n. acetaro, che la o vende l'aceto.

Asilos, agget. acetoso, acetato, inacetito; venì asilos, ina- buon uomo del Zalli interpreta cidire. M.

.Astru, n. asinel d'ua, acino, tiocine; pien d'asinei, acinoso.

Asios, ag. acerbo, brusco, ace-

toso, acido.

Asivola, o Asiola, n. cerconcello, sergoncello, acetoso, acetosella.

A slofate, man. pr. a letto.

a dormire,

Asma, n. asima, asma, bolsagine, bulsino, bulsina, sospiro assannato, respirazione difficile, difficoltà di respirare, russamento.

Asmatich, ag. asimoso, asmoso.

bolso, aneloso. M.

Asnania, n. asinità, asineria. asinaggine, goffaggine, stolidità, ignoranza, babuassaggine, pecoraggine.

> Peui apres i sogiunsrìa Ch'a ven tut dal asnaria D'ii marì ch'a son d' banbas. Isl. can 34.

Asnas, n. spr. asinaccio, pecorone, ignorantaccio.

Asne, n. asinaro, asinajo. Asnet, n. dim. asinello.

Asnın, n. dim. asinino; toss asnina, tosse coccolina, caval- non son fatte pe' minuali. lina. M.

Asnon, V. Asnas.

punt Martin l'a perdù l'aso, per mio, metto pegno, vi accerto, un punto perdè Martin la cappa; mal me ne incolga ec.; l'aso mande a se dall'aso, bandire sghìa, forse, per avventura, asse, dall'animo, cacciar lungi da se, di certo. ributtare, sprezzare. M.

E mandrai a fè dal aso Le sumele, e chi i sosten.

Isl. canz. 50. Lavè la testa all'aso, durar fatica a chi nol conosce; così quel questo nostro bellissimo ribobolo, il quale significa tutt'altra cosa, cioè perder il tempo inutilmente nell'ammonire, istruire, e correggere alcuno, e, con modi più scelti, insegnar leggere all'orso, prendere a mattonare il mare, lavar carboni, tender le reti al vento, far fuoco nell'orcio, andar a caccia pe'l cerco, lisciare la coda alla volpe, pestar l'acqua nel mortajo, il qual ultimo ribobolo è pur passato fino a noi Piemontesi, ed è sinonimo netto nettissimo di quello, che stiamo interpretando; an mancansa d' cavai jaso troto, a tempo di carestia pan veccioso, a tempo di guerra ogni cavallo ha soldo, e vale che nella scarsità bisogna torre quello che si può avere; aso sarvai, onagro, asino salvatico; aso del comun, esse l'aso del comun, esser l'asino del comune, esserne la vaccaccia. Var. Erc. la biava l'è nen faita per j'aso, l'orzo non è fatto per l'asino, cioè le cose scelte e di pregio

E l'aso me sbergiaira

S'i' andrè pa a gambe levà. Aso, n. asino, miccio; pr un L'aso me sbergiaira, a rifar del

L'aso sghìa pr evitè tute le ruse

L'avrìo fait mei a fè nen aut ch' porco alle quercie, l'anguille alla

sua salute ec.

A so coмop, man. pr. a suo la palla balzi sul suo tetto. М. comodo, a suo bel agio, a sua posta.

A so dispet, man. pr. a suo dispetto, suo malgrado, a suo malgrado, alla barba sua.

A sol a sol, man. pr. a solo a solo, a tu per tu, testa a testa. M.

A solch, man. pr. a solchi. M. A somi, man. pr. a some, salme, in gran quantità, abbondanza, copia, e per similitudine a barella, a balle, a masse. M.

A sopet, man. pr. a piè zoppo, a calzoppo, zoppicando.

A sour, man. pr. a sorte; tirè a sort, trarre a sorte, gettare alla sorte, gittare le sorti, mettere alla sorte, rimettere checchessia all'arbitrio della sorte. M.

A sosta, man. pr. al coperto, al sicuro, in salvo.

Aspa, n. aspo, naspo.

A spane, man. pr. a spanne. M. Aspe, v. a. innaspare. M.

Asperges, o Aspersori, n. aspersorio, scomberello, spruzzetto, strumento ad uso di sparger l'acqua benedetta.

Aspetà, v. a. aspettare, attendere, stare aspettando.

Portè la neuva ai aitr; dije così: Ch'a l'abio la passienssa d'aspe-

( teme. Cal. poes.

Aspetè con impassienssa, allungar il collo. Fir. Tr. Aspetè l'ocasion, assaggiamento, prova, sperimento. aspettar l'occasione, aspettar il

( d' muse. calata, attendere il destro, la Balbis. congiuntura, aspettare di vedere il A son salutz ec. man. pr. alla bello, aspettar la braciata, aspettar la palla al balzo, aspettar che

> Aspire, v. n. aspirare, desiderare, pretendere, mirare, tendere coll'animo, col desidetio. M.

> A srose, man. pr. a far corte agli sposi, fra gli sposi; andè a spose, andar a far la corte agli sposi, a godersela fra loro, e simili. M. Basta dì, ch' l'è andait a spose Fin a coul ch' fa bale i can. Isl. canz. 6.

Aspr., ag. aspro, acerbo, acre, acido, ruvido, e met. rigido, daro, austero, rigoroso, fiero, intrattabile, crudele, salvatico, difficile, agreste, villano, incivile; ruvido, altero.

Aspressa, n. asprezza, acerbezza; lazzezza, lazzità, acidità, acetosità, agrezza, acerbità, acrezza; Già'l sal va moderà da la prudensa; s'ai n'a j'è trop, a mord con tropa aspressa. Poup. E met. rigidezza nel tratto, durezza, austerità, fierezza, salvatichezza, ruvidezza, alterigia. M.

A spron batù, man. pr. a spron battuti, velocissimamente.

Ass, n. asse, tavola; pcit ass, tavoletta, asserello, asserella; ass dle carte, asso; ass de sole, panconcello; pianta bona da fe d'ass, albero segaticcio; asset, pcit ass, asserella, asserello, assicella.

Assafetida, n. zaffetica.

Assagg, n. saggio, assaggio, Assace, v. a. assaggiare, assa-

porare quastare, sperimentare, pregustare. M. -0 Assacrato arte assaggiato, assaporato, pregustato, sperimentato. M. assaggiatore, colui , colui -abo ,favliassaggio dell'oro, dell'ar gento, e d'altri metalli. .51Assal privassal de roe, razza, razzo per talora perno. wichesaningo Assiring m. battifuoco, acclajuolo, sacciarino.

Assanstal, partrussembrato, radunato je congionto e unito. M. enAssimula ov a assembrare unire , wadundre congiungere. M. ni Absassimi, lw. assassino, ladro di vinijasekerano pimasnadiero, malandrino, capo bandito, e grassalove of terms: leg. 🔻 🚟

- Assassinament ; ha assassinio, asexempamento. M.

. ⇒Assisine, v. a. assaltare alla stradani viandanti per ispogliarli della lor boba, ed ucciderli, assassinare per met. mettere uno a ecqquadie , batterlo di santa ragione i conciarlo male, maltrattarlo, distruggere; rovinare, ridarre in pessimo stato, opprimere. **Esseria acsassinà, strac**ohe dal viagi. -mos , suttoidane , wate 'Cal. poes. s Assure n. Oppuguamento, oppagnasione, parlandosi di fortezze, e simili, assalto, assalimento, assaliamento . Assassinio, assassinaand the special of the pathway Assaura, vi an oppugnare, assalire , assaltare , assassinare.

"Assa, wi fr. dv. assai, molto,

bastantemente ; abbastanza.

"Assept in assedio", blocco. Assent, v.a. assediare, bloceare.

Assien, h. assegno, assegna- che ha setc.

mento, aggiudicazione, pensione, rendita, stipendio, onorario ec.

Assegnassion, o Assignassion. n. assegnazione, assegnamento, fissazione, determinazione o di luogo, o di tempo ec.

Assegne, o Assigne, v. a. assegnare, aggiudicare, costituire, stabilire, determinare, appuntare.

Assel, n. acciajo, ferro raffinato. Le mie tsoire son dlicà

D'un assel pi rafinà.

Isl. canz. 44. Assela, n. ascella, ditello, quel concavo che è sotto il bracciò.

Assesson, n. assessore, giudice aggiunto ad un altro principale per giudicare unitamiente a lui. Alb.

Asseste, v. a. assestare, equilibrare, regolarizzare, aggiustare, accomodare, assettare, mettere in assetto, in ordine, acconciare, raffazzonare.

Assetà, part. assiso, seduto. M. Es. canz. Isl. 6.

> E per fè pi bela giola Furnì 'l past s'è dasse 'n bal J'era'n sonador d' subiola Assetà 'nsima 'l trabial.

Assete, e Aste, v. a. porre a sedere, adagiare; questo verbo si usa dai Piemontesi al figurato e vale abbandonare, lasciar alcuno in sul secco, frustrarlo di sue speranze, deluderlo; si usa anche in quest'altro senso: assetè la lessia, stendere i panni nel bucato, acconciare il bucato. M. Assetesse, sedere, porsi a sedere, sdrajarsi, adagiarsi, V. Astesse sotto la voce *Astè*.

Assià, ag. sitibondo, assetato,

Assident, n. accidente, avve- gar amicizia, usare espesso e con nimento, e si dice il più spesso | qualcheduno. di alcuni casi di repentina malattia, che lasci poco spazio di desse, n. p. rassodarsi, ristalaitempo a vivere, bassimento, sve-llirsi, fortificarsi, divenir sode, e nimento, sintoma; pcit assident, fig. ritornare sulla buona via, ecoaccidentuccio; esse più da un reggersi, emendansi. assident, svenire, sbasire, esser colto da un accidente.

Assidentà, ag. affetto da apo-

plessia, apopletico. M.

Assieta, o Sieta, n. piatto, assietta; sieta pcita, piatello, piatellino; assieta grossa, piatellone. M.

Assion, n. azione, fatto, opera, operazione, atto; assion da masnà,

fanciullaggine. M.

Noi somo dasse tante volte'l vant D'torneje a rinovè con nostre assion l'insult, le pene, la crucifission. Cas. par.

Assignari, n. azionario.

Assisie, n. assise (Alb.).

Assiste, v. n. assistere, intervenire, essere o troyarsi presente. M. Assiste quaicadun, ajutarlo, soccorrerlo, giovargli in qualche modo, proteggerlo.

L'a gnun ch'as n'occupa E ch'a l'assista. Mia M. Assità, part. aggiornato per

comparire in giudizio, citato; feassità un farlo citare. M.

Assitit, v. a. aggiornare per comparire in giudizio, citare. M.

Assià, part. acciajato. Assit, v. a. inacciajare.

Assum, n. martellina.

Assocut, v. a. associare, prendere un compagno, un collega, ascrivere, ricevere fra i membri accompagnare, scompartire, ord'una società; associesse, n. p. dinare, fare assortimento, assor-

Dicerrie

Assort, v. a. assodare ... asso-ं , जन्म Assolution, n. assoluzione Are-

missione delle colpa, perdene, sentenza giudiziaria, che dichiara innocente un accusato ; addin l'as-

Assolutament, av. risolutamento, assolutamente, con autorità /:assoluta, indipendentemente, intieramente, affatto, del tutto, francamente, senza più, senz'altro-, in generale.

Assolutoria, n. aggiunto a sentenza, assolutoria.

Assolve, v. a. assolvere, prosciolvere, prosciorre, liberare, esimere, salvare, cesser uno dall' esilio, dal carcere, dalla mortei

Assorbent, part, assorbente, dicesi di quelle sostanze, che kappo la proprietà di assorbir gli acidi 

Assonai, e Assunai, v. a. asserbire, sorbire, assorbere, strerra, e met. ingojare, inghiottire, sommergere, dissipare, mandan a male, consumane, divorage, metter a fine. Columber of thirds

ASSORTI, O ASSURTI, OR MESORtito, accompagnato, scomportito, ordinato, pareggiato, uguagliato, conveniente, concorde, adattato, contenente tutto l'assortimento. M.

Assorti, v. a. e n. assortine; associarsi, far società, e met. le-tire, cioè l'osservarsi dell'uguaunire sia le cose che le persone, tile e lungo e pulito per diversi confarsi, convenire, andare o star usi, ed asta per arme da guerra, behe insieme.

Assortiment, o Assurtiment, n. assortimento, sortimento, concordanza, combinazione, scompartimento, unione completa, o quantità di cose diverse che s'accordano innieme. M.

"Assortemà, e Assuriglià, part. assotigliato, attenuato, diradato. M.

Assorichie, e Assurichie, v. a. assottigliare, far sottile, ridurre a sottigliezza, a poco, e met. perfekionare, diradare, rendere perspicace, ingegnoso, acuto; assotigliesse, met. brigarsi, assottigliarsi, industriarsi, aguzzar l'ingegno. M.

Assurrassion, n. assuefazione, whitudine, usanza, abito, costume. · Assul, n. scure, accetta, ascia. Assurt, n. carico, incarico, assunto, incumbenza, peso, uffizio, e argomento, produzione, assersione in un discorso.

Assuri, part. dormiglioso, addormentato, assonnato, tracollato, sopito, e met. torpido, torpente, preso da torpore, grullo (oscitans ). M. Assupisse, v. n. p. addormentarsi, essere soprappreso dal sonno, lasciarsi vincer dal sonno, assonnare, sonnacchiare, dormicchiare.

Assurd, assurdo, che ha dell' incredibile, ridicolo, improprio, lontano dalla ragione, fuor di proposito, di regola. M.

Assurdità, stranezza, assurdo, inconvenienza, sciocchezza. M.

ASTA, n. schidione, spiedo per

glianza, delle convenienze nell' arrostir la carne; asta, legno sote per una delle parti del compasso ec.

> Astà, part. seduto, assiso, impancato (Caro, pag. 16. let. T. 1.); restè astà s'un such, essere lasciato in sul secco, abbandonato, aver le speranze frustrate, deluse, rimanere un bel fagiuolo in asso, fallire ad alcuno le sue speranze, i suoi disegni, rimanere con un palmo di naso, rimanere uccellato, bianco, rimaner in Nasso, esser lasciato in Nasso, o in Asso (preso dalla fav. d'Arianna). rimanere scornato, rimaner solo, essere abbandonato, piantato. M. Es. canz. Isl. 8.

> Ma ti, testas de massuch, Chi't stimi gnanca un pluch To Bartromè ch' riiria Si't steisse astà s'un such. E nella canz. 16.

> > Ma tuti coui ch'a l'ero Nen tut afait massuch Pian pian a s' la sbignero Lassandie astà s'un such.

Astenisse, v. n. p. astenersi, contenersi, temperarsi, tenersi lontano da qualche cosa, privarsene, allontanarsene, moderarsi, rimanersi, cessare, tenersi, temperarsi di fare, desistere, rinunziare.

A stent, mod. av. a stento, a mala pena, con pena, con disagio, disagiatamente, di rado, di raro, rare volte, radamente. I ciarlatan as treuvo sensa dent I ciavatin a l'han le scarpe rote Un pruchè bin pentnà lo vedi a stent.

F. B.

Astesse, v. n. p. porsi a se- A l'han nen tante astussie le soine, dere, adagiarsi, e met. riporsi, Nè le volp veje ec. riposarsi; astesse, o stesse a taola, impancarsi, impancare.

A stim, man. pr. a caso, senza considerazione, a vanvera, senza calcolare, esaminare, a estimo.

Astin, Brocia, n. spranghetta, fuscello, pernuzzo.

ASTINENSSA, n. astinenza, moderazione, continenza, privazione, temperanza. M.

Astineut, ag. astinente, sobrio, moderato, astegnente, temperante. M.

A ston sul let, seduto in letto. M. A st'ora, man. pr. a quest'ora, al presente, presentemente.

A STRACHEUR, man. pr. a contraggenio, a contra stomaco, mal volcutieri , a malincorpo.

imp**roprio , fuor di tempo d**ebito.

A STRASSAPAT, A ROTTA D'COL, man. pr. a vilissimo, o bassissimo prezzo.

ASTRAT, ag. astratto, distratto, alienato da se, tratto da se, concentrato in se stesso, invasato in una fautasia, impensierata. M.

Astringent, ag. astringente.

Astrus, ag. astruso, oscuro, poco intelligibile, difficile a capire.

Astossia, n. astuzia, astutezza, sagacità, artifizio, arte, sottigliezza, destrezza, stratagemma, ingegnamento, tratto d'ingegno, e simili accortezza, astuzia, malizia, scaltrezza, scaltrimento, tranello, furberia, frode, inganno, attitudine prevedere gl'inganni.

Cas. par. ASTUT, ag. sagace, prudente, fino, destro, artifizioso, scorto, sottile, iugegnoso, accorto, avvisato, avveduto, e in poco buone parte, astuto, scaltro, malizioso, furbo, doppio, maliziato, marivalo, finto, tristo, vol**pe persim.M**.

Asur, n. ceruleo, azzusre, caleste, biadetto, azzurino, azzuroguelo, color del cielo, en del mare.

Asurà, ag. del color d'azzurro. azzurato, tinto d'azzurro. M.

Asure, v. a. tigner d'azzurro. M. AT, pronome di pers. seconde caso dat. o acc., a te, o ti, o te , ti.

AT, atto; esse in at, essere in procinto, essere per ec.; at . de A STRASORA, man. pr. fuori di fede ec., atto di fede, protesta tempo, non a tempo, in tempo di fede; fè at, o fè l'at, far sembianza, far mostra, far il gesto: M.

> ATACÀ, part. attaccato, alligato, inerente, giunto, congiunto, unita, connesso, assisso, appeso, appiccato, appastato, appiastrato, appiastricciato, oppugnato, assalito, affrontato, e met. affezionato; ataca an aria, sospeso; stè tutt''l di atacà ai cotin d'una dona ,.. fare il giorno con una donna. Rir. Tr. Atacà dai lader, assalito, attaccato, affrontato, assaltato dai ladai.

Già d'un pess n'a tnìo da cura Atacà sout al fornel.

Isl. canz. 6.

Atacà, cioè appeso.

ATACAMENT, n. Atach, fig. M. ATACANT, n. che si attacca, si ad ingannare, o a conoscere, e∥unisce, si appicca, si appiccia, appiccaticcio, attaccaticcio, apcioè abbatter il coraggio, e talora l'orgoglio.

A v' parta con n'onssion Ch'av dà d' consolassion Anche quand aterriss

D' manera ch'un capiss : Ch'un der propri emendesse

Cas. Quar. sac. Aterisse, m. p. atterrirsi, accozarsi, perdersi d'animo, sbigottirsi, apaventarsi. M.

- Arrai, part. atterrito, spaventato. . A reassa, man. pr. a treccia, a guisa di treccia. M.

ATES CHE, cong. atteso che, stante che, perciocchè, per la regione che. M.

A TESTA A TESTA, near. pr. testa a testa, V. a solo a solo. ATESTATO, m. attestato, testificazione, attostazione, testimonianza, dichiarazione, prova, documento, testificato, ben servito. M.

ATESTA, v. a. attestare, testificare, affermare, certificare, far fede, chiamar in testimonio. M.

Atrilà, ag. attillato, adorno, addohbato, abbigliato, acconcia- V. A bsac. to, vestito con esquisitezza, eleganza ec. M.

Tnie 'n pò da ment a coure Atila com tanti spos.

Isl. canz. 30. ATILESSE, CIONCIONESSE, v. n. attilarsi, adornarsi, addobbarsi, abbigliarsi, acconciarsi, azzimarsi, forense, attore, e (Alb.) dimanvestire con esquisitezza ec.

. A TIB., man. pr. a tiro; tir da quatr ec., tiro a quattro, e di- cenda, alternativamente, succescesi di carrozza, o simili tirata sivamente, l'un dopo l'altro. da quattro o più cavalli, e anche dei cavalli medesimi uniti insieme. neato, attorneggiato, attornato,

trarre, guadagnare, allettare, indurre; atiresse, attirarsi, procacciarsi, acquistarsi.M.,

Arissà, v. a. attizzato, e m. : aizzato , stimolato. M.

Arisse, v. a. attizzare, rattizzare, destare il fuoco, e met. aizzare, stimolare, incitare. M.

Arw, ag. attivo, pronto, focoso, destro, vivace, operoso, attuoso, spedito, diligente, accurato. M.

A TOCH, e A TOCH E PSON, man. pr. a pezzi, a minuzzoli, poco per volta, in cattivo stalo.

Fomo poche rason; Ch'a sìo tute antreghe

E nen a toch o pson. Isl. Esse a toch e pson, essere ridotto in miseria, al. verde, essere brullo, consumare poco a poco il suo avere; butè a toch e pson quaicun, conciarlo di santa ragione quanto all'avere, e quanto alla persona.

Veustu un pà giughè un doson Ch'i t' buto a .toch e pson?

Isl. canz. 13.

A tochet, man. pr. a pezzetti, a pezzuoli, a brani, a pezzi. M. A to disper, alla barba tua, a tuo dispetto, a tuo malgrado, tuo malgrado.

ATOR, n. term. di teatro, attore; atris, attrice; ator, term. datore, petitore. M.

A TOR D' ROLO, man. pr. a vi-

Atornià, man. pr. part. attor-Arine, v. a. attracre, tirare, attorniato, intorniato, circuito, rigirato, aggirato, circondato, cinto, attorcigliato, involto, av- | traversare, fig. opporre, opporre, volto, accerchiato, ricinto, e par- impedire, porre ostacoli, intrallandosi di cortine, cortinato; di ciare, contrariare, attraversare. steccati, steccato.

Atomie, v. a. attorneare, circondare, accerchiare, circuire, attornare, aggirare, prender di cedere, accordare. mezzo, in mezzo.

A l'a dit ai Scudè ch' l'atorniavo ec.

Ric. d' l'auton.

pr. a torto, ingiustamente, contra calca, tumultuariamente. ragione, contra giustizia, indebitamente.

A TRADIMENT, man. pr. a tradiosamente, in agguato.

ATRAERT, ag. part. attraente, seducente, amabile,

ATRAPÀ, part. raggiunto, colto, ag- processo, o di una lite. grampato, grappato, aggrappato.

trappare, sorprendere, giungere, privati. sopraggiungere, raggiungere, cogliere, aggrampare, grappare, ag- | per tu, a quattr'occhi, da solo grappare, cogliere sul fatto.

Bin volonte;

Ma ch' lo peussa atrapè.

ATRASS, O ATRESS, n. attrezzo, arnese, istrumento.,

*pr.* a traverso, obbliquamente, traversalmente, e fig. all'opposto di quello che si sperava, male, a male; responde a travers, rispon-dere a sproposito, attraverso. Fi-forza, senza intermissione, senza nalmente inveterò nel giudicare misura. Cas. Com. delle cose a traverso. Segn.

ATRAVERSÀ, part. attraversato, e met. contrariato, intralciato, A l'ha d' bele manere, - de spirit

impedito.

ATRAVERSE, v. a. attraversare, fronteggiare, V. Anbarassè.

ATRIBUL, v. a. attribuire, appropriare, ascrivere, dare, con-

ATRIO, R. atrio, vestibolo, ingresso, anticorte.

Atropesse, v. n. affollarei, ra-A TORT, A TORT E PECA, man. dunarsi, adunarsi in truppa, ia

> A TROT, AL TROT, man. pr. di trotto.

A TROUP, A STROUP, MAR. Dr. dimento, proditoriamente, insi-la truppe, a schiere, e meglio in frotta, in frotte, in bulima, a mischia, a stormi.

ATTI, n. atti, scritture d'un

ATTUARI, n. attuario, notajo, ATRAPE, v. a. rattrappare, at- che registra gli atti pubblici, e

> A tu pen tu, man. pr. a. 4 a solo.

> Prima de senti ste preuve - ch'am ( lassa sgavassè,

Ad. trag. it. piem. A l'è ben giust ch'ii ciama - a tu ( per tu'n perchè. Cast Com.

A TRAVERS, e De TRAVERS, man. A tu per tu m' sentria d' gaveje 'l.

Adel trag. it. piem.

A TUT ANDE, man. pr. a tutto

Ai dis a Bias: mia fia - già cress ( a tuit'ande;

( da incontrè.

(130)

Un rustic sempre antorn a travajè, L'aut d'un carater dous a tutt'andè. | auna.

. Cas. par.

pr. in ogni caso, ad ogni evento, comunque, che che succeda.

A THE ME COMOD, man. pr. mio bel agio, a mio comodo; a tut vost comod, a ogni vostra posta, a tutto vostro bell'agio.

Aunton, nome di carica presso il principe, auditore; ande auditore di palazzo, auditore di guerra interior

Auge, n. sommità, colmo, fastigio, gima, sublimità, altezza morale di virti, e met. gran fama, ri- alto. putazione, celebrità, rinomanza; esse an auge, andar per la bocca di tutti , essersi renduto celebre, | nalzamento, erezione. essersi procacciato fama, riputazione, celebrità, esser in quell' medesimo piano, attiguo, vicino arte,, o scienza predicato per lo di porta, a uscio a uscio. migliore, ...

Augument, e Aument, n. aumento, aumentamento, incremento, crescimento, accrescimento. Aument dla dota, present d'nosse, le dopora ( V. e M. Tosc. ).

Auguneute, e Aumente, v. a e'n. p. aumentare, accrescere.

Augurare, v. a. augurare, far auguri, far voti, desiderare.

Augurio, annunzio, . brama voto , sorte ; cativ auguri, ubbia; pessim auguri, ubbiaccia; d' mal auguri, malauguroso, malaugurato.

A dev savei ch'ii gai ant nost pais Aussèle groule, la groula, and arsene

spiral . ...

Auna, n. misura di Francia,

A una vous, man. pr. ad una A.TUZ CAS, AN TUT CAS, man. voce, concordemente, unanimemente.

> Auror, v. cont. av. di tempo, ormai, omai, di qui a poco, fra poco, fra breve.

Prima ventrà chi tissa, Sno maraman cost lum Auror a se destissa; A fa già nen ch' d' fum.

Adel. trag. ital. piem. Aussa, legnetto che mettono i calzolaj sopra la forma, stecca.

Aussà, part. alzato, innalzato, o di gloria, o di ricchezze, o eretto, sublimato, drizzato in

> Aussaleva, n. sbilancio. Aussament, n. alzamento, in-

A uss A uss, man. pr. sopra il

Ausse, v. a. alzare, innalzare. erigere, levare in alto, sollevare, elevare, esaltare, sublimare, alberare, inalberare; aussesse, levarsi, alzarsi, rizzare, n. a. e rizzarsi, n. p. aussè'l cachet, o'l cacat, la vos, 'l nas, alzar la voce, alzar la cresta, insolentire, insuperbire, parlare con arroganza, con orgoglio.

Per mi m'è mai tas D'aussè dco 'n pò 'l nas ec. Almanch ch'a l'ausseissa Nen tant'l cacat.

lsl. canz. 4. Son sempre stait d'osei d'cativ au-precipitosamente, fuggire; ed anche ( guri. talvolta ber bene; aussè i barbis, Cal. poes. | braveggiare, insuperbire, insolentire; aussè la majolica, ber di molto, caricar l'orza al fiasco, ber bene.

> Salvand ch'a sìo d'coule Ch'a ausso bin le groule, Pr piè dii bon sumias.

Isl. canz. 33. Aut, ag. alto, e met. altiero, orgoglioso, sprezzante; fit aut, fitto eccessivo.

Con i fit aut, e ansem la carestia I s' crdio ch' nostra vita fus finia.

Poes. piem. racc. Pip. Guarde quaicun d'aut an bas, far gli occhi grossi, squadrarlo da capo a piedi, guardarlo con occhie di sprezzo, di trascuranza, di superiorità; tnì le carte aute, term. di giaoco, tener su le carte, e fig. aver grandi pretensioni, imporla tropp'alto.

Aur, pr. di diversità, altro,

altri.

L'è giust voi aut ch'i serco ec.

Cas. Com.

E nella stessa

A j'è nen aut: sì bsogna Guarde de fesse onor. Tut aut, altro, ben altro, coll' abl., e talora av. altrimenti, in

altro modo, diversamente. Sto fieul fin a coul temp s'era por-

( tasse Vers so papà tut'aut ch'an fieul

Si era diportato altrimenti che da figlio scioperato, balordo ec.

AUT AUT, partic. disg. latine, o, o; o bere, o affogare.

autorizzato.

AUTENTICE, ag. valido, autorevole, autentico, approvato, seguato, sottoscritto.

AUTENTICER, v. d. autenticare convalidare, approvare, confer-

> L'a avi pr autentichelo E pr ansimuelo Un sold d'emolument.

Isl. canz. 14. Auren, e Aure, ag. altiero, superbo, orgoglioso, fiero, arrogante.

> Pì sfrontà ch'un urinari E pl autere ant'l parlè.

Isl. canz. 34. Autresa, n. altezza, sublimità, preminenza, eminenza, elevatezza; term. di dignità ducale, Altezza; sou Autessa; sun Altezza.

Autrua, n. poggio, altura, cima, e fig. orgoglio, superbia, alterezza.

Autin, n. vignazzo, vignajo, vigneto, vigna; pcit autin, vignetta, vignola; breu d'autin, vine.

Autoun, n. auturno.

Autour, n. autore, scrittore, facitore , cagione.

AUTRAMENT, AUTRIMENT, av. altramente, altrimente, in altro modo, in altra maniera, se no, senza di che, senza del che.

Autrer, L'autr jer, L'autrer, av. di tempo, l'altro giorno, jer l'altre, ( sturdì. | giorni sono, pochi giorni fa.

AUTRESTANT, av. altrettanto. Autura, cima, colle, monticello. E prest i granpignoma su n'autura.

Av, o A v', pron. di persona Autentica, part. autenticato, second. plur. caso dat. o acc. a. fatto autentico, convalidato, ap- voi, o vi, o ve, voi, vi, ve; a ve. provato, consermato, roborato, respond, vi risponde; avama, lvi ama; *gy'na darà*, ve ne darà...

AVAIRET, V. Anvairet.

Avait, v. c. av. avanti, prima,

Avair, n. agguato; stè a'l avait, V. Avaitè.

Avaite, v. a. agguatare, stare spiando, osservando, esplorando, star in agguato.

A VAL, D DA VAL, v. cont. man. pr. a valle, a basso, all'ingiù.

Avaneuarma, n. vanguardia, avanti guardia, avanguardia,

Avans, n. avanzo, sopravvanzo, rimanente, restante, resto, profitto., acquisto, guadagno, parcità, risparmio, reliquia.

Sa l'aveissa quaich avans, . Un pò d' melia, o pura d' vessa.

Ricr. d' l'auton. Fè d'avans, fè d' j avans, avan-

Avanssa, e più spesso Avansse, somma. n. al pl. se d'i'avansse a quaicachin, parlare il primo ad alcuno con cui siano dissapori, preve- | (m'avanso nen a tant, non aspiro nirlo, essere il primo a parlargli si alto, non ho mire si alte, non

usargli cortesie.

grado. Fir. Tr.

rato, vincitore, e simili, resta-

zato in età. A l'avanssà, avanti, innanzi; coi verbi trovesse, andè, e simili, vale precedere, antivenire, prevenire, anticipare, rubar le mosse, preoccupare.

Avanssè, v. a. avanzare, acquistare, accumulare, mettere in avanzo, aggrandire, ritenere, promuovere, accrescere, anticipare, mandare, inviare, trapassare, oltrepassare, superare, vincere, rimanere, restare, soprabbondare, uscire, uscir fuori, sporgersi in fuori, profittare, risparmiare, sparagnare.

> La mia (serva) veul ch'i fassa La mnestra e la pitanssa Con pat però ch' i'avanssa La sal e'l condiment.

Isl. canz. 26. zare, n. a. civanzarsi, n. p. metter Avansesse, n. p. avanzarsi, inola parte qualche somma ec.; fe trarsi, profittare, avvantaggiarsi, pochi avans, guadagnar poco; | farsi innanzi; avansesse quai cosa, fe grun avans, disavanzare; d' bel civanzare, far qualche avanzo, avans, pur troppo! così non mettere a parte qualche somma, fosse! de bel avans ch'a sarà od altro, fig. osare, pigliar ardire, vera, e' sarà ver d'avanzo; i t' aver cuore, animo, bastar l'aniconosso de bel avans, i'ti co- mo; avanssè quaich somma da mbsco d'avanzo, ti conosco pur quaicadun, aver da avere, esser troppo, ti conosco a mal mio creditore; avanssè una somma a quaicadun, anticipargli una

> M'avansso nen a tan I merito nen lo.

amorevolmente, gentilmente, ad | m'inoltro si innanzi, non oso tanto) Gionsomie ancor na lente ben Avanssà, part. avanzato, rispar- | turnìa ch'a l'è la religion, l'ogget miato, accumulate, e met. supe- || s'avanssa; cioè s'appressa. Poup.

Avansout, rimasuglio, avanto, rimasto, moltrato, avanzato; zuglio, avanzaticcio, la piecola e avanssà in età, provetto, avan-peggior parte di quello che avanza.

Avantage, v. a. avvantaggiare, avere, o prender vantaggio, esser | sedere, tenere. utile; avantagesse, profittare, far profitto, ricavar utile, approfittare, avanzarsi in virtù, in scienza, e simili.

Avantage, o Avantagi, n. vantaggio, utile, utilità, prò, lucro, guadagno.

Avan, n. avaro, stretto, mignatta, cacastecchi, spilorcio, interessato.

AVARAS, AVARON, AVARONAS, ag. peg. avaraccio, avarone, avaronaccio, taccagnone, mignatta, che ha il granchio nelle mani, ha le mani aggranchiate, ha i pedignoni nelle mani, squartapiccoli, squartabajocchi, che farebbe a mangiare coll'interesse, caverebbe sangue dalla rapa, spar-

tirebbe un fico secco, scorticherebbe le cimici, non darebbe suoco a cencio.

Avaston, n. pevera, stromento di legno fatto a campana per versar il vino nella botte.

Ave, partic. latin. saluto a saluto.

Ave maria, salutazione angelica, e si dice anche di quei tre tocchi farne conto, stima, sprezzarlo, di campana che suonamo all'alba, averlo in quel servizio, in cupola, a mezzo di, e a sera, per dar nel zero, nella tacca del zetteld, commo, che si saluti con detta nelle rode. orazione la Nostra Donna; ave maria 'nfilà, monia coaccia, ipocritino, ipocritina, quietino, mozzina:, e talora timido.

A piombo sle pitansse, e ai porto molto, aver che saticare.

An pipoc temp ch'un dis l'ave maria. || suoi redditi , non aver mestieni

Ave, Avel, v. aus. avere, pos-

Avè mai tas, non veder l'ora di, parer mille anni che o di, o mille anni di, essere impaziente, che una tal cosa succeda. o di fare una tal cosa.

Avei un ant la mania, goderne la protezione, il savore, esserne protetto, averlo pronto ad ajutarci, averlo favorevole, propizio; voi avè'l g**overnator** an**t la mania,** voi avete il governatore che é vostro. Fir. Tr. at. 3 sc. 5.

Avei bon temp, Non aver che fare, spassarsi, divertirsi, far tempone.

Avei soa bala , o sod part il quaich cosa, entrarne a parte.

Aveila amera con un, aver il tarlo, il baco con alcuno, essere corrucciato.

Avei le baluete, aver le travegtgole, aver gli occhi fra peli, non veder pozzuolo, aver dato la vista a tingere, aver quasi spe**nte le** lucciole.

Avei un ant ii garat, o garet, chi sternuta, Dio ti salvi, ti non farne caso, non stimarlo un pelo, non badargli, averlo per nulla, aver uno in odio y non 11

Pr dare peui s' buto a ries Prchè a v'an ant ii gares, i . Isl. canzi 16.

Avei. da scapine, aver da adar ( via | Avei d' che vive, vivere de Poup. di lavorare per campare, aver side campare senza affaticarsi, stare canna badata.

Avei vous an capitol, essere in credito, essere riputato, udito, creduto.

Avei quai cosa al sel, avei quai cosa sul so, posseder case,

> Ma coust chi sa chi a na S'l'avrà quai cosa al sol.

Adel. trag. it. piem. Cur. Halo caicos sul so? Nos Ha casa, e beni.

Adel. trag. Avei una cosa sla punta dii dì,

zaperla a mena dito.

Avei la testa 'nt'l sac, aver dato Il cervello a rimpedulare, aver lasciato la testa a casa, operar da halordo, aver il cervello sopra la berretta.

Avei'l cassul an man, aver il maneggio, il governo della casa ec. Il baco con uno, averlo a noja, in ira.

bel fare.

Avei 'l eavice. aver la fortuna da checchessia. in peppa, averla pel ciuffetto, essere fortunato, tornare, rimecir nire, significare, considerare, por tutto in bene, a disegno ec.

! Avei la mina, aver cera, sem-Mante, aspetto, sembrare.

Avei d' dne a palà, esser nell' oso a gola, aver mucchi d'oro, avviso, ammonizione; un poi misurar danari a staja, vale esser avertiment, un'ammonizioncella. nece mondato, e corrisponde al Examesse, remner l'argent à la colle trombe nel sacco, colle mani *pelle.* Yoc. mil. it.

. Avei l'umor per travers, o d' garela, avei'l tourlo bourlo, esser (voce antica); avia salvaja, tiste, di mal umore. " l'alla fuco, pecchione.

Avei d'obligassion a quaicun, o nen avei obligassion, saper grado, o grazia ad alcuno, o non sapergli grado , nè grazia.

Avei deuit, bel deuit, aver grazia, vezzi, essere grazioso, aggraziato, vezzoso, manieroso, destro, atto,

acconcio.

As crad d'aveje deuit

E d'esse bela. Isl. canz. 2, Aventesse, n. p. scagliarsi, spingersi contro, affrontare, gettarsi addosso.

Aventissi, ag. avventizio, avventiccio.

Aventor, n. avventore, pratica. Avere, v. a. avverare, purificare, verificare, liquidare, certificare, metter chiaro, accertarsi.

Aversani, n. avversario, collitigante, oppositore, opponente, avversevole, contrario.

A verse, man. pr. a dirotto, a Avei'l ghignon con chaicun, aver frotta di collo, furiosamente, a secchioni.

Aversion, a. avversione, anti-Avei bel di bel fe, aver bel dire patia, odio, abborrimento, abbomimo, alienazione della velontà

Avertì, v. a. avvisare, ammomente, proceder cauto, circospetto, attento, osservare, usare, o far avvertenza.

Avertiment, a. avvertimento,

A veuin, man. pr. a vuoto, vuote. 3.55.1.

Avia, n. ape, pecchia, Iappia

Vedendse a la miseria, na matin consiglio, ammonizione, ricordo. Lavie pi decise a fan consei.

Cal. poes.

Avid, ag. voglioso, desideroso, cupido, ansioso, bramoso, per met. ingordo, goloso, ghiotto.

AVIDITA, n. avidità, gran de-siderio, bramosla, cupidigia, brama, ingordigia, golosità.

Avie, Bus d'avie, n. arnia, cassetta di pecchie, alveare, alvcario.

Avul, part. avvilito, invilito, umiliato, abbassato, abbietto, scoraggiato, caduto di pregio, di riputazione.

As vendo nen; perchè son già avili. ammonito, ragguagliato. Poes. piem.

Avili, v. a. avvilire, invilire, abbattere, umiliare, abbassare, affuocato, infuocato. deprimere, spregiare, rendere sprescoraggiarsi, e invilire, incodar- furiarsi. dire, n. at.

I voria nen ch' la gent A cherdeiss ch' mi pretendeissa Ch' nostra specie s'avilieissa A le stat d'Orangotan Per vagnesse un'onsa d' pan.

Cas. Quar. sac.

. AVILIMENT, n. avvilimento, aggecchimento, umiliazione, abbat- vista d'occhio. timento, depressione.

nazzato.

Avis, n. avviso, annunzio, nuova, con violenza. · novella, notizia, pensiero, disegno, insegnamento, cenno, or- acclamazione. dine, comando, consapevolezza,

avvertimento, ragguaglio, opinione. parere; m'è avis, mi è avviso, mi pare , reputo opportuno ec.

A vis, man. pr. a vite, a fog-

gia di vite.

Con mie pinse faite a vis. M ii ranch fin a le radis Isl. canz. 74.

A vis a vis, o Vis a vis, contro, rimpetto, di rimpetto, in faccia , in paragone ; a vis a eis de voi im butria 'nt 'l feu, per vostro amore, a riguardo vostro, quanto a voi mi getterei nel suoco.

Avisà, part. avvisato, avvertito,

Aviscà, part. V. Avischila F Avisca, ag. acceso, ardente,

Aviscue, v. a. accendere, ingevole, aggecchire, smaccare, svi- fuocare, affuocare, infiammare, lire; avili i pressi, ravvilirli, ab-lalluminare, allumare; avische le bassarli; avilisse, n. p. avvilirsi, candeile, stoppinare, avischesse, abbassarsi, umiliarsi, sentir di n. p. accendersi, infiammarsin e se bassamente, perdersi d'animo, met. incollerirsi, infuriare, in-

Avise, v. a. avvisare, avvgrtire , ammonire , ricordare , ragguagliare.

A vista, man. pr. a vista, a occhio; a vista, term. di com.

a vista.

A vista d'eui, man. pr. quanto lungi può stendersi la vista, a

A vita, man. pr. a vita, du-Avina, agget. avvinato, avvi- rante la vita, vita natural durante. A viva forssa, a viva forza,

A VIVA VOS, a VIVA VOCE.,

Avivie, vivole, male che viene

ai cavalli, e alle bestie da soma ( V. e M. T. ).

Avni, L'Avni, n. l'avvenire, il futuro; per l'avni, per l'avvenire.

Aval, v. n. venire; i Piemontesi non l'adoperano che di rado coll'a in fronte.

Adess l'è temp d'usela, e d'avnì là Con na legion antrega d' tiralieur.

Cal. poes.

Avocat, n. avvocato, uomo di legge; fè l'avocat, avvocare; avocat dle cause perse, dottor de' miei stivali, dottor da nulla, dottorello, dottoretto, dottoruccio, schicchevatore, stazzonalibri, salamistro, frugascanelli, impiastrascartabelli.

Avocatesse, v. n. prender la laurea in legge, addottorarsi in legge.

Avono, n. avorio; d'avolio, eburneo, eburno.

Avosì, ag. rinomato, pregiato, celebre.

A voer comod, man. pr. a posta vostra, a vostro bel agio.

Avai, Duavi, Dauvi, v.a. aprire; avrisse, aprirei, e fig. svelare, manifestare, dichiarare.

Avail, n. di mese, aprile; avril pa'n fil, in aprile non ti spogliar d'un filo.

Avsin, n. ag. vicino, prossimo.
Avsina, v. a. avvicinare, far
vicino, accostare, appressare, approssimare; avsinesse, n. p. avvicinarsi ec., abbordare; facil a
avsinesse, accessibile, accostevole.

Avù, part. del verbo evè, o evei, avuto, posseduto, tenuto.

Avus, ag. acuto, aguzzo, ap-

Avusse, aguzzare, appuntare, fare, rendere acuto, far la punta.

A ZIG ZAGH, a schimbescio, a sghembo, a schiancio, tortuosamente.

## B

B, seconda lettera dell'alfabetto pressochè in tutte le lingue, ad eccezione dell'etiopica, e dell'armena. Gli Egizi nei loro geroglifici esprimevano il B colla figura d'una pecora, a cagione della rassomiglianza, che vi ha fra il belamento di quest'animale, ed il suono della lettera B. Questa lettera, che è la prima delle consonanti, in Toscana si pronunzia Bi, in Roma ed in Lombardia, e in Piemonte Be.

BARA, voce bambinesca, cioè quasi la prima ad essere proferita da bambini, forse babbe, V. diz. Bol.

Babaccio, mascherone, bertuccione, babbuino.

Barao, voce che si pronunzia alla presenza dei bambini, e dei fanciulli per intimorirli, e vale versiera, diavolo, larva, mostro ec., aggiunto ad uomo baggeo, babbeo, babbaccio, scimunito.

A tapino a visitela

Dontre vote almanc per di;

I babao stan a covela

Ch'anojrio i seu pa chi. Isl. Basseo, V. Badola.

BABI, n. rospo.

Babia, n. loquacità, chiacchie-

ra, garrulità, vaniloquio, ciance, | Treuva ch'a son d' baboje an forma parole.

I t' protege un gascon ch' na che d' ( babìa.

Poes. piem. rac. Pip. Ai n'a j'è pa mai mancà. Isl.

Babion, aggiunto d'uomo, babbuasso, sciocco, scimunito, bab-

baccio.

Basiot, dim. d' babi, piccolo rospo, e fig. fanciullo vispo, pronto, snello, vivace.

S'a son ficà 'n dosena Anlora sti babiot Son aut un fus apena Ch'a fan già i seu complot.

Baboa, verme, bruco. Bascoc, n. V. Badola; can babocc, cane barbone.

Basoccin, cagnuolo, cagnolino, cagnoletto, che ha il pelo lungo, e il naso schiacciato. Alb.

BABOCIA, n. siero, la parte acquosa, o il resto del latte dopo estrattone il butirro.

Baboja, n. capolino; fe baboja, **far capolino, cioè affacciars**i così destramente per vedere altrui, che difficilmente si possa esser veduto ; baboja vale anche spauracchio, spaventacchio.

Con coula soa cera Cuerta ant clà manera A smìo giust d' baboje Da sbaruè le masnà. Isl. Baboja per sansua Cos elo? chielo ch' mord?... Tut a taston,

( d' pess

Ch'a dvento curte e lunghe a l'oca-( sion. Cal. Fav.

Babola, m. favola, invenzione, Pr dla ciancia, e dla babia storietta, bubula, fandonia, canta favola, chiacchiera, bubbola. Al-Badias, acc. di babi, rospaccio. lora le vuo' dar tante parole di BABIGLIARD, ciarlone, parolajo, ringraziamento, tante pastocchie, ciaramella, cicalone, berlinghiere. Je tante bubbole, che ha da essero un diluvio.

BABOLE, CRACHEUR, n. che vendé bubbole, frottole, baje, panzane, bubbolone, cicalone, parabolano, sballone, cronicaccia, carotajo, favolajo, parabolone, ciarlatano, imparolato, scarica miracoli, linguacciuto, panurgo, berlinghiere, berlingatore, parolajo; ti te 'm conte d' bàbole, tu m'infinocchi, m'inganni colle tue ciarle, mi dai panzane, bubbole, pastocchie, tu m'inzampogni, mi fai calandrino.

BABORGNE, n. battiture, basto-

nate, busse.

Dvote ai tiro gik d' baborene Strapassandie pess ch'un van:

Bastin, n. babbuino, sorta di bertuccia, o di scimia, e *met.* monello, furbo, malbigatto.

BACAJE, parlare a sproposite. BACALÀ, n. baccalà, baccalare, nasello , saluto.

BACALAURO, primo grado pel dottorato, baccelliere, e anche nome di dignità, baccelliere.

Bacan, n. villano, villanzone, contadino, monello, e per met: rozzo, screanzato, grossolano, zotico, ruvido, rustico, incivile, duro, villanzone; fè'l bacan, sbaccaneggiare.

Il Calvi adoperò questa voce ne' seguenti versi:

Nojà dal sempre vive an caponera De stè sarà'nt'l giough, e d'esse mnà A spas con un bachet da na va-(chera.

chetta.

BACHETÀ, part. percosso, battuto colla bacchetta, battuto.

Васнета, n. bacchetta, verga; bacheta dii matarasse, camato, vetta: bacheta con la qual as bato le vestimente, camato; bacheta d'un parassol, asticiuola.

. Васирти, v. a. percuotere colla bacchetta ( bacchettare è termine militare ).

Bacheton dle vantaine, n. stecche; bacheton d'avisch, verga impaniata per prendere alcuni uccelli, panione.

Baciass, n. stagno, molticeio, mota, polticcio, truogolo, guazzatojo, restagno.

Baciassa, n. parte del torchio, ossia recipiente, in cui pongonsi le cose da premere, truogolo.

Baciassà, *part*i bagnato, inacquato , intriso, spruzzato d'acqua, inumidito, umettato.

Baciasse, v. a. bagnare, o spruzzar d'acqua, adacquare, sparger acqua, umettare, inumidire, v. n. at. e pass. guazzare, bagnarsi, spruzzarsi, intridersi, spargersi d'acqua.

BACICIA, e BACICIO, n. aggiunto ad uomo, dappoco, baggeo, V. Badola.

BACIOCH, (coll'o larga) n. bam-

BACHET, n. bastoncino, baston- | boccio, macchia d'inchiostre, egorcello, verga, scudiscio, incastro. | bio, scarabocchio, e met. aborto. bamboccio, sconciatura; fè d' bacioch, sgorbiare, scarabocchiare, dispingere, sdipingere, far pitture da chiocciole, o da sgabelli.

Pien d'righe, pien d'bacioch de (tule sort, BACHETÀ, n. fem. colpo di bac- Pien d'alegher, d'adasi, de pian, e de fort.

Balbis. Басіосн , ( coll'o stretta

chioccio, torpido, intorpidito, assonnato, istupidito, intorpidito, mezzo assopito.

BACIOCHÈ, fè d' bacioch, V. Bacioch ( coll'o larga ).

Bactoro, V. Bacan.

BACIOSTRE, v.a. intrider d'acqua, o d'altro, imbrodolare, imbr**àtt**are. Badaloca, scimunito, stupido, V. Badola.

Bada, A Bada, Thi a Bada, intertenere, tenere a bada; stè da *bada* , star ozioso , star a bada . trattenersi, baloccarsi, perdere il tempo senza far nulla, e talvolta non aver che fare, in che occuparsi.

Bade, v. a. invigilare, attendere, considerare, osservare, badare , aver l'occhio , mirareva Tanti compono sensa badè al sens Peui stampo d' cose ch' l'an ni coa ( ni testa.

Poes. piem. rac. Pip. BADE, n. scimunito, balocco, stupido, balordo, V. Badola.

Badessa, n. f. abbadessa, badessa. Badia, n. badia, abazia, abbadia. BADIAL, agg. badiale, smisurato, stragrande, enorme, gigantesco, colossale.

BADIL, n. badile, strumento di

ferro simile alla pala per zappare, cavar fossati, e sim.

Andaranne s' na cassina Piè'n badil na sapa an man E se vita da vilan?

Cas. Quar. sac.

Badin, agg. scherzoso. scherzevole, motteggiatore.

Ma l'aut peui d'eosti doi l'è un pò (trop fin,

E d' serte volte a l'è 'n pò trop | levato a riguardare.

BADINA, part. minchionato, motteggiato, dileggiato, beffeggiato, burlato, beffato, scazzellato, celiato , corbellato.

Badinada, Badinage, Badinagi, lazzo , celia , tresca.

beffa, burla, trastullo, giuoco. Rini sti badinagi, li as cantava Etuti a dimostravo un cœur content.

Poup. BADINE, v. a. dileggiare, mot- rone, ciaramella. teggiare, minchionare, dar la quadra, burlare, beffare, beffeggiare, scazzellare, corbellare, v. | chichirillare, cicalare, garrire, ni soherzare, trastullare, celiare, ruzzare, scioccaveggiare, piacevoleggiare.

Se prime tuti rido o ch'a badino panaggio, vitto, cibo, alimenti. Ma peui un dventa smort, un autr

Poup. Badinesse de quaicun, burlarsi, besteggiarsi di alcune, volerne la

RADO, FAGOT, FAGOTIN, fagotto, - fagottino.

BADOLA, n. badolone, scimunito, babbaleo, baciocco, barbacheppo, pascibiettola, cenato, gocciolone, lasagnone, scempione, pappalasagna.

BADOLE, badaluccare, tener a bada, e star a bada, che significa anche scaramucciar leggermente, musare; che vale propriamente stare ozioso col muso ٠.,

( badin. Ma tu chi sei, che in sullo scoglio ( muse?

Dan. Inf. 28. V. e M. Tos. not. 2. BAF, BIF E BAF, avv. smoderatamente, eccessivamente, inconsideratamente; di bif e baf. n. motteggio, motteggiamento, dire di alcuno molto male, ili più ruzzamento, baja, burla, bajata, gran male possibile, vuotare il scherzamento, scherzo, taccola, sacco, parlare sconciamente, escefrascheria, buffa, trastullo, so-Inamente, irriverentemente; baf, alito, sofiio puzzolente; baf d'aria, BADINAGE, BADINAGI, scherzo, soffio d'aria; baf d' caud, vampa, esalazione.

BAF, V. Barbis.

BAFER, V. Barbis. Barosa, nom. pers. chiacchie-

Baroja, nom. V. Babia.

BAROJE, v. a. chiacchierare, cianciare, cinguettare, berlingare, ciaramellare, gracchiare. 🗁 🐠

BAFRA, n. nutrimento, panatico, BAFRÀ, part. sbassoffiato, di-( fremis. | vorato, consumato.

BAFRADA, n. corpacciata, pappacchiata.

Si se anvità per nosse, O quaich autra bafruda Fe vede a la brigada Tut lo ca'i savri se.

BAFRE, v. a. sbasoffiare, sbassoffiare, scuffiare, divorare, consumare, bagordare, mangiar a crepapelle, avidamente, eccessivamente, pappare, pacchiare.

Barron, ingordo, pacchione.

BAGAGE, BAGAGI, n. someria, salmeria, bagaglia, bagaglie, bagaglio, fagotto, arnesi, masserizie, abiti, vesti, arredi ec. Essend assassinà, strache dal viagi

A l'ostaria dia pas l'an pià na stansa

Per desse un pò d' ciadel ai so ba-( gagi. Isl.

BAGAGIASS, n. mal di madre, affezione isterica, e fig. donna inetta, dappoco, brutta, mal fatta. Al'anè grassia nè deuit nè d'ardris Ma le manere d'un cabassinas L'è scrosa, bavosa, nojosa Si ch'i l'eu pialq'l bel bagagiass. Isl.

Son scrose, bavose, Nojose, svergnose Lasseje stè costi brut bagagiass.

Lo stesso. BAGAJÈ, linguettare, tartagliare, tartagliare, ciacciare, ciaramellare.

BAGARA, n. confusione, tumulto, guazzabuglio, disordine.

Bagassa, n. bagascia, donna di mal affare, sfacciata.

> La pest a la bagassa; Cos'astu ti mascassa.

BAGAT, n. ter. di giuoco de'tarocchi, ed ilprimo di questi: forse papuno? scartè bagat, fig. tralasciar di fare alcuna cosa, adope- smìo ben bagiane, cioè gosse. Balh. rare contro una legge, celare, nascondere alcuna cosa; presso i milanesi vale vuotare il sacco, o dare sulla voce, cioè parlare, cioè strani, ridicoli.

dire il fatto suo con franchezza, ed anche rampognar uno.

BAGATELA, n. bagatella, cosa da nulla, frullo, chiappola, bazzecola, bazzicatura, baja, ciaffola, frivolezza, minchioneria, miscea, zacchera, zannata, ciammencola, frascheria, cica, cico, mocchio, pistacchio, bagattino, bughero, unghia baldana, di cui se ne davano 36 per ogni pelo d'asino.

A son così stissose, e puntigliose Ch'a fan per d' bagatele Dii gran risentiment. E talora vale poca quantità, poca

> Leu mangià na supeta Ma l'è una bagatela Faita'nt una scudela Larga com un crivel.

lls. canz. 10. Bagatele! maniera interiettiva, o esclamativa / dinotante stupore, meraviglia. Capperi! Bagatela. per cosa da nulla, baja, dicesi italianamente anche beffa, o beffe, come: Tutte l'altre dolcezze del mondo sono una beffa a rispetto ec. Bocc.

BAGIAN, n. baggiano, baggeo, babbione, barbacheppo, semplicione, sempliciotto, scimunito., A lodè'l liber i sarìa'n bagian Mai saria doo'n bagian a dine mal Ch'a lo compro, ch'a leso, a deci-( dran. Balb.

Agg. di cosa: Couste rason m'

A staran dle sinch ses ore. Tra lor aitre tì a dscore Per contè i so sough bagian; Com l'è mai lepida; L'è mai bagiana L'idea ch'a stussica.

La rassa umana. polata, pansane, scempiaggine, scioccherla, sciocchezza, melo-

naggine, melensaggine.

**Elo pa una** bagianada

A sgairè così i seu dnè? Isl. BAGIANABIA, n. ciammengola, inezia, macciconerla, pappolata, frivolezza, bagianata, minchioneria, scioccherla, balordaggine, scempiaggine, scempiataggine.

L'an sent bagianarie E erich ant la testassa. Isl. Goarde'n poc s'i veule rie Cousti giovo annamorà Sa na fan d'bagianarie Dle materie, e d' folairà.

Lo stesso.

Bagn, n. bagno, lavacro, hivatojo. David da'n fenestron ved Bersabea Ch'a l'era intrà'nt un bagn . . . . La fissa .... e santità bondiserea.

Cas. Quar. sac.

Bagna, n. salza.

E mi versand quaich goussa O d'euli, o d' vin, o d' bagna A crìa pi ch' la cagna Quand ai ven d' forestè.

BAGNÀ, part. bagnato, inumidito, irrigato, innaffiato, umettato, molle, intinto, rigato, rugiadoso, e met. scempione, badalone, scimunito, V. Badela.

BAGNE, v. a. bagnare, inumidire, irrigare, umettare, ammollire, intingere, rigare, immol- pacchiare, vivandare. lare, intignere, inzuppare, e dimojare, parlando dei pannilini crapulone. che prima di porli in bucato si

tuffano nell'acqua. Bagnè nel significato di *trapanè*, trapelare. Bagnesse, n. p. bagnarsi, e fig. Cal. Ode. non uscir netto da qualche nego-BAGIANADA, n. bagianata, pap- | zio. Bagnesse, vale talora metterci, aggiungervi del suo od avere, od onore, scapitarne, soffrirne, patirne danno, lasciarne, rimetterne del suo. E benchè assai del nostro vi mettiamo ec. Diz. Bol.

> BAGNET, n. intingolo, salza, tornagusto, manicaretto, savoretto.

> Baga maria, bagno maria, o bagno marie, maniera di far cuocere carni ec.

Bagnoira, vaso di latta, o di rame, per cui si versa l'acqua a zampilli ,annaffiatojo, o cateratta, parlandosi di quella ventaglia portatile formata d'alcuni assi ad uso di bagnare i prati, in vece delle così dette fiche.

BAGNOLANT, bagnajuolo.

BAGNOLÈ, fazzoletto rotondo con capuccio, cresta e canoni. I Francesi lo appellano pur anche bagnolette.

BAGNOR, n. innaffiatojo, annaffiatojo, bagnatojo; bagnor, pel vaso, in cui prendonsi i bagni, tinozza.

BAGNUSCHÈ, spruzzare, frequentativo di bagnare.

BAGORD, n. pers. bagordiere, pappacchione, pappatore, crapulone, bagordo.

Bagordo, n. bagordo, crapula. BAGORDE, v. bagordare, gozzovigliare, crapulare, pappare, pap-

Bagordon, accr. di bagord,

Bas, n. shadiglio, respiro, fiato;

baj, morire, essere all'estremo | buratto, stamigna. della sua vita, dare i tratti, boc-

cheggiare.

E com un assassin i tire i baj

Sentiend ste sarabande Le gent da tute bande

🦢 Savran chi ka fait i baj. Isl. 🛭 Basa, n. burla, baja, beffa, alla balia, baliatico. trastulio; dè la baja, beffare, A m'lhan portamla a cà dar la madre d'Orlando, berteg- E'l bailagi m'è sempre stait pagd. giare burlare, schernire.

Busana, n. sbadiglio.

BLIMBE, n. quegli che spesso allattare, nutrire. shadiglia, assonnato.

BAJAT, V. Badola.

Base, v. n. sbadigliare. A ton sempre transià E minca poc a baja A le è mesa squartà

... D'un' angonaja. Isl. Vale anche zittire, far motto, proferir sillaba, respirare, trarre dato ad allattare. il fiato.

Si t pìo .. Mi t'strìo

Lo stesso.

( capilo

E j uditor stoufiandse a bajo, e filo. Poup.

cino, fante, pedone.

BAJETA:, BAUTIA, LOBIA, n. loggia, sporto di casa fatto di legno, BAL, n. ballo, danza, tripudio;

fe i baj, fe j ultim baj, tire i e per sorta di stoffa molto rada,

BAI

Baila, n. balia, nutrice, nutricatrice, allattatrice, allevatrice, Voi inossent da Giuda i sè tradi | lattatrice; da peui ch' l'eu dalo a baila, l'eu mai pi vdulo, dicesi Sul patibol dia cros dop tanti mai di persona, che non siasi mai Ch'la rabia dii Giudei v'a fait sufrì. | veduta, o praticata, o di una cosa, Poes. piem. rac. Pip. v. g. d' l'or, d' l'argent, d' dnè dait a baila; oro, argento, denari, che non si spera più riaverli.

Bailagi, n. prezzo che si dà

Il Not. on.

Baile, v. a. allevare, baliare,

BAILO, n. di carica già esistente in Francia, balivo; balio per pre-E intant cla seira là sto pour bajat sidente, governatore, podestà, L'hadaitla primascossa a so tascat. giudice, regio balio, e nell'ordine Cas. par. di Malta, bali, balivo.

Bailo, n. bailo, il marito dell' allattatrice , ed anche il **hambino**`

da allattare.

BAILOT, n. allievo, bambino dato ad allattare; i Milanesi dicono bailot al padre del bambino

Bailura, baliatico, prezzo che si dà per allattare un fanciullo.

BAJOCH, sorta di moneta romana, Ch'i t' podras pi gnanc bajè. | bajocco, moneta, danaro, e fig. fame.

Soa tese l'è'n pastis, ch' gnun sa Ma'l mal pi gross al'erach'as sen-

Pi andava anans, a cresse d' pi'l

BASET, v. di seherzo, fantoc- E quasi quasi d' fam a s'na muria.

Cas. par. BAJONETA, n. bajonetta.

sere entrato in ballo, essersi messo | rotare, sballare, imbubbolare; in ballo, cioè essere entrato in esse d'bala, essere di ballata, qualche maneggio, o negozio, od cioè d'accordo; fè drochè la bala impresa per lo più difficile.

Poiche io mi trovo sol, mi pento altri venga incolpato, paghi il fio

Entrato in ballo. Ar. Cass. 3. 6. dere il sospetto sopra altrui. Scudo che guardi bene, elmo che ( cuopra

Poco han valor, poiche si mise in

( ballo. Alam. Gir. 4. 131.

Bal d' paisan, ballonchio. BALA, n. palla.

Ma vess! un gran fracas Na bala da canon

Mentre ch'i guardo an sù A m'casca sul manton.

Ric. d'l'aut. Bala, met. favola, bozza, canta favola, panzana, carota, spiritosa invenzione; dè la bala, fig. motteggiare, berteggiare, minchionare; aspetè la bala al saut, attendere la palla al balzo, cioc burla, tripudiamento, allegria, aspettar l'occasione; la bala j'a tripudio, baldoria; dè la balada, faje 'l bot, la palla balzò dal suo, corbellare, motteggiare, voler la ebbe la fortuna in favore; bala burla d'alcuno, V. Baja; fè la d' piomb, piombajuola, piomba-||balada, tripudiare, far tripudio, tura, piombata; bala da fertè le darsi bel tempo, far baldoria, scarpe, inceratura, cera da scarpe; abbandonarsi all'allegria. bale, per quei turaccioli di stoppa, che mettono i fanciulli nei loro schioppetti, zaffo, stoppacciuolo; bala da fusil, palla di piombo; bala d' merci, balla, quantità di roba messa insieme, e rinvolta in tela, od altro per trasportarla da luogo a luogo. Poi sciogliendo le balle tutte, piene le trovò di Fè la balada d'quaicun, volerne capecchio. Bocc. nov. 34. Conte | la burla, schernirlo, trastullarlo, d' bale, plantare, ficcare, o cac- | beffeggiarlo, corbellarlo.

esse an bal, essere in ballo, es- ciar carote, bozze, panzane, caadoss a quaicun, adoperare, chè ( d'essere di qualche nostro fallo, farne ca-

> Sa veno a se quaich sala L'astussia l'è'n camin Per se droche la bala

Adoss a quaich' vesin. Bala anramà, palla di cannone attaccata a due capi d'una catena, palla incatenata; bala d' fioca, palla di neve; bala afod, palla infuocata; bala d'canon, palla di cannone; bala del truch, biglia; bala faita, affare concertato, inteso.

Balà, part. ballato, danzato, e met. perduto, andato a male, consumato.

Balada, n. ballata, motteggiamento, corbellatura, ruzzamento,

Sensa lor le cavalcade A v' faran pi gnun piasi Sensa lor vostre balade Av' faran antisichì.

Poes. piem. racc. Pip. Contand dle frotole Mangiand d' salada S fa la balada.

Segudand so paladin coun quaich laridon, tripudiare, saltare disor-Ai tend soi lass per fene ampò d' ( balada. Steel E Poup.

BALADE, V. Balada, fè la balada. BALAFRA, V. Bafron, balafron.

Balarra, part. shassoffiato, pappato

BALARRE, v. a. bassoffiare, pappare, scuffiare, mangiar con ingordigia.

BALARBON, R. mangione, pappaiore. MALLANDRA, dicesi d'uomo in porte dla balconà, imposte. **considerato, ignorante, i**ncostante, rapaccator di parola, fedifrago, dachin del let, sopraccielo.

che porta la parola in grembo, si dicesi anche di donna di mala ardire apparente con letizia, sifama, di niun conto, sfaccendata. Curtà d'animo, coraggio, arro-BALANDRAN, e BALANDRON, forse ganza, presunzione, orgoglio, alda balatrones lat., personaccia, terezza, alterigia. hadalone, scioperato, fuggi-fatica, Anfin podomo di lo con baldansa balocco, barbacheppo, pascibie- Ch'an tuta sort d'impiegh pi luminos toly , scempione , ozioso , perdi- I Pito an conservà la magioranna. giorno, ignorante, inconsiderato, poltrone, scioperato.

Balansa, n. stadera, bilancia, strum, da pesare, di braccia eguali. . Balansà , e Bilansà , part. bilanciato, librato, e met. disami- favolajo, favolone, e cronicaccia, nato, considerato, ponderato.

BALANSIN, n. dim. di balansa, Jancella, bilancino, bilancetta, bilancina, e presso gli orivolaj, tempo d'orologio.

. BALANSSON, V. Scandai.

chiasso, baccano, tripudio, bal- i trenta ses, mangiare; Fè balè'l doria; balariden essendo nome patrimoni, l'eredità ec., consuazionale non personale pare che mare, scussiarsi il patrimonio. Ces. pon gli convenga la desinizione Balè'l cœur a quaicun, alcuno

( ociada dinatamente, saltellare.

BALARIN, n. pers. ballerino, ballatore, saltatore, danzante, danzatore, e met. volubile, vivace. vispo, lesto, balarina, ballerina, danzatrice, ballatrice, saltatrice.

BALASSA, acc. di bala nel senso fig. bajaccia, filastrocca, cianforniata.

Balconà, cateratta, calla, chiusa. serra, pescaja, apertura fatta per pigliar acqua, e per mandaila via, per mezzo d'un'imposta di legno, che s'alza, o s'abassa;

BALDACHIN, n. baldacchino.; bal-

Baldansa, n. baldanza, un certo Cal. fav.

BALDRACA, nom. baldracca, W.7 Bagassa.

Bale, n. carotajo, carotiere, parabolano, sballone, bubbolone, scarica miracoli, panurgo, V. Babolè.

Balk, vi n. ballare, dankare, saltare.

Basta di ch' l'è 'ndait a spose Fin a coul ch' fa balè i can. Isl. BALARIDON, n. rumore, strepito, Fè balè i deni, i trenta doi, o di bussone, commediante. Fè'l ba- essere in deliquio, svenire, venir vale anche morire, essere tolto balin da cassa, pallini, pallino.

da un impiego, perderlo.

Balera, balena, sorta di pesce, e fig. certe striscie, o liste fatte di barba di halena a uso di tener disteso il busto delle donne, stecca al prop.

E i casco giù d' ludibrio Dla foca, e dla balena.

Ric. d' l'aut. BALESTRA, n. balestra; cariè la balestra, incoccare, c met. giusta alcuni dizionari, empier lo stefano, mangiare, e bere a crepapancia; cariè la balestra, vale pure aggravare, caricar uno d'accuse; croch dla balestra, cocca.

Piè d' siole an mnestra Si veule carichè bin la balestra.

BALESTRA, n. balestrata, e met. occhiata.

BALESTER, v. a. balestrare, saettare, e met. adocchiare, rimirare fortivamente.

BALET, BALAT, dim. balletto, piccolo ballo, e fig. baldoria, tri- d'esserlo per analogia. pudio; fè'l balet, fè la balada, tripudiare, far baldoria, divertirsi, sollazzarsi, darsi bel tempo, saltellare , ciaramellare.

Sa ven virè le spale Lasseje se'l balat A sauto com d' cocale Ch'a par ch'ai sia'l folat. Isl. Balburia, V. Balat al fig. BALEUS, guercio, balusante. **L'ha ij eui** ch'ai pioro; L'è nacc e baleus L'a d'rupie sul mouro, Isl. Ch'a smìo dle preus.

Ballin, Bocin, n. balin,

meno, patir svenimento; balela bocc (coll'o larga) lecco, grillo; migliarola.

Balina, dim. di bala, n. pellottola, pallina, e talora cabaletta.

Balista, V. Balè, a.

BALOCE, w. traballars, tentennare, crocchiare, ciondolare.

Balon, acc. di bala, pallone, sorta di palla grande fatta di cucjo, e riplena d'aria.

Ch'a la pansa, cheusse, e gambe, Ch'a son gonfie com d'balon. Balon volant, areostata, e comunemente pallone volante; balon,

term. di giuoco, pallone; balon, acc. di balè, V. Babolè, balè. Balon, per quello strumento, sul quale si fan layori di trine e emili, tombolo.

BALONA, n. acc. di bala, bal-

laccia.

BALONA, part. pallonata, colpo di pallone.

BALONE, M. pallonajo, palloniere, voci entrambe non italiane, le quali però potrebbero meritare

BALORD, n. balordo, intronato, stolido, stordito, basoso, scimunito, sciocco, balocco, capocchio, capassone, bietolo, balordito, castroncino, castroncello, smemorato.

Balondaria, m. castroperio, balordaggine, inavvertenza, sghembo, goffaggine, cervellaggine, crassesza, pecoraggine, scempiaggine, baloccheria, baloccaggine.

BALORDAS, BALORDON, CASTPORAScio, balordaccio.

BALORIA, BALEURIA, n. tripudio; cioè baloria, baldoria.

latabutto, baroncio, scapestrato, alla palla di alcuno, abbindolare, 'sttiriscione, discolo, gabbamondo, | berteggiare, trastullare, aggirare, Birittière; traforello, bindolo. Tarbuma nen aut ch' sti baloss Pilato. Dop d'aveine mangià e'l bon, e'l mei Pretendo per tor fin coui quatr'os. trita con altri condimenti, e fig. oaten les 9/17 il Cal. poes. V. Bale. In alcune provincie, ossa, ossi, Obsterelli, ossiccini, pres- censial, balsamo catolico. soche spolpati del porco, i quali Venta guardesse da coui tai si servono a mensa.

Balossada, n. bricconeria, furfanteria, bricconata, baronata,

frip<del>oneria.</del>

ass Bitor', piecola palla, piccolo " involtino. -nib Balora, in. pallottola; fè d'ba-13 bte 3 Sappallottolare ; balota , per "<sup>o</sup>titella: piccola palla a uso di dare Bar Cotti Contifare a sorte, pallotuitolai; e fig, suffragio; prendesi en Bafel nel significato di favola ec. 's V! Bala; spacciabalote, V. Bale, n. HdiBalloring agg. Vecc balota, vec- alcuno, far travvedere; would le Schion Durbogio, o cucco, fran- baluete, venir le traveggole; inon "Honadio", barbogio, vecchio ba- ci poter più vedere. Yallo: baggeo.

wonder Magine sti vecc balota רים ואים Com'a son restà broudec. Isl. · Pur buchè sti vei balota " Calord com tante cious. and their in Lo stesso.

BALOTÀ, part. d' balotè, rap- bagaglie, arnesi di poco momento, 'pallottelato, rappallozzolato, ap- masserizie di poco valore: 1991 pullottolato, e met. lusingato, "Palleggiato, fatto palla di alcuno, banbas dla lucerna, di lumi, dila Detteggiato, mandato e riman- candeila, lucignolo, stoppino; dato, trastullato, aggirato, ab- banbas, fig. stolido, scinnulnito, burattato, mandato da Erode a bambaccio, buono a nulla, bab-Pilato, schernito.

BALOTE, v. a. rappallottolare, Ma lo ch'am fa pi pena, e ch'am rappallozzolare, appallottelare, e#

sibBarossi, n. briccone, furfante, met. lusingare; palleggiare, fare abburattare, mandar da Erode a

Balore, n. pl. polpette di carne

Balsamo, balsamo; balsamo ino-

Ch'a viro per'l mond an criassand Balsamo e spanadrap primi mai. Calv. fav.

> Per fe del balsamo Mi st'erbe ii ceujo

Quand'i m'aneujo. Calv. od. Balsana, term. de' sarti, rinforzo de' panni. V. il 2 fascicolo Lall.

BALUETE, traveggole, occhibagliolo, barboglio; avei le baluete, aver le traveggole, travedure; fe vnì le baluete, far venir le i waveggole, abbagliar la vistasiad

Balustra, balaustrato, balaustrata, ordine o fila di colonnette, essia di balaustri postil su uno stesso ordine.

Balustrin, balaustro. Banastre, n. pl. bagughuole,

Banbas, n. bambagia., totone, baccio.

(Anspias

L'è ch'i eu pour ck' maraman can-

Peui apres i soggiunsria

Ch'a ven tut dal asnaria Dii mari ch'a son d'banbas.

Bansasà, part. inbambagiato. tenuto, allevato nella bambagia, diz. Bol. cioè nelle delizie, nelle morbidezze.

Ve stupire, i me car,

Ch' n'impiegh com coust, ch'as dà ( al pì gram vilan,

· letto, bambolino; banbin d'sira, un coro, e che s'alza e s'abbassa. fartoccino; banbin d' Varal, bain- manganella; tnì banca, dicesi de' boccione, pantonaccio, tarchiato, giudici quando seggono in tribu-

o persona senza proposito, haloccare, ciondolare, starsene sospeso, irresoluto, infra due, differire, remorare, dilazionare, pro- Fè la bunca, term. di giuoco, lungare, dilajare, per sim. ten-le dicesi di colui che tien banco tennare, menar il can per l'aja. di giuoco, cioè che giuoca contro andar in lungo, dimenarsi nel tutti, e ha un certo fondo di demanico, cincischiare, trimpellare, nari per pagar chi vince, banchiare. lellare, cioè andar lento nel risolversi, e nell'operate.

Barrociada, n. bambocciata, sur una panca. term. de' pittori, e vale pittura di piccole figure, e capricci rappresentanti azioni della minuta fallito.

monelli, birboni, e simili, diz. ( biand noi clima Bol. presso i Piemontesi dicesi di Vado ant coul dii garofo, edii ban- cosa fatta con negligenza, senza ( *bas*. Balb. studio, senz'arte, v. g. di pittura, d'un componimento in terri, o in presa.

Bansou, n. bambu, term., be-Isl. tanico, i bastoni che col nome piem. e francese di banhoua e di BANBASINA, n. cotone; esse tuit, hanbù italiano si usano, derivago o anlevà ant la banbasina, essere dai polloni di questa pianta. V.

Banca, n. panca.

A spendo'l temp pression: A stè sna banca ossios. 131

Cas. Quar. sac. A sia per somma grassia ch'as de- Per quella panca, o quel sodile ( stina di pietra o cotto, che sta din-A'n fieul stait anlevà'nt la banba- | nanzi alla porta delle case per ( sina. sedervi la sera al fresco, muric-Cas. par. ciuolo, murello, per quella pança, BARDIN, n. bambino, pargo- o quel sedile affisso al mura nin dicesi di persona digrosse membra. uale a render ragione, tener ga-Banblint, v. girar attorno, ag- gione; banca, uffizio del banchiere, girarsi attorno a qualche luogo, banco, e talora banco del lotto.

L'è un miraco, s'una manca A portè i seu dnè a la banca Per nen tule dsimpiegà. 1sl.

Banca, part. pancata, qualla quantità di persone, che seggino

BANCABOTA, n. fallimento, ud BANCAROTIE, che è solito fathre,

gente, come brigate di cialtroni, l'ira j orator coul prim a fe tapegi

L'a 'ncor cambrè, domesti e n'echi- un coro, la quale s'alza, e s'abbassa. ( pagi. Poup. oten . .

BARCE, n. banco.

Tota Polinia ch'a l'èastà s'un banch | cassa panca, dicesi di quell'ar-Con la vesta da cambra d' taftà nese, o cassa grande, che si tiene

Ranch da ciesa, predellone, ban- un letto a vento, v. dell'uso; banco; banch da meistr da bosch, con d'botega, bancone. Sopra un pancone; l' banch da maslè, da bancone d'una bottega si distese sartor, e simili, cioè tavola su in un istante una scritta. Varch. cui si taglia la carne nel macello, stor. 2. desco; banch d' l'aso, term. di scuola, l'ultimo luogo; banch d'i sul mes band', mettere le pistole a argente, tavolello; banch, o ta- mezzo punto. bia dii ciavatin, quel tavolino cioè a cui laverano, bischetto, tlischetto; banch, o banchet dii esilio, sbandeggiamento, prescripruchè, telajo, ed è una macchinetta composta di due ritti imdermati in un asse per tessere i enpegli.

BATCHE, n. banchiere, che tien banco per prestare, cangiare, contar danari altrui; fè'l banchè, fare, mettere, aprir banco, esercitar l'arte del banchiere, tavosliere, cambiatore; banchè del sal, banchiere del sale, V. Banca. BANGET, bancuccio, banchetto,

banchino.

BANGHERA, dim. di banca, panwhette . pancuccia.

> Un scagn e'na bancheta Ch's stento a tnisse an res.

Isl. Banchete da let, panche, o pan- passè un da banda a banda, trachette da letto; bancheta, o banca, figgerlo, trapassarlo da parte a quel sedile di pietra, o cotto che parte; da nostre bande, nei nosta dinnanzi alle porte delle case | stri paesi, presso noi. per sedervi la sera al fresco, od BANDA MILITAR, banda militare, altro muricciuolo, murello; ban- unione di più suonatori, che accheta, manganella, e dicesi di compagnano suonando i distacea-

A'l'è'n bancarotiè ch'ant so maleur | quella panca affissa al muro in

Bancon, acc. di banch, pancone, bancone, cassone; bancon, ( bianch. nelle sale entro cui sta riposto

Band, tensione; butè le pistole

BAND, n. bando, legge, decreto, notificanza, notificazione, zione, ordinazione notificata pubblicamente a suon di tromba dal banditore.

Banda, n. banda, cantone, lato, fianco, una delle parti o destra, o sinistra, o dinanzi, o di dietro.

Un a faje fè la dmanda Da Cristofo Garnaccias

L'aut mander dall'autra banda Gian Antoni Mostaflas. Isl. Tirè da banda, trarre a parte, trarre in disparte; lateralmente, daccanto, allato, a parte, in disparte; lassè da banda, omettere, tralasciare; butè da banda, metter da parte, in disparte, serbare, conservare, risparmiare, scegliere, trascegliere;

Bal.

menti de' soldati in alcune loro funzioni. V. diz. Bol.

Bandamol, inerte, cenciomolle, dappoco, codardo, poltrone, inetto.

Bandarola, m. pannoncello, bandaruola, fig. agg. d'uomo vale incostante, instabile, leggiero. I son na bela e bona bandarola

Ch'i viro sempre dova l'aria a vola.

Bande, v. a. e n. tendere, esser teso, dogare, parlando d'armi da fuoco, montare, alzare il cane che tiene la pietra focaja.

Bandera, bambagino, rigato. Un bel cotin d' bandera

Ch'or or va tut an breu. Isl. Bandi, n. bandito, fuggiasco,

fuggitivo, fuoruscito per sottrarsi alla giustizia, esiliato, proscritto, sbandeggiato, scacciato, confina-

to, relegato.

BANDI, v. esiliare, sbandeggiare, sfratare, proscrivere, confinare, scacciare, bandire, relegare, mandar in esilio; *bandì d' galera*, bandito, condannato alla galera. Carn da pich bandì d' galera Carià d' rogna, d'lendne, e d'poi.

BANDIERA, bandiera, insegna, vessillo, stendardo.

BANDO, SENTNA, bandolo, capo della matassa.

Bandò, specie di cuffia da notte che usano le donne, benda pel capo.

BANDOLIERA, tracolla, bandogliera, pendaglio, balteo.

varj gli usi, capitoue.

mare, ansare, muover la bocca, ginato, disordinato, scompigliato, far matte, sittire.

BARA, part. stangato, barrato. circondato, cinto, abbarrato, asserragliato, cancellato, bastonato.

Barà, n. stangata, colpo di stanga, o bastone.

Prchè coul trombon

Tant a trovrìa mai nen ch'a fuss bon Fora arfileje sinquanta bard. 🚮 E met. condanna, contrattempo; bare dl cher, que pezzi di logno posti ai fianchi dei carri, perchè il carico non impedisca il girar delle ruote, sbarre.

Bara, n. stanga, pezzo di travicello a varj usi; *tochè bara*, frase del giuoco così detto; toccar bomba, cioè fermarsi poco e partire, onde di chi così faccia, suol dire il volgo fiorentino: ha fatte a tocca bomba. E così nel Malmantile, cant. 2. st. 32. Entro per rinfrescarsi, e toccar bombas. Bara italiano vale cataletto, e anche una sorta di lettiga.

BARA; or an bara, oro puro-Lassion d'un peis logal son d'Pot

( an bara.

 $i = i \delta$ BARABAO, V. Babao. Barabio, n. satana, diavelo, mostro.

Baraca, n. stanza, o casa di legno, di carta, o di tela per istar coperto, o per farvi bottega per soldati, od akti, baracca, trabacca, padiglione, tenda, e met. aggiunto ad uomo 👾 🔖 donna; dappoco, volubile, in-BANDOT, seta grossa, di cui sono stabile, incostante, leggiero, V. Balandra. Baraca aggiunto di BANFE, v. a. respirare, ale- cosa, vale scomposto, sconfpain pessimo stato; baraca dii bu-

ratin, castello da burattini, quella tini; fe la baraca, andar gironi, bazzarrare. gozzovigliare, darsi tempone ; piè andar a male, aver cattivo esito, poco valore. rhiscir male, sfracellarsi, rompersi, distruggersi, consumarsi. E'i solè s' na va tut an baraca; Untrav meistra l'amassa, la sgnaca. Ric. d' l'aut.

di pelo di capra, baracane. BARACHIN, piccolo vaso di rame, per le più a guisa di orcinolo,

BARACAN, sorta di panno fatto

famino.

e <sup>6,5</sup> Mi son pa d' coi pataceui Ch'a van taconand i paireui Barachin e bassin e bronssin E padele ec. Isl. canz. 44. paracca, casotto, stanza, o bot-spuntano intorno alla bocca. tega posticcia fatta per lo più di legname.

Baragna, V. Taragna.

BARAL, V. Baril.

Barance, zoppo, zoppicante, degli altri.

giuoco.

BARATÈ, v. a. cambiar cosa a macchina movibile in cui sta il cosa, cambiare, concambiare, burattinajo a far ballare i burat- barattare, permutare, scambiare,

Barato, n. bossolo, barattolo, la "baraca, ubbriacarsi, ineb- alberello, vaso piccolo di terra, briarsi; ande d' baraca, andar o di vetro, in cui si tengono rialla malora, in rovina, ridursi poste medicine, conserve, ogli, al verde, e parlando di cose, e simili; e significa talora cose di

BARAVAL, n. sorta d'erba, pa-

nico, stoppia.

BARAVALÈ, v. n. term. d'agricoltura, tagliar la stoppia, raccogliere il panico.

BARAVANTAN, agg. strano, stra-

vagante, ridicolo.

Oh che sproposit Dela a un paisan

Ch'a l'an d' servei baravantan.

Isl.

Oh quante mode baravantane Ch'a va inventand la vanità.

BARB, barbio, pesce noto, così "BABACON, acc. d'baraca, grande detto da alcune barbette, che gli

BARBA, n. barba; servì d' barba e d' pruca, conciar alcuno pel di delle feste; j'è gnun barba d'om ch'a peussa feila, egli è putta scodata e non gli crocchia il ferro, e dicesi di tavola, seggiola, od cioè egli è astutissimo e non faaltro, di cui alcun piede non cile ad esser aggirato, non ci è posi sul suolo per essere più corto uomo così astuto che possa accoccargliela; j'è gnun barba d'on Bara nota, pome, sorta di ch'a peussa fè lo ch'i fas mi, niuno è da tanto da poter fare Ma di tornar a bomba è il fin del quello ch'io fo; barba dii por, ( pome. | sciole, ai, bulbo; prima barba, Morg. 2. 8. lanugine; a toa barba, a barba Barara, n. cambio, permuta, non voglia, contro tua voglia; permutamento, baratto, scambio. | barba, zio da canto tanto di padre, quanto di madre; mnè pr la barba, far far altrui a modo crudeltà, ferità. nostro , regolare , comandare.

E com meistre dla finessa A ven mnand con tuta pas I patron per la cavessa Per la barba e per 'l nas. Isl. canz. 32.

Fè la barba a un, fig. vincerlo, superarlo, rimaner vincitore; barba ansavonà, barba insaponata.

Giuseppe colla barba insaponata Fuggissi da Firenze pel balzello.

BARBA, part. per sim. troncato. mozzato, e fig. rubato, tolto con il becco ai galli, bargiglione, bardisinvoltura, rapito con arte, alla giglio, barba di gallo, e ciocehe barba di alcuno, e talora colto, di capelli pendenti dalle tempje arrestato , V. *Arrestè*.

BARBABOUC, sorta di erba nota, barba di becco, scornabecco, sassefrica, tragopogono, scarzonera bianca, e met. baggeo, V. Ba- soro. dola. Vale anche incantato, stupido, mutolo, ammirato.

> Si buco coul bouchin Ohi dèdè mi povrin! I perdo la parola Ch'i smìo un barbabouch.

A venta deve d'ton, piè d'energia, | lare ec. Gouarde: da vsin a noi, se' d' bar-

pendio di muragli**a.** 

con segala; bevanda composta zare, portare, o levar via, spadi caffe, e di cioccolatte.

BARBARIE, n. voce ital. barbarie.

BARBARISM, n. v. ital. error di linguaggio nello scrivere, e nel parlare, barbarismo. Diz. Bol.

Barbaro, agg. v. ital. barbaro, crudele, brutale, feroce. Carià dla cros con pia rassegnas-

sion Monta'l Calvari e i barbari tiran l'anciodo, e l'auso an mes a doi ladron. Cas. Quar. sac. ...

BARBAROT, per quella carne rossa che a guisa di cresta pende sotto all'orecchio, cernecchio.

BARBATEL, SBABBATEL, di prima barba, di primo pelo, e agg., a giovine, sbarbatello, inesperto,

Barbiere, zucconatore; butea d' barbè, barbieria, barberia; pian barbè, pian barbiere, che'l ranno è caldo, proverbio che vale a bell'agio, bel bello, consideratamente, con ri-Isl. canz. 19. guardo, maniere prepositive che Voi ait, mia cara gent, se' d' pata- accompagnano per lo più i ver-( louch bi andare, fare, operare, sper-

Barre, v. a. adunghiare, adu-( babouch. Calv. fav. gnare, involare, rapire, rubare, Barbacan, parte della muraglia togliere con artifizio, con, dising fatta a scarpa per sicurezza, e voltura, alla barba altrui, ed è fortezza, barbacane, scarpa, o quasi sinonimo di *scamotè;* italianamente barbarla ad uno, vale BARBAGIAN, barbagianni, V. Ba- fargli o burla, o qualche cattivo scherzo ch'ei non se l'aspetti; BARBARIA, frumento mescolato | barbe per taje, troncare, mozdicare pulitamente.

Mi ii barbo lestament.

Isl. canz. 44. alcuno. Litaliano barbare, vale barbi- Elo con tut loli ch'i v' podrie tni care, produr barbe, ossia radici. D' ficheje na risada sui barbis? Bandel, V. Couccia.

Malanagi sia ai bagagi! - I' cas gnanca un stras d'barbel.

Ja safe bute an lista ... Un bel e bon sardel Una camisa d' rista

E un'autra ansem d'barbel. Barrera, specie d'uva, barbarossa.

Brangscag , V. Bessechiè.

Banser, n. p. eretici, abitanti nelle vela; fè un barbis, riprendere, valli di Lucerna, e nelle circonvicine, così detti da Barba nome d'un loro pastore, ossia predicante, oppure da barba Martin: Lutero d'Angrogna chiamati anche Valdesi, Albigesi, Protestanti.

Barra, diminut. di barba, barbetta, barbicella, barbolina, barbuzza, barbicina, barbicola, bar-

buccia.

Bann, agg. a cane, barbone. Barry, n. mostacchi, baffi, basette, mustacchio, baffo.

Gara sossi l'è'l feu, gara: e tentavo Con i barbis rafî d' pocei scape. Balb.

Sì ch'ai fe leche i barbis,

Isl. canz. 5. Mi sarla de cle ganasse Ch'a distruo fin le rasse E cuchrlo f euv covis

Sensa gnanc pnasse i barbis. Sensa neppur ungersi, o nettarsi i barbiggi, in un sorso,

Oun mie thaje faite a dent Sui barbis, alla presenza, in faccia, alla barba, a dispetto di

Poes. piem. rac. Pip. Barbis del can, ganascia, ma-scella, term. degli armajuoli con cui nominano quella parte del cane dell'arme da fuoco , in cui si stringe la pietra focaja; anima mea barbis d'gat, mod. avv. a meraviglia, con perfezione, a pelo, a pennello, il meglio del mondo, vi corre con dieci gambe, vi va di rondone, a vanga, a correggere, fare una risciacquata; arvire i barbis a quaicun, mostrargli i denti, rispondergli per le rime; lechesse i barbis, restar digiuno.

E peni sarà'nt la stansa A mangio a cherpa pansa E mi m' leco i barbis. Bulo dii barbis, bulaccio, bravaccio.

: Ma i sentire ch'as dis: L'è un bulo dii barbis.

Ric. d' l'aut. Barbis per moscon: Eroe Galavron, dunque a sarà - (l'autr ai ripet) da coui brut barbis - netià la cà Com ch'a tasto coula bagna d' j avie e liberà? Calv. fav. 4. Coni dii barbis, quelli dei baffi, cioè birri, sgherri, bargelli, arcieri, berrovieri, donzelli, ministri della giustizia.

E se ti it ere nen grivoè dia gansa A t'arivavo adoss coui dii barbis.

Calv. poes.

BARBISET, BARBISIN, BARBISOT, Cas. Quar. sac. piccola basetta, basettino.

basettone.

Barboi, Barbojon, V. Anbrojon. Barbojada, Berbojada, Anber-BOJADA, R. barbugliamento, confusione di parole.

Barrost, v. barbugliare, im-

brogliare, V. Anberboje.

BARBORETTA, anonide, bonagra, pianta , le cui radici sono così l lunghe, e difficili a sbarbicarsi, che fermano gli aratri, e trattengono i buoi dal lavoro.

BARBOSSADA, e SBARBOSSADA, n. ad altri. sbarbazzata , rammanzo, rimprovero, correzione, gridata, rammanzina, rabbuffo, bravata, ri-

sciacquata.

Barrossal, catenella attaccata all'occhio diritto del morso della briglia, e congiunta al rampino, che trovasi all'occhio manco dietro alla barbozza del cavallo, barbazzale.

Barbosse, e Sharbosse, rimproverare, correggere con reemenza. sgridare, rammanzare, ramposbarbazzata ec.

Bannota, dim. di barba, barbetta. BARROTE, BERROTE, v. n. a. bron- calmare, svanire, partire. 👝 🦠 tolare, borbottare, borbogliare, gorgogliare, pigolare, nicchiare, giare, condur bene la barca, ma misgulare, misgolare; qualche non si usa fuorche in senso fi-volta è attivo, come: barbote gurato per destreggiare, maneg-quaicadun, riprendere, correggere giarsi con destrezza, qualche volta alcuno; la pansa ch'a barbota, vale differire, dondolare la mattea, il ventre che gorgoglia, bruisce, fare lo gnori. cigola, borbotta, ed è quel ro- BARCOLE, STRABUCER, STRABAUSSE, moreggiare, che fanno gl'intestini barcollare, vacillare, tentennare. per flatuosità, o depravata triturazione di cibi.

- BARBOTIURA, BARBOTURA, BOIDO-

Barbison, accresc. di barbis, gliamento, borbottamento, borbottico, barbuglio.

BARBOTON, n. borbottatore, borbottone.

BARBU, part. barbate, barbuto, che ba barba.

BARCA, n. barca, naviglio di non molta grandezza, ghiazzeruola; poussè la barca, figur. tentare, sollecitare; peita barca d' mar, galeone; esse 'nt l'istessa barca, essere nella stessis barca, la stessa disgrazia esser comune

BARCAREUL, n. barcajuele, bercaruolo, nocchiere, navaletto; navicchiere, timoniere, timonista, imbarcatore.

E a Venessia guarde s' l'è nen for-(-und!

Là canto i barcarevi al cigir dla ( hipa.

BARCASSA, accresc. barcaccia.

BARCAT, BARCHET, BARCHETA, dim. di barca, scafa, barchetta, barchettino, barchetto, battello, gnare, garrire, fare una ripassata, | burchiello, navicella, navetta, legnerello, legnetto, caico.

BARCHE, v. a. cessare, desistere.

BARCHEGIE, v. n. a. berchig-

BARCON, acc. di barca, dar-1. The 1 " cone, barcaccia.

Barni, part. bardato, che ha

la barda, e figurat. allestito a scia, uscire senza pagar lo scotto, partire.

BANDACHIN, e BALDACHIN, n. bal- sotto silenzio. dachino.

dl sennturon, pendone del cinturino d'una spada ec.

Bardana, bardana, lappola, erba medicinale.

Bardassa, giovanetto, fanciullo, e in cattivo senso, bardassa, rabagascione.

BARDASSADA, n. fanciullaggine, ragazzata, mariuoleria.

Bardassaria, ragazzaglia, ragaz-

zame, fanciullaja.

BARDASSIN, dim. di bardassa, fanciullino, fanciulletto, marmocchio, rabacchio.

Bardasson, acc. di bardassa, ragazzaccio, V. Bardassa.

BARDASSOT, V. Bardassin. Ai ven con noi Un bardassot ardi; SancaminomaDon Ilarion saluta

E lì s'lassoma. di legno, o d'altro a piè degli chiudersi dentro a tutto potere, altari sopra cui sta il Sacerdote in ogni maniera. in funzione; lecoire da bardele, santinfizze, baciapile, coronciaje, | lusante, di corta vista, guercio. bizocche, pinzocchere, santoccie;

Stè lecoire da bardele Son le mare dii ciacot.

passè per bardot, in senso neutro, passar per bardotto, mangiar stallo, o di vetro per ajutare la a bertolotto, passare pel rotto vista, occhiali; baricole, nome

e in senso at. tralasciare, passar

Maventràlo peui forsi ch'i passo BARDACUL, o brdacul dla spa, Per bardot coust, e coul ganivel ec.

> Bank, v. a. stangare, puntellare, tramezzare con una sbarra, abbarrare, e met. canellare, percuotere, bastonare, battere.

Barela, strumento a guisa di gazzaccio, ragazzo di mal affare, || barra portata a braccia da due mariuolo, gagnolino, forchetta, persone per trasportare sassi, legno ec., barella.

> BARETA, n. berretta; con la bareta, imberrettato.

> BARETÈ, chi fa berrette, berrettajo.

> BARETIN, dim. di bareta, berrettina, berrettuccia, berrettino.

> Baricà, part. asserragliato, sbarrato, ben chiuso, afforzato con istanghe, stangato, puntellato.

> Baricada, n. sbarra, barricata. barriera.

BARICADÈ, v. a. abbarrare, sprangare, metter le spranghe, sbarrare, tramezzare con isbarra, bar-Poup. | ricare, asserragliare; baricadesse, BARDELA, n. predella, scaglione | n. p. abbarrarsi, asserragliarsi,

Barico, n. losco, bircio, ba-

Bariche, v. a. asserragliare, sbarrare, afforzare con istanghe, stangare, puntellare; barichesse, Isl. canz. 18. v. n. asserragliarsi, sharrarsi, e BARDOT, n. muletto, bardotto; | met. chiudersi quanto meglio si può.

Baricola, n. strumento di cridella cuffia, passarla netta, o li-con cui i fanciulli chiamano ciò

cello, stecconato, rastrello.

BARIL, BARAL, n. barile, carratello, spezie di botte piccola, Poli, grassios, sensibil cousti scraeli e bariglione per quel vasó di le- Comunico'l velen ch'a l'han bevù salumi, mercanzie, e sim.

BARLLON, n. bariglione, spezie di barile di forma lunga, e ro- A l'aveisso riuscì st' proget baroch. tonda per tenervi entro salumi cc.

BARILOT, n. dim. di baril, bu-

bargello.

Barivel, n. ruzzante, frugolo, sbarbatello, vanerello, frinfrino, lo sopra il ginocchio. Gropandse vano, incostante, sfacciatello, bur- i barolè con na sartiera Platon lonaccio, bajone; fè'l barivel, ruzzare.

BARIVLE, V. Barivel.

BARLET, BARLAT, v. cont. n. barletta, barlotta, bariletta, barletto, barilozzo, bariletto, barlotto, bottaccio.

A ste nosse s'è comprasse **Una cara** d' vin ciairat Tuti an vist quand'a s'è mnasse Sigilà'nt un bel barlat. Isl.

Barlum, n. barlume, tra lume e bujo, striscia di luce, di lucidezza, di lucidità.

A l'era mancomal tuta rusnenta Ma tant an mes al ruso un sert bar-

Mostrava ancor l'origine lusenta. Calv. fav.

BARLUSE, v. n. tralucere, V. Berluse.

BARNABITA, n. Barnabita, reli- commettimale, briccone.

che trovasi entro la noce per di-gioso dell'ordine de' Cherici, gen viderla in quattro spicchi, rullo. golari di S. Paolo, detti BarnaBARIERA, RASTEL, n. sbarra, biti dalla chiesa di S. Barnaba a steccato, barricata, barriera, canMilano dove da principio si stabilirouo.

BAROCE, n. V. Baravantan. gno, e doghe cerchiato di forma Da com sistema perfid e barock lunga, e ritonda per uso di tener D' Hobbes, Spinosa ec. Cas. per. Per la virtù d' berlich, o pur d' ( berlock

Calv. poes.

BAROLE, (coll'o larga) barulè, glinolo, bariglioncino, barilotto. voce formata dal francese has Barisel, n. capitano de' birri, roulés, goniglia, foggia antica di calzari consistente in un'avvoltatura dell'estremità dei calzoni sotto sensa goardeje .... o che nuncion! ai dis sossì per voi l'è na chimera. Calv. fav.

Barometro, n. barometro.

Baron, Mugg, n. cumulo, mucchio, gruzzolo, gruzzo, congerie, gran quantità.

Elo pa na bela bota Sempre aveine dii baron? Isl. canz. 5.

E titolo di signoria, barone, aggiunto ad uomo di mala fama, scapestrato, guidone; baron, montruch, massa, mole; baron d' perc, sassaja, mucchio di pietre; baror d'os, ossame; a baron, a muc-( lum || chi, in gran quantità, V. A palà.

Per mantnì coul ambission A spendran i dnè a baron.

Isl. Baron, acc. di baro, truffatore,

Barona, moglie del barone, baronessa.

BARONA, ANBARONA, part. cumulato, adunato, ammucchiato, raccolto, ammassato.

Baronada, n. sciaguranza, sciagurataggine, furfanteria, bricconeria.

BARONE, ANBARONE, v. a. cumulare, adunare, raccogliere, ammucchiare, ammassare, V. Anbaronè. Buronet, Baronat, Baronin, dim. di baron, baroncello, baronetto, nel senso di pcit mugg, mucchierello . muechietto.

Baronia, n. baronaggio, baronia. Baronura, Anbaronura, n. cumulazione, cumulo, mucchio, cumulamento.

Banos, (coll'o larga) ranco, zoppo, sciancato, storpio.

SAMOSSA, (coll'o larga) baroccio, biga, spezie di carretta piana a due ruote.

andar ancajone, zoppiconi, zoppicando ec., camminare alla foggia dell'anitra.

Banor, stangheita, e pur anco bastone, bastoncello corto, frugone batacchio.

Barous, alquanto rosso, rossiccio, rossigno, rossetto.

Barsaru, n. satana, diavolo, demonio.

"BARSIGA, Ierm. di giuoco di carte, bazzica; comod, matta, gilè, giulè, tre ass, tre re ec., cricca, e in volgar fiorentino, benzicotto; barsiga giltà, bazzica ciarpare, cornacchiare, ciangogigliata.

Che pizzicore in punta delle dita Sent'io venirmi! bazzica.

Buon. sier. 3. 4. 3. miterare.

BARSIGOLA, term. di giuoco di carte, serie d'una sorta di semi di carte, verzicolo, verzigola.

Barsleta , n. novella, barzellata, celia , motto arguto , bazzecola , facezia; *contè d'barslet*e, d'faule, novellare, contar novelle, scherzare, celiare.

A stan nen contè d'barslete Leste an gamba, adrete d'man.

BARSLETE, v. bazzicare, carabattolare, celiare, motteggiare, dir motti arguti, barzellettare i dire delle barzellette, discorrere burlando, e scherzando.

BARTAVELA, BERTAVELA, BRTAVELA, loquacità , tattamella , anfania 🛊 mnè la bartuvela, ciacciamellare, ciaramellare, berlingare, tattamellare, cicalare, cianciare, parlare, discorrere.

I m credo bela

Barosse, zoppicare, barcollare, Seu mnè con chi s' sia la bertavela. Balb.

Cosa menstiì'l bertavel? Va'nparè filè e cusì

Dnans mariete e tasme li. . Isl. canz. 49. Bartavlada, Bertavlada, cica-

leccio, cicalamento, tattamellata. BARTAVLÈ, BERTAVLÈ, nom. personal. berlingbiere, ciarlone, imparolato, cicalone, ciaramella, taccola.

Bartavle, Bertavle, v. n. chicchirillare, ciacciamellare, ciaramellare, tattamellare, berlingare, lare, gracchiare, cianciare.

BARTIN, dim. di bareta, berretta, berrettino; butè 'l bartin,

E an testa una gran bota Tajandie'l fond da sota Ch'a m' scusa per bartin.

Isl. canz. 25.

(157)

BARTON, acc. di bareta, bertone, mitera.

Baruf, z. mesto, di mal umore. bbuffato, bisbetico, ritroso, stragante, fantastico, stravolto, inittabile, fisicolo, bizzarro, umota, dispettoso. BARUFA, n. scompiglio, baruffa. barustamento, questione, liti-), tumulto, borboglio, barada, capiglia, subuglio, azzufmento, susurramento.

Bas, n. bacio.

Basà, part. baciato, abbracato ec., stabilito, appoggiato, stenuto, fermato, fondato.

Che s i veule d'riflession Basà s' nostra religion ec.

Cas. Quar. sac. Basaliscu, n. basalisco, basico., basalischio, basilischio. Basaman, baciamano, saluto, naggio; andè al basaman, anre a prestar giuramento d'obdienza, di sudditanza, e talora xorrere ad alcuno per alcuna cosa.

Pr tant ch' coula nora Sa'n veul ch'un toch d' pan A s' peussa nen fè anfora D'andeje al basaman.

Basana, n. alluda, bazzana, esca. Basant, chi fa o vende la baz- spessi, frequenti. na , l'esca.

Basanù, del color dell'alluda, cio, morello, arsiccio.

BASAPE, sorta di pianta spinosa, bolo, calcatreppolo.

Basapianele, n. ipocrite, bacchettone, picchiapetto, baciapile, pinzocchero, graffiasanti, collotorto, gabbadeo, schioda cristi.

BASATIV, agg. ad aria, che agghiada , agghiadante.

BASCINA, BASTINA, bardella, specie di basto senz'arcioni.

Base, v. a. baciare; torne base. ribaciare; basè 'l babuin, cedere, sottomettersi, arrendersi, diirsi per vinto; fè basè'l babuin, costringere alcuno, farselo sottomesso, soggiogarlo, farlo fare a modo nostro, piegarlo al mestro volere o parere.

> T'has bel esse un marochin T' m' fas pa base'l babuins Isl. cans. 48.

Basesse, n. p. baciarsi. 46160 Base, v. a. fondare, stabilire, Sec. 65 (1990) appoggiare.

Basicole, girare qua e là gigle ronzolare.

> Elo nen una vergogna a con-Vedne andè basicoland Tuta la giornà an gatograf-E la neuit pr li gnaugnand. Isl. cang.: 38.

Basilica, n. basilica, chiesa, tempio principale.

Basilico, spezie d'erba di grato odore.

BASIN, dim. di bas; peit basi, Isl. canz. 19. piccolo bacio, baciucchio, baciozzo ; *basin sciass*, **baciozz**i g**rassi**,

Basin, n. dobletto, dobretto, basino, bambagino, sorta di stoffa, uno, fosco, giallognolo, ne- ossia drappo di filo di bambagia con filo di canapa, o filo.

> Bàsola, arnese per portar le vivande in resettorio, tavoletta.

Basor, baciotto, baciozzo. Basorà, part. baciuccato, baciucchiato.

Basorn, v. a. baciuccare, baciucchiare, baciar di frequenti, e term. di giuoco di tarocchi vale modo suo; lassè andè l'aqua al aspettar miglior tempo a por giù pi bass, non crucciarsi di checi migliori semi , ossia le figure shigliori.

Bass, avv. bassamente, abbasso, profondamente, oltre, innanzi.

🛂 🕯 I veui nen inoltreme D'andè sgatè pi bass.

Isl. canz. 21 canto, basso. inferiore, contrario d'alto, chino, chinato; piegato, volto verso la Per d'sopran, per d'contralt tenor terra. La donna teneva il viso basso; nè sapeva come negarlo. Bocc. n. 28. 11. Met. abbietto nuile, infimo; avei la vos bassa, patori, lettere minuscole. aver poca voce, è che poco si centa ; parlè con vos bassa, parlare con voce bassa; 'l sol l'è già bass, il sole è presso al tramontare; restè bas d'soa parola, mancar di parola; tratè, guardè d'aut in bass. far gli occhi grossi, trattare, guardare alcuno con niun riguardo, con aria di superiorità, e fig. umiliare; fè bassè'l cathet, essere contegnoso, tener maestà; cavar il ruzzo del capo, shalun dla bassa, pianigiano. Agg. danzire, far chinare le corna, o a sole vale vicino al tramontare; a persona, vale vicino a morte, che sta malissimo, brullo, alla malora; esse bass, venir meno, mancare, declinare sia di salute, | dità, e met. viltà, dappocaggine, che di sostanze; bassa gent, plebe, popolo, plebaglia, popolazzo, minuto popolo; bass pressi, prezzo | indegne, vili, offendere. basso, infimo, vile; messa bassa, messa bassa; vni a bass, discen- carte, bassetta; giughe a la bas-

basso rilievo; tnì bass un, tenerlo in rispetto, in sommessione, in timore; vin bass, vino cui venne meno il vigore; botal bass, botte omai vuota; fè aut e bass, far a chessia, lasciar dire, fare ec.

BASS, n. term. di musica, stramento musicale di corde, che si suona coll'arco, basso, violone, bassetto; bass, per una voce di musica sia nel suono, che nel

Bass, agg. basso, profondo, Pien d'arie dosse, pien d'arie d' fra-

( è bass.

Balb.

Bass de cassia, term. degli stem-

Bassa, term. di musica, V. Bass, term. di mus.

Bassà, part. bassato, abbassato, chinato, chino, inchinato; indimesso, e met. per umihator

Basse, v. a. abbassare, bassare, chinare, inchinare, shassare; tornè a bassè, rabbassure, abbassare il cimiero, fare stare a segno, in cervello, V. abassè, abassesse.

Bassessa, n. bassezza, profoncodardia, mala azione, bassezza d'animo; fè d'bassesse, fare azioni

BASSETA, term. di ginocon di dere, venir a basso; bass arlev, setta, fare alla bassetta.

Noi abbiam carte a fare alla bas- che volta senza la congiuntiva che

E convien che l'uno alzi, e l'altro Ch'a ciucio pura tant ch'oi fa piasì

Can. Carn.

BASSILL, n. bacino, bacile, guan-

tiera, sottocoppa.

Bassis, n. bacino, bacile, catinella; tnì'l bassin a la barba d'aquaicun, tenergli il bacile alla harba , non temerlo , tenerlo in suggezione, fargliela vedere, far alcuna cosa alla sua barba, resistergli, tener duro, forte, sodo ec, tener fronte.

BASSINE, v. a. docciare, umettare : bagnare , annaffiare, lavare,

nettar una piaga.

BASSINET, dim. di bassin, bacinella, scodellino, term. d'armeria, parte incavata della piaation d'un arme da fuoco, ove bastard, bastardaccio, bastardone. mettesi il polverino.

Bassinory dim, di bassin, bacinello, catinella, catinelluzza.

Bassada, tornaletto.

BASSON , strumento musicale da **fato**, **bassone**, fagotto; basson, strumento musicale da corde, violone , hasso di viola, violoncello. L. BASSOT, agg. dim. di bass, bassetto , bassotto , di bassa statura. BAST; n. imbasto, basto; lvè 'l bast:, dibastare; butè'l bast, imbastare.

... Ansi m' fa fè na vita ... · .: Ch'i stanto a tnime drita

Portand'l cari, e'l bast. Isl. BASTA:, n. piega a cucitura ab- bastello. bozzata agli abiti lunghi per ac-

BASTÀ, part. bastato, imbastato. BASTA CH', gvv. purchè, e qual- bastita.

( setta col verbo seg. al sog.

( metta. Basta con lo mi peussa durvì j'eui. Calv. fav.

> Bastanssa, avv. bastanza, a sufficienza, abbastanza, sufficientemente.

BASTANT, n. bastante, sufficiente, suffiziente.

BASTANTÈ, e BSTANTÈ, v. aspettare. Bastard, n. illegitimo, bastardo, naturale, spurio.

> Ma del rest se per asard As diportu com bastard L'è nen giust ch'a sia tratà Com n'apogg dla società.

Cas. Quar. sac. Bastardania, n. bastardigia, ba-

stardume.

Bastardas, Bastardon, acquidi Bastardela, n. sorta di vettura. Bastanul, v. n. imbastardire, tralignare.

BASTARDI, part. imbastardito. BASTARDOT, dim. di bastard, bastardello.

BASTE, coul ch'n fa i bast, bastaro, bastajo, bastiere.

BASTE, v. n. bastare, essere sufficiente; bastè l'anim, 'l coragi, bastar l'animo, il cuore, aver ardire; basta, basta, serve; e talora, finalmente, infine, insomma, per venire alla conclusione, serve, V. e M. tosc.

BASTET, dim. di bast, pcit hast,

Bastevole, n. bastevole, sufficorciarli, sessitura, basta, rivolta. ciente, atto, capace.

Bastia, n. castello, fortezza,

BASTIAN, n. pr. che si registra per la dizione di bastian contrari, che vale contraddittore, contrariante, cervello balzano, strambo ec. Ch'ant'l pais d'sti bastian contrari A fusso fin ai gat rusià dai giarì. BASTIMENT, A. bastimento.

Bastion, n. bastione, battifolle, bastia, bastita, circonvallazione, baluardo, terrapieno, vallo; bastion

al antica , barbacane.

Ai manca nè muraje, nè bastion, Gnanca fusii nè bonbe, nè canon.

Poes. piem. rac. Pip. Bustiona, part. bastionato, for-

tificato con bastioni.

Baston , n. bestone, battacchio, bacchio; baston, term. dei tarocchi, hastoni; baston dii matarasse. camato; baston pastoral, rocco, bastone pastorale; baston, rolò d' cicolata, rotolo; baston vestì, dicesi d'uomo o magro, o di smisurata statura, spilungone; insegnè con'l baston a la man, inseguare rodere i ceci; baston ch'a pso i borgno, battocchio.

Bastoni, n. battacchiata, bastonata, bastonatura; dè d'bastonà, bastonare, bordare, battere.

Bastoni, part. bastonato, zombato, battuto.

Bastonana, a. bastonata, bastonatura, zombamento, zombatura, carpiccio..

Bastorara, n. di una specie di radice bianca di acuto sapore,

Bastonas, acc. di baston, bastonaccio.

andè al bastonet, attempato.

A va tula a saulat, E fa piasì guardela Con col so bastonat Andè d' garela.

Isl. canz. 2. Bastone, v. a. percuotere con bastone, bastonare, tartassare, chioccare, tamburare, tambus-sare, baschiare, legnare, bordare,

BATAI, BATOCC, n. battaglio, quel ferro attaccato dentro nella campana, che quando è mossa, battendo in essa, la fa suonare battocchio, e dicesi pure di quel pezzo di legno attaccato a una funicella, che passa a traverso della tramoggia, e il cui movimento fa cadere il grano sotto la macina del mulino, battagliuolo di mulino.

BATAJA, n. fatto d'arme, battaglia, pugna, zuffa, abbattimento, guerreggiamento, affrontamento d'eserciti nemici.

Gyardè.., sensa studiè, sens' avei vist Gnun leu, mac sul teatre le bataje a dvento generaj e fan i tristi:

BATAJETA, BATAJOLA, dim...di bataja, battagliuzza, battaglietta, battagliuola, battagliuzzola, scher-1. 3. 19600 maglia, sassajuola.

BATAION, n. battaglione, falange. BATAN, agg. v. franc. battente; tambour batan, a cassa battuta, a battuta di cassa, a suon di tamburo.

L'armada ariva l'i tambour batan As vedo contra'l sol tuti a lusi L'abitator dla val del rabadan.

BASTONAT, BASTONET, dim. di E fig. col verbo mnè; mnè quaibaston, bastoncello, bastoncino; cun tambour batan, usar con esso rigidamente, malmenare, conçiar male, perseguitare, trattarlo du- bute parola, non replicare, non ramente, sonargliela, metterlo alle zittire; le cre bato, le ore suostrette.

noni ec., batteria; bataria d'cu- senso, burlare, besseguire; bate sina, stoviglie, stovigli, attrezzi la luna, vaneggiare, essere luda cucina; bataria, term. degli natico, di tristo umore. orivolaj, il complesso di tutte le parti, che compongono, e servono al suono delle ore, mezz'ore, soneria.

tartassare, zombare, bussare, pic- tere in alcun luogo. chiare; bate'l brichet, batter il Or dove batta il sol tra sassi, e calce suoco, dicesi del percuotere la In arido terren si serri intorno pietra focaja per trarne il fuoco; Il cappero crudel. bate i matarass, divettare; bate le vestimento, battere gli abiti, scamatare; bate 'l gran, battere il grano, mondarlo dalla paglia percuotendolo, trebbiare, tribbiare; bate i dent, le brochete, tremar di bate ant'l segn, colpire nel segno, freddo, tremicolare; bate la diana, e met. indovinare, apporsi. suonar la levata de'soldati, batter la diana; bate la campugna, fig. tener a bada, tracheggiare, saltar Batla da mincion, far lo gnori, di palo in frasca, non tener un lo semplice; bate la campagna, proposito; bate la calabria, an- andar in giro, a spasso, qua e la dare a zonzo, andare attorno, per la campagna. ajato; baté e virè man, accennar in coppe, e dar in bastoni.

Ma ste nen a s coula fiusa Ch'a san bate e virè man. Isl. Batse, n. p. battersi ec.; batse E fig. non istare nel proposito, an artreta; battersi nel ritirarsi, risponder fuor di proposito, andar indietreggiare guerreggiando; batse fuori di senno; bate i baton, batcon un, duellare, far duello; tere il pallone (in giuocando); batesla, andursene, partirsene, bate le strà, battere le strade, le suggire; bate'l tamborn, batter campagne, correre le strade ec.

•

nano, battono, bate le man, in Batarla, n. quantità di can-||buon senso, applaudire, in catt.

I'en la sfortuna D'un oimo gelos Ch'a bat la hina Brut vei e bavos.

BATAVIA, sorta di drappo, batavia. L sol bate ant quaich post, batie
BAT D'EUI, colpo d'occlio, batansima, il sole percuotervi co' ter d'occhio, V. Ant un bat d'eui. raggi suoi, arrivarvi colla sua luce. BATE, v. a. battere, percuotere, illuminar col suo splendore, bat-

Bin ch''l sol ai bata ansima Tant a resta giust com prima Ansi anlora a restu mei, Prchè a geila pa i buei. Isl. canz. 3.

Peui di ch'i son un toni Si bato pa nt'l segn.

> Diana e tute sue compagné A batio le campagne Dasperlor sensa galan.

Poes. piem. rac. Pip. la cassa, suonar il tamburo; nen per ispiarne la sicurenza; la lin-

gua bat dova'l dent fa mal, la lingua dà o batte dove il dente ticuore, palpitazione, battito (colla duole, e vale ragionar volentieri penultima breve), agitazione, tredelle cose che ci premono, o dove more, tremito di cuore, fig. spaha interesse. Alla natura no- vento, paura eccessiva; e talora stra è difficile, che, come noi in stanchezza per troppo correre, volgar proverbio diciamo, dove per troppo affaticarsi. il dente duole, la lingua non batta. Salv. disc. 1, 295.

BATEL, n. navicella, battello. BATEST, MASSA, n. battente, bat-

titore, si dice di quel ferro foggiato in diversi modi che serve per battere la porta, e per quella Batiè 'l vin, V. Batesè. specie di mazza, che batte sulle campane pel suono delle ore, mazza, clava. Diz. Pip.

BATESI, part. battezzato.

BATESE, v. a. battezzare, e fig. in senso cattivo, imporre ad al- molto fina, battista, o batista, cuno qualche nome ingiurioso, e tanto agg. quanto sost. odioso; batese, per gettar acqua Tesser l'Olanda così fin non sa addosso ad aleuno, spruzzar al- E par sì fatta di tela batista. cuno d'acqua, bagnarlo; batesè. o batiè'l vin, mescolar acqua col vino, inacquerarlo, inacquarlo.

BATESIM, n. battesimo, tnì a batesim, tener a battesimo.

BATESIMAL, agg. battesimale. Baria, *part*. battezzato.

BATIAJE, n. confetti, confetture, zuccherini che si danno nelle occasioni di solennità di battesimi, pozze ec.

> Ma venoma a le batiaje Pr senti quaicosa d' bel.

Isl. canz. 15.

Batiblie, n. strumento de' can-

nonieri, battipalle.

BATIBEUI, o BATIBUI, n. tafferuglio, tafferugio, bollibolli, ba-cuotitore, battitore, zombolatore. ruffa, garbuglio, buglio, bacano, confusione, chiasso.

BATICHEUR, n. battisoffia, bat-

BATIÈ, v. battezzare.

Con na torcia d' sira giauna Già scrussìa a tut andè Ma gropà tut giù con d' cauna Son partisse andè a batiè.

Isl. canz. 15.

BATILOR, n. battiloro, colui che. riduce l'oro in fogli per filare, o dorare.

BATIMENT D' POLS, pulsazione. Batissa, specie di tela di lino

Bell. Bucch.

BATISTA, e BATTITA, n. p. di battesimo, battista, e fig. baggeo, dolce di sale, cristianone, bonaccio, V. Bagian, badola.

E savì ben che coula sort d'canaja S'a fa tant d'arambesse a sti batista Ai na dà giù com dè s'una muraja.

Cas. par. St'obiession a prima vista

Peul fè stat a coui batista Ch'a s'imagino che 'l mond Sia mach largh com a l'è'n tond. Cas. Quar, sac.

Batisterio, hattisterio, battistero, battisteo.

BATITOR, agg. percuziente, per-

BATITURA, nom. battitura, battimento.

BATIVOL, non si usa che come man. pr.: a bativol, al volo, al balzo.

picchia alla porta.

BATOR, n. macinatojo; batour da carta, cartiera; batour da far bau bau, far baco baco, ingran, battigrano, trebbiatojo.

BATOSTA, n. percossa, colpo, e fig. disastro, disgrazia, disdetta, contrattempo, sinistro; batosta ital. vale contesa di parole.

Baru, n. per confratello appartenente a qualche confraternita secolare, battuto.

I battuti andranno innanzi alla

( croce.

Salv. Granch. 2. 4.1 E ben quel panno al viso gli è dovuto, Dovendosi il cappuccio ad un bat-

> ( tuto. Malm. 11. 25.

BATU, part. percosso, zombato, panare. battuto, gonfalonato, bastonato,

e fig. ridotto al silenzio.

arti, battitojo, quella parte dell' E a forsa d'sonè dobi e d' baudetiè imposta d'uscio che batte nello Desviè pura ch'i deurm a san Marstipite, come anche quella parte dello stipite, o soglia che è battuta dall'imposta, si dice anche gozzoviglia, baldoria; fe baudeudella misura del tempo musicale, battuta; a batua, in punto; andè an batua, a batua, a batuda, sguazzare, stare in zurlo. term. della musica, vale andare, cantare, o suonare a tempo di battuta, cioè tenere le note in stoni, pertiche, od altro, che si tempo giusto secondo il loro valore; batua del pols, battuta del sostegno a chi sale, sostegno, polso, il battere dell'arteria del guida. polso; a batua, a punto.

BATUDINA, n. battutella.

Bau Bau, grido del cane, la-Barocc, n. battocchio, batta- trainento, latrato, ululato, urglio; batocc d' la porta, campa- lamento, urlo, abbajamento; fe nello, battitore, picchia porta, bau bau, latrare; bau bau, voce quel serro pendulo, con cui si adoperata per sar paura ai hambini, quasi significhi una cosa terribile, e in italiano anche bau. cuter timore.

> Ove la notte al noce eran concorse Tutte le streghe anch'esse sul ca-( prone

> I diavoli col bau, le biliorse 🕨 A ballare, a cantare, a far tempone. Malm. 3. 70.

E sacea bau bau, e pissi pissi.

Morg. 25. 263. BAUDETA, suono a festa; fe bau-

deta, suonar a festa, scampanare, qualche volta vale battere di santa ragione.

BAUDETE, BAUDETIE, v. n. suonar a festa, a doppie campane, scam-

Fra Giusep deve ardris doman ma-( tin

BATUA, BATUDA, n. term. delle E montè ben bon ora sul ciochè (tin. Balb.

> BAUDEURIA, stravizzo, bel tempo, ria, gozzovigliare, stravizzare, darsi bel tempo, far baldoria,

BAUDISSE, v. n. dondolarsi.

BAUDRON, OSSIA MANTENA, Damette lungo le scale per servir di

BAULE, v. a. latrare, abbajare,

gagnolaro, muggiolare, ululare,

e fig. strepitare, far chiasso; un dizionavio ha fallato la traduzione italiana del noto proverbio: can the bauls more nen, traducendolo portar secchie, o bigoncie piene intequenti termini: cans che abbaja d'acqua, palo. poco mordo, la quale non è traduzione fedela di quel nostro sporco, sudiccio, sucido, sozzo. proverbio. Baura, hautta, mantello d'erminno, o simile, o mantellino di velo, o retino con picciol cappuccio di color nero ad uso di ziere, cofano, tamburo, valigia. maschera. antibauri , a Bauris, giuoco fanciullesco, altalena, bindolo, dondolo. Brotil, part. dondolato, cion-.delatos: () Habria Barra , n. sporto di casa di leguame, ballatojo, loggia. il Baums , w. dondolare, altalenare, fare all'altalena, farsi cion-Izierino, cofanetto, cassettina, boldolars, o ciondolarsi sul dondolo. Ame andare in qua ed in là su di , un dondolo; bautiesse, v. n. p. , gitalenase , ciondolare. in Bava, n. umor viscoso, bava. mon . Osserve sti fiacufave no or Com vircalo giù le bave is 3.10 Dant la boca sul manton. Isl.

yande le seta. C. Bevassir, haveglio, babbajuola. BAVE, O. n. far bave. BAVES, collare di mantello, di abito, o simili, bavero, e pistante, ville mi tosc. Baver da pe-

Builaticcio, bavella, bava, strac-

. **boshal**i 'nella caldaja prima di ca-

legria ; serrachino. Porterd al colle unu gran gorgiera | dato, ozioso, perlone.

**E un baver alto** come una spa**ll**iera. Buon. Tane. 4. 1.

Baveta, la più piccola e stretta parte dello scozzale che copre il petto, pettorina, v. dell'uso.

Bavo, spranga di legno per

Bavos, agg. bavoso, e met.

Sti bavos e langrignaire

Tuti doi son carpionà.

Isl. canz. 17. BAVUL, BAUL, n. baule, for-E gli scotti aggiustati

Dan spalla a ripor su bauli, e ceste. Buon. Fier. 2. 1. 14.

BAVULE, n. chi fa bauli ec., valigiajo, forzierajo, cassettajo, cofonajo.

BAVULET, BAULOT, n. dim. di bavul, forzieretto, bauletto, forgia, valigetta.

BAVEM, umore viscoso, viscido, schiuma che gettano certi ammali, bave , schiuma , catarro.

Be Be, grido della pecora ec. be, belato.

A n bon pastor ch'ava giù ditrivas Seroand ansios la fea, ch'as'è scar-( tasse

rois per quel filo che si trae dai Ai smia ch'a senta un be ... a tuti i

E s'a la treuva, oh com s'è conso-(lasse!

Quali senza pastor le pecorelle Gridando be con voci sconsolate.

BEAT, beato, felice, avventurato, avventuroso; beato porco, perdigiorno, scioperato, sfaccen-

Beatifica, part. bestificato. Beatification, in beatifications. Beatifice, beatifico.

BEATIFICAE, v. beare, far beato, felice, canonizzare.

BEATITUDIRE, n. beatezza, beatitudine.

Becà, part. beccato, perforato col becco, bezzicato.

Becà, a. beccata, bezzicata, bezzicatura, colpo che dà l'uccello col becco, e fig. morso, o puntura d'altro animale.

Le pulci son scorte a dar lor bec-( cata.

una volta in becco all'uccello, imbeceata, e fig. suggerimento, avvertimento, lume, consiglio, ordine.

Aspettandone l'imbeccata dalla cor-( te di p**er** di. Dav. Scis. 73.

Becari, n. uccello noto, bec-

Becamont, n. beccamorti, becchino.

Becania, Mashl, n. macello,

caccia, acceggia.

Becasse, bezaicare, dar beccate. beccaccino.

... Begassom, chiurlo.

Bucc, m. (coll'e larga), odor cattivo, tanfo, puzzo, lezzo, quale può venire dalle lane, o da panni sudici.

fatto a guisa di corno, e met.

tristanzuolo, furbo, astuto, becco coll'effe.

Se giuramento c**i puè dare ajuto** Alla barba l'avrai, becco correito. Bern. Ork s. 26.

Bect, avolo, e anche bisavolu. I m' sente nen lode Così sensa rason I temp del me becè.

Ric. d' l'aut. BEC FOUTH, BECOFORM, BECOrojot, V. Becc cornú. Amè na creatura ch'a 'n van bin

Fr. Iac. tom. 1. 2. 25. L'è natural, ma amè 'n becefoth E nel dialetto piem. vale anche Ch'a studia dala seira a la motie tanto cibo, quanto si mette in D'rustine e d' fene d' mai l'è grant ( 🕶 tù.

> Cas. Quart inc. Bren, n. becco, maschie della

capra. Becn, n. la bocca degli uccelli. rostro, becco, labbro, talora ni adopera per quel canaletto adunco che sporge fuori da alcune sorta di vasi di terra e anche di vetra, becco, beccuccio; fe'l becchafoce. far il becco all'oca, finire, terminare, conchiudere il negozio, non beccheria, scannatojo, e fig. strage, esservi più speranza, acampo co. Because, n. d'uccello noto, bec- Ne vanno tutti, il marcia ora si

( giulocis Becassà, colpo di becco, bez- Non v'è rimedio: à fatto il becco ( allock. Mahn.

Въськия, п. d'uccello noto, ∥ butanto tu avesti agio a fare il becco ( alloca.

Salv. Granch 1. 4. Becer, n. beccaje, masellaja. Beche, v. a. beccare, bezzicare, e per met. mangiare. Bencino, io mi ricordo di Quercetto Broc connù, a Broc cornù, becco E quel che noi beccamma la mat-

gua affilata, mordace.

più spesso che largo, il quale soffrirla, oppure non sapeva inserve ad aprire gl'intagli detti mor- tenderla, non giungeva a persuatase in Piemonte, becco d'asino, dersene; j'ochet meno a beive j scalpello.

- Bedra, n. trippa, ventraccio,

epa, ventraja, pancia.

Bedrassa, acc. di bedra, ven-

traccia, tripaccia.

Bernash, part. panciuto, passuto. - Bark, part. beffato, galefatto, uccellato, gabbato, burlato, deluso, beffeggiato, schernito.

Buri, term. di musica, be fa. BEFF., SEFFIE, v. galefare, uc**feggiare**, deludere, gabbare.

BEFFEGGIA, part. uccellato, bef-

gabbato.

Beffeggie, v. a. uccellare, strazzieggiare, beffeggiare, V. Befè.

BRUHENA, petegola, sciocca, scimunita, donna dappoco.

dipinta, effigie, impronto.

term. botanico.

Brive, v. a. bere, bevere.

falsa per vera; feila beive, far- vereccio. gliela bere, ingojare, ingozzare, BEL, agg. bello, vago, formoso, accoccargliela, dargliela ad in-venusto, pulito, florido, lezioso, tendere, e talora vendicarsi; a sano, e talora vale molto; ande

Brows, becchetto, beccuccio, podia nen beivla, met. la mastic met. lingua; bechus afilà, lin-cava male, a mal in cuore, con gran nausea, non s'induceva ad BEDAINE, scalpello da falegname, | inghiottirla, cioè gli era duro a oche, i papperi menano a ber le oche, gl'imperiti voglion saperne più de' periti, i giovani vogliono insegnare ai vecchi, proverbio di chiaro significato.

> Temend che tard o tost v'la sassa ( beive l'umilie e all'ocorensa iv bute a

(tera. Cas. Quar. sac.

Beive a la salute d'un, bere alla dellare, bessare, schernire, bes- salute; dè quaicosa pr beive, dare la mancia; chi fa la fouta la beiva, chi fa il male faccia la penitenza; seggiato, schernito, deluso, beffato, chi pi beiv manc beiv, poco vive chi molto sparecchia; andè a beive ansem, andare a fare una combibbia.

D' coul eva ciaira ch'un na beiv ( apena

"Beckusa, n. immagine, figura Ch'i vers s'ataco ansem giust com (l'apeis.

BEI OM, BEI OIMO, begliomini, Beive una gold, centellare, sorbillare, v. e m. tosc. Ciame, o dè quaicosa per beive, chiedere, E coul ch'a bevrà nen la sana piena o dar il beveraggio, cioè la man-A beurà n'autra vota per soa pena. cia. Ne vi era altra difficoltà, se Isl. non che i castellani chiedevano Beive poc a la vota, zinzinare, donativi, e come si dice, bevecentellare; beivla, ingojarla, ber-sela, doverla sopportare (l'in-troppo alte, grasse, e simili. Var. giuria), oppure credere una cosa st. 8. Vin bon a beive, vino be-

Bel, agg. bello, vago, formoso,

alle bele, accarezzare, confettar siamo d'accordo, non v'ha più uno, lisciare, piaggiare, andare questione su ciò, ella è risoluta, andar colle belle, compiacer uno incontrastabile. per proprio interesse o per gio- E con n'andi parei, l'è bel e anteisu vamento che se ne speri; aspetè Che tuti i pais piiran la soa sbrevette so bel, aspetture il destro, l'ocl'è pi bela, ma questa è più strana, dolcemente, adagio adagio; bele da ridere, ridicola; a l'è bel, è ades, qui sul campo, subito aque molto ben cencio dal vino; bel e bon, buonissimo, atto, acconcio, adattato; a l'è bel e fait, a l'è bel e dit, ella è cosa decisa, Bele ben, benissimo, molto behe, stabilita, ella è fatta, non c'è più propriamente, persino. e fait, agg. a nome, bell'e fatto, A la soa musa a j a' gavà 'l'empel. dicesi delle cose ch'hanno rice-Bel e bin', non poco, benistimo. vuto la loro perfezione, e che sono finite.

I signori del mondo gli trovano bell' giarsi, far bella mostra di se

Fr. Giord. pred. 5.

Bel avans, V. Avans. Avei bel di convenuto. bel fe, aver bel dire, bel fare, Na pianta ch'a comensa a sire checche diciate, facciate ec.

Thas bel dì, bel ciacotè Thas da se con Gian Mate.

Ma un cheur parai del mè

I' t'has bel di, bel fè Ti t peule pa trovelo. Isl. canz. 19.

Bell'umor, bell'umore, fè'l bel Fesse bel d'una cosa, sarsene en umor, fare il bell'umore, essere dere autore, attribuirsene il mefastidioso, stravagante, violento. rito e la lode, farsene bello. Es. E dove sarebb'ita un pò a rilente Per li costui consigli s'è fatto ogni A far con calagrillo il bell'umore. bene, e non di quello animale

La be'la, l'amante, l'innamorata; Davanzati Tacito. Aspete so vel, avei bel gieugh, aver gran giuoco, aspettar l'occasione, aspettare il

alle belle, o ai versi, abbellare, e fuor d'ogni dubbio, è certo

Balby

casione, la congiuntura; ma cousta Bel bel, bel bello, pian piane

Ai dis: sore baboje lasse st Veule rusieme viv sì bele ades Calv. Alv.

I guadagno bel e bin. 1913 Fè'l bel, fare il bello, paonegal ( e fatti. bel e dit, bel e dita, è certo, e fuor d'ogni dubbio, d'accorde A

: ( gnosse

E ch' gnun a studia d' fè ch'a staga

Isl. canz. 18. Sa cress così an pò d'temp, l'è belè

Ven storta o gheuba, e s' peul mat ( pì drissesse.

Cas. Quare Bab. Malm. 10. 18. d'Arminio, che se ne fa bella. aver incinghiata la mula, aver porco alla quercia, le anguille pieno il fuso, l'è-bel e anteis, alla calata, il tempo a proposito,

aspettar che dica buono, aspettar levato con buon costume; ben ben, bel , sontuoso, lauto. Cominciogli bene sta , vedremo. a dare le più belle cene, e i più be desinari del mondo. Bocc. nov. panna, capannuccia; sè la bena. semplicemente uno: un bel dì, meno di salute, essere vicino a una bela matin, un giorno, un spegnersi. carto giorno, un bel di, una mattina; un bel mattin ch'ella si fu levata. Teseid. 3. 10.

BEL MER, (col secondo e aperto) n. voc. franc. e Madona, piem.

suocera.

BE MOL, bimmolle, accidente

musicale.

Bun, Bun, n. bene, opere buone, sostanze, facoltà, possessioni, ricchezze ec.; un ben, tenuta, possessione, podere ec., amore, affezione, benevolenza ec., pregbiera, orazioni del mattino e della sera ec., cere, godimento, pregio, vantaggio ec., felicità.

Kenta mai ch' la dsor ai sìa Doya stan Gesù e Maria . S tut nost ciel ch'a lus l'è un nen.

avanzare, fare acquisti.

certamente ec., ben ben, molto bene, benissimo, ottimamente, ditin da let, piletta. eccellentemente, alle volte vale sta bene, sì sì; andè ben, convenire, dine di S. Benedetto, benedittipo. star hene; ben butd, azzimato, BENEFATOR, n. benefattor ornato, elegante; ben inteis ch', neficatore, uomo benefico. purché, a patto che, ben inteso che, a condizione che ec.; ben, donna benefica, umana, cario bin aplevà, ben allevato, al-liatevole.

la bruciata, la palla al balzo; avv. di non intera approvazione,

Bena, zinghinaja, casipola, ca-79, 36. Bel, per un certo vale met. essere sfinito di forze, venir

Bendage, Bindage, fasciatura.

Benechidem, parola tratta dal latino, bene quidem, sta bene, va benissimo.

Se chiel a l'è content e benechidem E s'a l'è nen content echidem bene.

Il Not. onor.

Benedet, agg. benedetto, e met. per dir cosa, o persona nojosa, importuna, molesta ec. Queste benedette indizioni, che nè loro, nè altri sa oggimai, che si siano. Dep. al dec. 120.

Benedi, v. a. benedire, e fig. grazia, favore, beneficio, pia- gettar acqua addosso ad alcuno, spruzzarlo d'acqua, inacquarlo, bagnarlo; ande a fesse benedì, Tra mi i dio: o che gran ben andare alla banda, e in malora, in revina, con Dio; vate fè benedì, vatti con Dio ec., è spacciata.

Benedission, n. benedizione, e Poes. piem. rac. Pip. fig. de la benedission a quaicosa, Fè del ben, beneficare; fesse del vale non volersene più impacciare, ben, aumentare le sue sostanze, înè intrigare, perchè l'ultimo atto di licenzia si è la benedizione che Ben, Bin, avv. bene, molto ec., i latini esprimono col valedicere.

Beneditin da cesa, pila; bene-

Beneditin, n. monaco dell'or-

Benefator, n. benefattore, be-

Benefatris, n. f. benefattrice,

neficiato, benefiziato.

Beneficensa, n. beneficenza. Benerica, agg. benefico.

gar, od ajutar altri co' benefizj. I intitolata: Les prétieuses ridicules. soccorrere.

benefizio, servigio, piacere, fa- toso, amorevole. vore; benefissi d' cesa, benefizio ecclesiastico, utilizio sacro, che clemenza, misericordia. abbia rendite. Diz. Bol.

di una cosa, profittare, trarne profitto, utile, prò, giovarsene.

beneficiotto, beneficiuolo.

BENEMERIT, agg. benemerito, che ha bene operato in servigio ma aratura. d'alcuno, che ha meritato di alcuno.

BEXEPLACIT, beneplacito, placito, volontà, libito, piacimento, voglia, licenza, permissione.

Benestant, benestante, adagiato. Chi ha qualche ricchezza è stimato assai . . . non ricco, ma benestante a bastanza. Bem. let.

Benevolensa, n. benevolenza, benivolenza, benivoglienza, amore. attaccamento, affezione.

BEN FAIT, ben fatto, proporzionato , bello , *ben fait dla per*sona, ben fatto della persona Bianca, e bionda, molto ben fatta della persona, tanto gentile, che ben pasciuto, ben saginato. cascava di vezzi. Cron. Mor.

Bent, n. pl. di ben, possessioni, poderi, campi, vigne, case.

BENEFICA, part. beneficato, be- Vite S. Padri. E dicesi anche cocco; a l'è'l so beniamin, è 🏻 suo cocco; es.: La natura ha trattato V. S. da vera madre Beneficare, v. a. beneficare, appassionata; ed ella n'è il cocce. beneficiare, far del bene, obbli- l'raduzione della comm. di Molière

Bexion, cortese, affabile, be-Benzrissi, n. grazia, beneficio. Inigno, piacevole, clemente, pie-

Benignità, affabilità,

Ben montà, ben montato, di-Benefissiesse, v. n. p. ristorarsi cesi di chi abbia sotto buon çãvallo, e ben formito.

BEN Nà, ben nato, di schiatta Benerission, n. dim. di benefissi, nobile, di buona stirpe, e fig. ben accostumato.

Benne, term. d'agricoltura, pri-

Benon, a. accr. benone, wa gran bene, grandi sostanze, fig. per benevolenza, amore. Accertatevi, che io vi porto un benoné grandone. Car. E avv. benissimo.

Ben servito, attestato, certificamento di buona condotta, congedo, licenza che si dà altrui con attestazione del buon servizio ricevuto. La repubblica non poteva reggere a dare i ben serviti innanzi a vent'anni. Tac. Davi.

BEN TNÙ, part. ben tenuto, ben custodito, ben conservato, e fig. parlando d'animali, ben tenuto,

BEN TORNA, BEN VNU, BEN TROVA, ben tornato, ben venuto, ben trovato, modo di rallegrarsi con Вентамін, Снессо, и. mignone, alcuno, allorchè ce lo vediamo prediletto, ben amato, favorito, a comparire dinanzi. Disse: o figliuolo di vezzi. Condiscenden- Andreaccio mio, tu sii il ben vedogli come a figliuolo di vezzi. nuto - esso rispose: Aladonna, voi siate la ben trovata. Bocc. pov. 15.

Bez vist, accetto, gradito, caro. Ben voisù, part. benvoluto,

Beggaden, term. musicale, biquadro, bisquadro, accidente musicale notissimo.

Bennosi, part. tartagliato, Anberbojà.

Berboje, v. tartagliare, V. An-

BERROJON, n. tartaglione, Anberbojon.

Berbot, n. borbottone, borbottartaja ).

Berboth, v. a. correggere, ritare alcuno; berbote, n. a. borbottare, bufonchiare, garrire, brontolare, borbogliare, dire i pater nostri della bertuccia ec. , pastora. parlando degl'intestini, gorgogliare ec., dei liquidi, scrosciare, bollire, gorgogliare.

Cos'hastu ant coula testa ch'at ber-

(bota?

Cas. par. Che ti va borbogliando pel capo, che ven tu ruminando. Berbotè d' pater, marmotare, recitare pater nostri. E ch' tramoland a tneissa berbotà D' pater e d'credo, com a l'è ch'ai

( vnìa. Berbord, masc. V. Bord. Ber-BOTON, V. Berbot. Berbotua, agg. a donna, garrevole, borbottatrice, brontolatrice, querula.

Son nojose e berbotue Pi ch' la mare di folat. Isl.

Berdoja, (coll'o stretto) n. agg. a persona, balbo, balbettante, che tartaglia.

A son cose da fè slanbanè A senti coul berdoja An conversassion

Mnand la gasoja Fasand'l gascon.

Bergamina, n. carta pecora membrana, pergamena, cuojo.

Bergamot, n. sorta di pera, bergamotto, confetto di melarancia, frutto dell'albero melarancio.

Berge, n. pecorajo, mandriale, tatore, garrevole, querulo, bu-mandriano, pastore; bergè de fonchino, e per sim. calabrone, crave, caprajo, capraro; da berge, talora vale balbettante, balbo (ch'a | pastorale, pastoreccio, da pastore, da mandriale.

Una gonela spessa da bergè prendere, rimproverare, rimbrot- Taconà da na part, da l'autra (sbrisa.

Cas. par.

Bergera, pecoraja, mandriana,

Bergeria, n. collettivo, pastorizia. Bergerot, n. pastorello.

Berghigne, v. n. rigirare, simulare, ingannare.

BERGIAIRE, TAPARE VIA, v. a. scacciare, metter in fuga, inseguire. Bergiolà, agg. di vario colore,

a varj colori, screziato.

Bergna, R. abito da contadino, vestito rozzo, grossolano, forse dall'italiano bernia, veste da donna a guisa di mantello.

Bergna, n. della pianta, susina, prugno, n. del frutto, susina, prugna, amascina, prugnola.

Bergnache, Sbergnache, v. calcare, calpestare, schiacciare, tener sotto, opprimere, conculcare. (171)

Bergnie, n. diavolo, satanasso, demonio.

che alquanto rileva sopra la su- perasi questa maniera quando si perficie di checchessia, e quell' vuol operare alcuna cosa men enfiato che fa la percossa, ber- ravigliosa agli occhi di qualche noccolo, escrescenza, tumore, pascibietola, o semplicione, dibozza, bitorzo, ronchio; bergno- cendosi: per virtù d'berlich 🦔 cola d'j' erbo, nocchio, nodo, berloch, che si potrebbe traducre: bernoccolo.

Beriehin, Birichin, n. monello, furfantello, baroncello, baroncio, sfacciato, sfrontato, dicesi di quei giovinastri, o ragazzi, che birboneggiano per la città. Anfin al coul birichin d'amor l'era an facende. Poup.

Berichinada, n. baronata, azion da baroncio, sfacciato ec.

Berla, Brla, n. cacherello di pecore, capre, topi, cacherello, cacherella.

BERLAITA, n. scotta, quel siero non rappreso, che avanza alla ricotta.

Berlan, n. sorta di giuoco delle carte, bisca (Alb.), in Toscana dicesi trai.

a pena, a berlich, tener uno duzione letterale del digitos prae allo stecchetto, dargli poco da rodant suos di Plauto nel Pseudi mangiare, dargli il pane colla at. 3. sc. ult.; ed anche felice

Un figlio tien da manca; uno da che si trova in Aristofane nei Pir

Ma largo, come il grasso legnajuolo || Ponatur illi piscis, aut caro, misi Un po' di pan lor dà colla balestra. Digitos edant suos, volo suspendier. (modi di dire tosc.) V. A berlich. Berliche vale anche arrestare, fer-

Berlice & Berloch, man, avv. a casaccio, all'avventata, stordi≖. Bergnoca, Bergnocola, n. ciò tamente, per virtù magica; adoper virtù magica , con arte , furberia, e simili. Per la virtù d'berlich o pur d'ber-

(loch A l'aveisso riuscì st' proget barock

Calv. poes. camp, al bosch, ant le ciovende, I Francesi hanno pure questa mani niera che l'Alberti definisce per disordinatamente, temerariamentos: Il dizionario ha berlich, berloch voci di niun significato che s'usano accoppiate col verbo fare, e vala gono scambiar le carte. Presso i 1 Milanesi significano più comune i mente voci atte a chiamar i demoni, come in quel versos with Pegg ch'i strion coi so berlich ben-(locker

E anche presso i Piemontesi. Hall Berlicue, v. a. leccare, lisciane. Berlandot, n. pers. stradiere, berlichesse i dii, frase adoperata soldato di tratta, colui che a quando c'incontra di mangiare luoghi del dazio ferma le robe, cose sommamente buene e delit; per le quali dee pagarsi la gabella. cate, leccarsene le dita, rodersene, BERLICH, ABERLICH, dè da mangè i polpastrelli delle dita, ed è trans imitazione del digitos edant suos, ( destra | tagorici.

mare alcuno, coglierlo per condurlo in carcere, soprattenerlo, acchiapparlo.

Se ti it ere nen grivoè dia gansa A t'arivavo adoss coui dii barbis Ch'at berlicavo belelà'nt toa stansa. Calv. poes.

BERLICHIN, BERLICHINA, BERLICAT, ellindato, allindata, aggraziato, aggraziata, lezioso, dileggino, frinfrino , vagheggino , vagheggina , muffetto, profumino, cacazibetto. As tirava la corda d'un ciochin Subit a s'vedìa arive'n bel berlichin.

Balb.

La soa pompa veulo fela Tuti coust berlicat

Sa doveisso bin paghela Con dii bei e bon crosat. Isl. Berlicura, n. leccatura, leccamento.

Bertana, n. berhna, gogna, sorta di castigo, che si dà ai malfattori esponendoli al pubblico scherno in luogo a ciò destinato, che pur si chiama berlina. Berlina, sorta di carrozza a quattro ruote, berlina.

Berlon, n. stronzolo.

Bentum, n. barlume.

"Berlusk, v. n. splendere, luccicare, lucere, dilucciare, rilucere, lampare, lampeggiare, strahiere , trasparire , esser lucido , splundente.

E veul ch'i piat a luso . L. Ch' le siete e i tond berluso

Dal prim a l'ultim pian. Isl. Bernà, cruscata, piccolo lessivio, bucatello, ramno, rannata.

Bernage, Bernagi, Bernas, n. paletta, pala da fuoco, ferro noto, Lasseje ai cornajas, a le laserte. che s'adopera nel focolare forse dal latino prunatium.

Pi grassa d'un toiror L'è dco d'un gran bel plagi L'è giusta del color Ch'a l'è'l bernagi.

Bernesch, berniesco, secondo lo stile del Berni, cioè giocoso, faceto, ridevole; alla bernesca, secondo lo stile del Berni.

Bernufia, agg. di donna, schifiltosa, schizzinosa, che fa la preziosa, monna scoccal fuso, baderla, preziosa, ridicola.

Bero, montone, agnello, agnellino.

Bersach, bisaccia, tasca, saccaja, e carniera, per la tasca propria de' cacciatori, agg. ad uomo vale babbaccio, V. Balandran.

Bersò, n. dal franc. berceau, pergola , pergolo , pergolato , un guaticolato di viti, di fiori:, o piante. L'Inferrigno app. descrive il *bersò* , quando dice: Avera oltre a ciò in questo giardino per di molte parti, viali diritti, e belli coperti da graticolati volti a botte, sopra i quali camminavano diverse piante di verzura, e di viti. 🔻. Alb. enc. in graticolato, e voc. mil. ital.

Berta, n. gazza, mulacchia. cecca, gazzera, putta, taccola, scapino.

Le grive, merle, e berte ciaoalere L'avio j euv o i pcit da **nuri**.

Poup. Apprende voi giovanot e guarde li Cos as guadagna a coure apres dle (berte

Ch'a veno da lontan .... scoteme mi Calv. fav.

Berta per lingua; butè berta's

sac, tacere, non far più motto; chesse, quasi rompse j' anche, souma pi nen al temp ch' Berta V. Andernesse. filava, sono passati que' bei tempi, non siamo più al tempo che Berta pissi pissi, susurro, susurramento, filava; berta per bocca.

I gamei, jours, le marmote Sumie e osei anche dle vote Per butè quaicosa an berta Studio e balo d' contradansse.

Cas. Quar. sac.

rete a pescare, bertavello.

VLADA, BERTAVLE, V. Bartavel ec.

BERTAVELA, specie di pernice si chiama starna.

Bertel, term. de' mugnaj, tramoggia.

v. francese che vale cinghio, cor- a fior di pelle, scalfire, scaltrire, done di canapa, filo, o cuojo da intaccar leggermente, toccare, pastener su le brache. I Tedeschi le sare alla sfuggita. chiamano hosennebe.

A m' l'han ridot, iv lass pensè a le lluogo di giuoco pubblico.

( grele

Cas. par. BERTIN, V. Bartin.

luoghi ombrosi, ed ha le foglie | Ch'a so pare a j avia daje ... perpetue, e simili a quelle dell' A pia la posta. ulivo , laureola.

Braton, bertone, che ha cioè di capelli, ciusso. **le orec**chie tagliate, e berrettone acc. di berretto.

BERTON D' FER, celata, elmo. BERTONDE, v. ritondare, tosare, tagliare, uguagliare, cimare.

Bertone, v. a. tosare, cimare. Besanci, sciancato, V. Andernà. Besanche, V. Andernè. Besan-I

Besbià, e Besbiada, bisbiglio, mormorio, bisbigliamento.

Besbik, v. bisbigliare, susurrare, mormorare, pispigliare, far pissi pissi.

Besut, n. bisbiglio, susurro,

mormorio, pissi pissi.

BENTAVEL, deggana, sorta di O che gran pissi pissi allor s'udio. Pier. Jac. Mart.

BERTAVEL, BERTAVELA, BERTA- Il mondo s'empierà di pissi pissi. Fr. Soq,

BESCANT, BESCANS, obliquamente, rossa, pernice, la pernice griggia di schiancio, a traverso, di traverso, a sghembo, in isbieco.

Bescare, v. a. e n. a. sberciare, fallire il segno, non imberciare, BERTELE, n. straccale, tirante, vale talora cogliere scarso, serire

Bescassa, Biscassa, n. bisca.

Bescheult, n. castagne bislessate Fin a angage vesti, camise, arneis col guscio, anseri, e vecchioni, E s'a l'aveiss portaje le bertele. Imarroni secchi, e secchi e cotti nel vino col guscio, e met. denari, oro, argento, moneta ec. BERTOLINA, frutice, che nasce in Apena ch a s'è vist coui bei bescheuit

Cas. par. Bescia, n. bescia d'cavei, ciotca

Bescori, agg. pan bescotd, pane biscotto, V. Grissin.

Bescotin, n. biscottino, cantuccio, biscotello.

> Peui na bela polentassa Ma tajà tuta a listin Ch'a fasio una minassa Ch' smiavo d' bescotin. IsL

che largo.

Bessie, Bessechie, Tartaje, v.n. balbettare, scilinguare, tartagliare, balbussare, linguettare, ciancicare.

Bassi, n. bezzi, denari.

A tira al pi bon pressi Pr spende pochi bessi.

Breson, n. binello, gemello. BESTANTE, v. n. indugiare, dif-Lerre, andar per le lunghe, far aspettare, ed anche aspettare, fermarsi, trattenersi, stentare.

Stentate ancora un poco. Trattenetevi ancora per poco.

Fir. Trin.

stemmiamento.

Bestemnaton, n. m. bestemmiatore; bestemiatris, n. f. bestemmiatrice.

Bestemme, v. n. bestemmiare,

proferir bestemmie.

Bestia, n. bestia, belva, bruto, hera, e per met. agg. ad uomo brutale, bestiale, sragionevole, o donna, gosso, rozzo, crudele, serigno, bestia; sautè an bestia, incollerirsi grandemente, mettersi V. Bestieta. in furia, prendere il grillo, saltare in sulla bica, marinare, sbuf- e dicesi per met. d'uomo fiero, fare, soffiare, scorrubleirsi, ar- bestiale, ignorantone ec. rangolarsi, arrabbiare.

talità, mellonaggine, goffaggine, tosto taverna, anzi bettola di l sciocchezza, scioccheria, besseria, renze. Var. Erc. imprudenza, bagiannata, bab- Betolik, bettolante, che le buassaggine, bessaggine, parole quenta le bettole, bettognet, o azioni sconvenevoli, sconce, tavernajo. indegne , indecenti.

Bestone, n. bislungo, più lungo che, bestiame grosso, proquojo, procojo, mandra; s'è di capre, pecore ec., bestiame minuto, gregge, greggia.

> Bestias, n. acc. pegg. di bestia, aggiunto ad uomo, bestione,

scioccone.

Bestiassa, n. acc. pegg. di bestia, bestiaccia, besticciuola, bestio-

Bestieta, n. dim. di bestia. be-

stiuola, bestiolina.

Bestieul, n. bestia, bruto, e fig. sragionevole, che opera da bestia.

Motobin son desdait a coul vissi Bestemia, n. bestemmia, be- D'anbronsesse com tanti bestieui.

> E'l pensè ch'ü genitor A son fasse tan d'onor L'è ne stimol per i fieut A nen vive da besti**eii.**

Cas. Quar. sac. Bestieul, agg, ad uomo, ferino, crudele, feroce.

Bestiolina, n. dim. besticcioola,

Bestion, bestione, bestin grande,

Betisa, V. Bestialità.

Bestial, agg. bestiale, ferino, Bettola, n. bettola, tavetha, e agg. ad uomo, bestione, bestiaccia, bestiale, crudele, ferigno. nuto, ed alquanto di camangiane. BESTIALITÀ, n. bestialità, bru- lo intendo d'un'osteria, o più

BETOLIE, bettolante, che fit-

Betonica, n. sorta d'erba, bet-· Bestiam, n. s'è di buoi, vac- tonica, brettonica; esse conossi nosciuto che la mal erba.

Beu, n. bue. Scotè coui dla gola grossa a transiè com tanti beu.

Beuce, n. buco, forame, pertugio, buca, apertura; beucc pcit, bucherattolo, bucherello, bucolino, bugigatto, bugigattolo.

Brui, n. bollimento, bollitura. rigonfiar de' liquidi per troppo calore, crosciare, far bolle, gorgogliare.

Becs, agget. acerbo, aspro, immaturo.

Beusma, n. intriso di stracciatura, o di cruschello, di untume, la tela in telajo. Diz. Dom. Pav. per la parte più bassa delle strade. bozzuna.

Bevanda, n. bevanda, pozione. beveraggio.

beveratojo, ciottola, e si dice becatojo a quel vasetto oblungo per lo più di legno, ove si tiene ha cura ai condotti delle acque. il cibo per gli uccelli; bvoira si è anche quella specie di scodella | rello, rigagnolo. con beccuccio ad uso di dar a

bevoni quando sono giù imbarcati bianc d'l'eut, cornea, albuggine; non guardano più a tante sottigliezze. Red. dit. an. 188.

mento per ignoranza, od inav- e parlandosi di pesci, trottare; vertenza.

com la betonica, esser più co-[al sing. v. dell'uso., V. Bie, e V. pure Alberti.

Bià, quantità di biada data in vece di denaro ai mietitori, prezzo in biada, o simili.

Biaca, n. biacca, cerussa.

Mi torno al me soget tut estasià D' coul bel donin quand ben ch'a ( s'anberlifa

BEUSE, verb. neutr. bollire, il Con d'blet e biaca, e a l'abia i dent ( rusia. Poup.

> Biader, n. materia di color aszurro, onde si servono i dipintori, ed è pur anche aggiunto di colore biadetto, biadetto.

BIALERA, DOIRA, n. corrente, gora, rigagno, rigagnolo, picciol e di acqua, col quale si frega rivo, o quell'acqua, che corre

Acogeve ant quaich bialera D'un mulin, o d'un bator.

Bevoirs, n. vasetto per lo più Andava apres disnè darè d' soa od di vetro, che si tiene pieno d'acqua Dovj'erauna bialera e un sit ombros nelle gabbie, abbeveratojo, ciotto, E là s' strojassava e piava d' fià. Calv. fay.

Bialere, n. agg. d'uomo, chi Bialebeta, dim. di bialera, go-

Bialon, n. visciacquatojo, acquasbere agli annualati, zampilletto. suolo, colui che inacqua i prati ec. Bevaux, v. fr. bevone. Ma i Bianc, agg. bianco, candido;

bume, bianco d'uova; bianc, Bevua, n. bevimento, bevuta, bianchet, quella materia di color bevitura, beuta, e fig. errore, bianco, con cui s'imbiancano le sbaglio, abbaglio, fallo, manca-| mura; cheuse an bianc, lessare, fe vede 'l bianch per 'l neir, mo-Bia, n. biglia, cavicchio; bie, strare, o far vedere il bianco per sorta di giuoco, birilli, e birillo nero, dar ad intendere ad uno ana cosa per un'altra; dè, o mandè carta bianca, dare, o mandar | bazzare, biasimare, vituperare, soglio, o carta bianca ad alcuno, ltassare, tacciare. dare ad altrui un foglio sottoscritto, lasciando in liberta lo apporvi, tuperevole, biasimevole. che condizione vuole, rimettersi totalmente all'arbitrio, alla fede dè la biava, abbiadare. altrui. Diz. Bol. Arma bianca, arme bianca; arme in cui non biadato, V. Anbiava. si usa il fuoco, come, spada, pugnale, e simili; vnì bianc, anche termine de vermicellaj, ed impallidire, divenir pallido per è una sorta di pasta fatta di faispavento, per disgusto, confu-l sione ec.

Biancania, n. biancheria, biancheggiamento, bianchimento, imbiancatura, luogo dove si purgano, e s'imbiancano i pannilini; per lingeria, pannilini, biancherie, lingerie. Alb.

Biancas, peg. di bianc, albiccio. BIANCASTR, n. biancheggiante, biancastro, bianchetto, bianchiccio, che tende al bianco.

Bianchessa, n. bianchezza, biancheggiamento, candidezza.

BIANCEET, dim. di bianc, bianchetto, bianchiccio, bianchiggio.

Bianchi, Ansianchi, verb. att. bianchire, imbiancare, inalbare, curare.

Biancein, n. imbiancatore, maestro di dare il bianco alle muraglie.

Biancesseusa, dal francese blanchisseuse, lavandaja.

Buncouth, diminut, di bianc, biancolino.

Biarava, bietola rossa, barbabietola.

Brasin, n. biasimamento, biasimo, bravata.

Biasimi, partic. biasimato, ripreso.

Biasime, v. a. riprendere, sbar-

BIASIMEVOL, n. vituperabile, vi-

Biava, n. vena, biada, avena;

Biavà, part. abbiadato, im-

BIAVETA, n. fairo; biaveta è rina di grano, e ridotta alla forma di granelli d'avena, biadetta forse?

Bibia, bibbia, sacra scrittura. Bibin, Biribin, V. Pito.

Bibira, n. bibita, bevitura, bevuta.

Bibliotecari, n. bibliotecario. Biblioteca, n. biblioteca, libreria.

Bicc, V. Foricc.

BICER, GOBLOT, GOBLEY, n. bicchiere, tazza, ciottola, e fig. gotto, giara.

BICIOLAN, biscottini che si fanno in Vercelli, e figurat. baggeo, V. Badola.

Bicoca, castelluccio sopra un luogo elevato, bicocca.

Bicochin, berrettino.

BICORNA, incudine con due corni, term. de' calderaj, ancudinetta, tasselletto, bicornia.

Bidel, n. mazziere, bidello, colui che serve a collegi, ad accademie, ad università.

Bie, rulli; gieugh dle bie, giuoco de' rulli ; boccia dle bie , pallottola che si adopera al giuoco de' rulli ; gieughè a le bie , giuocare a rocchetti, o a rulli; la bia d' mes, il matto.

pistoletta, letteretta, letterina, modo avverbiale, ma in altro letteruccia; bict d'interesse, po- senso, cioè in questo: no di nè lizza., o biglietto che porta in- | bif nè baf, non far nè motto nè teresse; biet d'intrada, biglietto totto, nè uti nè tuti, cioè star d'entrata; biet d' lotaria, polizza del lotto, biglietto del lotto.

Suplichelo mort ch'a sia A venì per cortesìa A porteve quaich bon biet. Lil. canz. 20.

Qui biet sta per numero, o biglietto, in cui sieno registrati al- porco, scrofa, troja. cuni baomi numeri; bict amoros, viglietto amoroso; portè d' biet .autoros, portare i polli; dalla voce francese poulet, come spiega da seta, bigattolo, bigatto; bigat il Monosini, la quale significa viglietto amoroso, e Bartoli in una .sua canzonetta ne fa uso :

. E coteste porta polli Oggidì van per metà.

.vieto, vizzo, passo, appassito, molle, fradicio, e anche pallido, smorto, aquallido in volto; pruss biet, pera mezza, V. e M. tosc.

BIETA, biglietto contenente un qualche ordine; bieta d' soldà, || rozzolo, bacherozzo. bolletta, bollettino d'alloggio.

.perà col verbo dire, e significa od altro messevi dentro delle mole, dire d'alcuno quanto più male si o pere sottilmente tagliate, fripuò, parlarne a torto, e a tra- tella, tortello, e met. strage, maverso senza riguardo veruno, sboc- cello; fè na bigneta d' quaicun, catamente, liberamente, sconcia- farne strage, farlo a pezzi, conmente, inconsideratamente, alla ciarlo pel di delle feste, schiacbalorda, alla spensierata.

Ma cosa diromne Dla gent militar Quand' j'omo e le fomme Son particolar A di bif e baf.

BET, n. biglietto, viglietto, Il Milanesi hanno pure lo stesso cheto.

Bire, v. a. cancellare, cassare, radere, tor via.

Bifoles, n. bifoleo, contadino. agricoltore, e fig. rozzo, scortese, incivile, sgraziato, villanzone.

BIGA, TREUJA, n. femmina del

Bigabà, vario di colori, screziato.

Bigant, screziare. BIGAT, n. baco, filugello, baco o aut verm ant so cochet, verme da seta, od altro bruco rinchiuso nel suo bozzolo, crisalide.

Ant cà n' j'era ch' le none o vejc ( magne

Biet, agg. rancido, stantio, Con dii bigat, o dle lessie a meui. Poup.

> L'è vei ch' j'ai mi rason, Ch''l nost contrat L'è d' paghelo ai bigat.

BIGATIN, dim. di bigat, bache-

Bigneta, n. vivanda fatta di BIF E BAF, mod. avv. che si ado- pasta quasi liquida siitta nell'olio, ciarlo, pestare, ammaccare.

Ai replica'l balon: adess'a mì: Gher; ch'i vad a feve na bigneta Partì, ghusaja, presto, eve capì? Calv. fav. 10.

Bigolet, fil di ferro fasciato con

cotone per avvolgervi i capelli, Bilin, dim. di bile, n. un po' onde ridurli in ricci, ossia roto-Idi bile, collera, stizza, rabbia, letti di bambaggia, o simili, su bile soppressa. cui si avvolgono i capegli per formare i ricci; diavolini, così i lario, iracondo, collerico, sde-Fiorentini, V. voc. mil. ital.

Bigor, n. pinzocchero, baciapile, ipocrita, ipocrito, spigolistro, graffiasanti, torcicollo, bacchettone, bizzocco, bizzoccone. Prima d'contè le lagrime e i fonfon D' so eroe metà bigot metà poltron. Balb.

La trata da bigota S'anvà piè quaich perdon. Isl. Bigotaria, n. bacchettoneria, ipocrisia, santoechieria.

Bigoton, peg. di bigot, pinzoccherone, ipocritone, bizzoccone.

BILANS, n. bilancio, pareggiamento, ristretto de' conti.

Buansà, part. contrappesato, bilanciato, e met. esaminato.

Bulansit, v. a. pesare con bilancia, bilanciare, pareggiare. E difati as ved an pratica

Ch'a l'è cousta la gran statica Ch'a bilansa'l ben e'l mal.

Cas. Quar. sac. E fig. considerare, esaminare, ponderare attentamente, tritamente, disaminare.

Bigassa, acc. di bile, bilaccia. Per fè ch'un ii fassa J'è mai nen d' bin fait Con coula bilassa Ch'a m' fa sautè 'l lait.

Isl. canz. 3. Bile, n. collera, bile, esasperazione, escandescenzza, stizza, rabbia.

Bullard, Truch, term. di giuoco, bigliardo; fè biliard, ambigliardare, Alb.

Bilios, Bilos, n. bilioso, bignante, sdegnato, sdegnoso.

Bime, v. a. V. Abimė.

Bimestre, n. bimestre, lo spazio di due mesi.

Bin; avv. V. Ben.

BIN CH', BEN CH', cong. BIN CH', BEN CH', part. cong. sebbene, benchè, quantunque.

Ma bin ch'un tal pitor fuss vostr ( amis

Elo con tut lo lì ch'iv podrie tnì ec. Poes. piem. rac. Pip.

Bin ch'it' sie così trist

T' ses pa gnanca l'Anticrist. Isl. canz. 8.

Bin, n. bene, ricchezze, facoltà, V. Ben. Mangè'l bin d' set *gesie*, consumar l'asta e'l torchio. il Perù , la zecca , dar fondo ad una nave di sughero, non saper fare le temperate spese, mangiare il ben di Dio.

Voi aitre i sè tacante com la peis I rusie tant'l maire com'l gras Mangerie'l bin d' set gesie an don-( tre meis.

Calv. fav.

'L bin di Dio, patrimonio grande, sostanze sterminate; fesse'l bin di Dio, acquistar molte ricchezze, divenir molto ricco, straricco.

> S' butèr a negossiè, A. s' fèr'l bin di Dio.

Il Not. on.

BINASSA, BIN MATTA, affezione ||infinita, sviscerata, e simili.

Binda, n. benda, fascia, striscia, e talora brandello, brano, strambello; a binde, a brandelli, a brani.

I son deo mi mecanich ebanista Ma prima iv sagn; dè si na binda (d' rista.

Poup.

Bind, part. bendato, fasciato.

I vad; lo fas portè;

Peu lo cogioma;

.A l'era già bindà

Ma un pò malet. Poup. Andè con j cui bindà, andare, camminare, operare colla testa nel sacco.

O voi che per guari Da coul poch mal ch'i avi Andè con j'eui bindà ec.

Cas. Quar. sac. Bindagi.

BINDASSA, acc. di binda, benda grande, bendaecia.

BINDE, v. a. abbendare, imbendare, bendare, imbavagliare,

fasciare, cingere di benda.

Bindel, n. nastro, fettuccia,

bindella. Tota Caliope ch'an leu de bindel

5

2

£

L'a na corona d'or dsora ai cavei. Biond, a Bindeta, pcita binda, n. dim. biondetto.

bendella.

Binder d'bosch fait con la piana, tuccioli. V. e M. tosc.

Bin D's AITES, bene altrui, altui sostanze, poderi cc.

BINDLE, n. nastrajo, nastriere, fettucciajo, fabbricante, e anche venditore di nastri.

BINDLIN, BINDLOT, dim. di bindel, Pastrino, nastruccio.

But, arrivare, giugnere, e met.

BINEL, n. binato, gemello.

Birgie, v. a. binare, far gemelli. la vita.

Bin PROU, pur anche, non si può negare, certamente, sì bene.

A van bin prou quaich festa Pr nen se parle d'Ior A squinterne la testa Al pover consessor.

Isl. canz. 19.

Binservi, n. V. Benservi. Bin vau, ben venuto.

D' longh ch'i t eu vist antrè I son restà 'ucantà

A segn ch'j eu pa podù Gnanc dite: bin venù,

Bio, GHERMO, cestetto, tessuto di vimini a uso di porvi sotto i pulcini, forse stia?

Bioccia, n. ritaglio di panno ec., pezzuolo, scampolo, scamozzolo, brandello, ritaglio, frastaglio, tagliuolo, tritolo, striscia; bioce del sartor, truccioli.

Biola, n. albero di una bianchezza straordinaria, bettulla.

Bion, n. ccpno, tronco, pezzo d'un fusto d'albero segato che poi si taglia a tavole, a travicelli, e listelli.

BIOND, n. biondo, biondello, biondetto.

BIONDA, n. rete di refe di minutissime maglie, rezza, merletto di refe, merletto di seta, o trina di seta.

Biondessa, n. biondezza.

BIOUCH, BARBEL, capecchio.

S'erla pa jasse

Le pupe con d' biouch. Isl. Biour, n. nudo, ignudo, ignudo

nato, e met. bruco, brullo, povero, poverissimo, biotto, dal greco Biovos, che significa vita; e quindi biout, chi ha soltanto la vita. Bina, n. cervogia, birra.

BIRBA, n. ribaldo, furbo, furfante, fraudolento, reo, reprobo, birba , birbone.

J'aitr guardè pr tant nen ch'a s' (sgaira

Coul pochet ch' se podusse salvè E le birbe se d'ferte e robe.

Birbaja, Partia, cioè man d' birbe, n. ribaldaglia, truppa di furfanti.

BIRBANT, n. sciagurato, scellerato, mal bigatto, reo, traditore, facinoroso, ribaldo, furfante.

Epur un moment dnans dla vostra

I preghe'l Padre per coui gran ( birbant)

Birbantaria, n. ribalderia, scel-

leratezza, furfanteria. Binsanton, peg. di birba, furfantaccio, ribaldonaccio, ribal-

done, ribaldaccio. BIRBON, V. Birbonas.

As trovava mescià coui birbon,

Birbonania, n. birbonata, bir-Ifreno a un cervello così eterochito, boneria.

Birbonas, birbaccio, fellonaccio, barone, furfantone.

BIRBONET, fellonaccio, baroncello, monello, furfantello, ba- col verbo essere, e vale odiare, roncio, nome che si da ai ragazzi abborrire, aver il tarlo con alsudici; e screanzati, nemici d'ogni cuno; si adopera pure col verbo disciplina, che vanno in giro per andè, o monte, e vale istizzirsi, le contrade tutto giorno birbo-sdegnarsi, dar nelle furie, infuriare. neggiando.

domestico', gallinaccio, gallo d'In- più di bosso a uso di lisciar il dia, pollo d'India, tacchino. contorno delle suola.

Birichin ec., V. Berichin. Birocc, n. biroccio.

Binon, n. cavicchia, cavicchio, pivuolo, caviglia, caviglietta di legno che serve per congegnare i vari pezzi d'un lavoro.

Bisa, n. vento freddo e sottile, brezza, brezzolina, rovajo.

E tre plissasse armise Ch'a son giumai an frise Per mincione le bise Ch'a veno al temp del geil. Isl. canz. 14.

BISAR, n. bizzarro, bisbetico, ( mort | iracondo, fantastico, vispo.

Bisaret, cervellino, stravagante. Bisarla, n. capriccio, fisicag-Bi veule ch'a j perdona e i fassa gine, stravaganza, gheribizzo, vo-( Sant. glia matta, idea bizzarra, pen-Poes. piem. rac. Pip. siero bizzarro.

Una bela bisarla

M'è sautà 'nt la fantasia.

Isl. canz. 20.

Bisassa, rovajaccio. Bisberich, n. bisbetico, che ha la luna a rovescio, di cui non se ne sa il verso, bislacco, fan-Ch'as la siale ant legran confusion. tastico, balzano, etteroclito. Gli Ric. d' l'aut. rispondeva che non era atto a por

> e così balzano. Var. Bisbie, Bisbie, V. Besbie ec. Biscassa, V. Bescassa.

Biscuis, nome che si adopera

Bisecle, o Lisser, lisciapante, Birtisin, Piro, Biro, n. uccello bisegolo, pezzo di legno per lo

Bisest, n. bisesto.

Bisestil, n. bisestile, bisesto.

Bisio, Biso, n, term. degli stampatori, pezzetto di legno tagliato a aquasura, che serve a stringer le forme, zeppa.

Bislong, bislungo.

Bisoca, n. f. bacchettona, santessa, spigolistra, bizzocca, pinzocchera, bigotta.

Bisocania, bigotteria, bacchet-

toneria.

Bisoch, n. bigotto, collotorto, santinfizza, santoccio, baciapile, bacchettone, stropiccione, picchiapetto, bizzocco, torcicollo, coroniajo, pappalardo, gabbadeo, tritumi di fieno. schiodacristi, pinzocchero, beghino.

pater nostri.

Bisodie, a. preghiere, preci,

orazioni, pater nostri.

Bisotarle, n. pl. gioje, giojelli, rondone. mobili preziosi, minuteria, mi-Il Cellini usò anche bordelleria.

tiere, orefice, che fa lavori in zionario Bol. oro, come anelli, orecchini, e

simili giojelli.

Bisoù, n. v. franc. giojello, vezzo, gioje, o altro lavoro, od arredo prezioso, che serve ad ornamento. Alb. il quale dice, che niun vocabolo italiano può corrispondere alla voce bisoù.

Bissa, n. biscia, serpe, e met. agg. a donna, stizzosa, impaziente. || O pr d'anpodrura, d'essensa, o d'

Bissaga, n. bisaccia, bisacce,

chettino.

Bissa copera, n. testudine, tartaruga, testuggine.

Bissochet, rocca, o torricella del cammino, che esce dal tetto, fumajuolo.

Bistorice, specie di crescione, o nasturzio, menta romana, crescione , nasturzio di fontana.

Bisturia, n. strumento di chirurgia per aprire i tumori grandi, gamautte.

BITUM, n. bittume, aspalto,

asfalto.

BITUMINOS, n. bituminoso.

Bium, minuzzame di paglia fracida, o di altro, pula di fieno,

Bivac, n. v. presa dal tedesco, Bisodit, v. n. pregare, far ora- e dal francese, guardia straordizione, biasciar preci, masticar naria che si fa di notte per la sicurezza d'un campo, scolta, sentinella; al bivac, a cielo scoperto.

Bivi, o Pivi, specie di passera,

Blan mange, v. fr. bianco mannutaglia, lavori gentili d'orificeria. giare, dicesi di una scita di vivande di farina e zuccaro cotti Bisorie, n. giojelliere, minu-lin latte ec. variocolorita. V. di-

Blason, blasone, armi gentilizie. Blessa, n. bellezza, vaghezza, grazia, avvenenza, leggiadria, beltà, venustà, formosità, pulitezza, speziosità.

BLET, BLAT, (coll'd larga) belletto, fattibello, liscio, lisciamento, lisciatura·

Minca poch va ciamandme dii dnè (rossat

Scarsella, carniere, sacca, tasca. Pr fè figura con desse so blat. Isl.

Bissachus, dim. di bissaca, sac
Bleu, n. term. de' pittori, azzuolo, azzurro, turchino, bujo (182)

ajerino, glavio, glauco; bleu ciair, sbiadato; bleu celeste, cilestro; cio, e figi ignorantaccio, scioccone. bleu scur, azzurro oscuro.

BLEUASTR, turchiniccio, azzurognolo.

Buctai, avv. un blictri, un zero, un nulla, un niente, un frullo, V. Bagatella.

BLIN BLIN, carezze, vezzi, mod. | cattiva piega. avv. che si adopera col verbo fare, e vale adulare, carezzare, vezzeggiare, secondare.

**E** lì a cianciavo E me stasio davsin Chi a m' fusìa cicidor, E chi blin blin.

E per l'ordinario gli è sempre con

BLINOT, n. dim. di bel, bellino, belletto, vaghetto, vezzoso, vaguccio, leggiadretto.

Block, part. bloccato, assediato , da lungi.

BLOCH, (coll'o chiusa) balocco, baggeo, crasso, gocciolone.

an bloc, man. pr. in digrosso, lisse, netiesse la boca, fig. apad occlivo, tutto insieme; fè 'n piccare, o attaccare le voglie all' bloch de tut, unire tutto insieme, ammassare.

Blocut, v. a. bloccare.

BLOUET, O FIOR D'GRAN, pianta che cresce fra le biade, battisetata dal franc.

Brà, v. cont. Folainà, n. follia. E'l pare or piè la fia Cla ch' serè na bela bnà.

Il Not. on.

BNASTRE, V. Banastre. Bo, avverb. si, certamente, appunto.

Bo, n. bue.

BOALAS, n. acc. di bue, buac-Boarina, boarina, cotrettola.

Boba, smorfia; fè la boba, far la smorfia, far greppo, far la bocca sgrincia, mostrar dispiacere, avversione, disapprovazione, si dice anche dei vestiti mal piegati,

> Vestime peui coul camus Stermà 'nt la guardaroba Ch' 'm fassa pa na boba Ant coust ultim onor.

Isl. cans. Fè d' bobe, fè d' rupie, vale mostrarsi restio, difficile.

Bobina, rochetto; bobina del cattivo animo, e in cattivo senso. | candlè, tubetto del candelhere, in cui si pone la candela.

Boch, nom. bocca; butesse a la boca una botelia ec., abboccare un fiasco ec.; a parla prchè ch'a l'a la boca, bocia in falle, apre la bocca, e soffia, parla a bacchio, a caso, a casaccio, a Bloch (coll'o aperta) assedio; | fata, a vanvera, a gangheri; puarpione, o al chiodo, sputar la voglia, cioè non poter ottenere alcuna cosa che si desideri; esse d' bona boca, pigliar il pollo sema pestarlo, essere di buona bocca, gola, ciano; ella è voce traspor- mangiar di tutto; a mesa boca, pelle pelle, V. A mesa boca; des boche, dieci bocche, dieci persone. Erano assai più di 12000 bocche, senza le bestie. M. V. q. 26. L'è andait an boca al luvi, dicesi di cosa passata a mani di alcuno da cui non si possa più riavere, se l'è ingolata il lupo; j'a cusie la boca, gl'impose di tacere, gli

chiuse, o gli cuci la bocca; a volta viene altrui sulla bocca, e boca, a bocca, presenzialmente; principalmente sugli angoli delle lavesse la boca de quaicun, dirne labbra, che i Provenzali volgarmale, sparlarne, parlarne senza mente dicono bouchero, e noi diriguardo; boca fina, esse d' boca | remo pustoletta. fina, essere di gusto delicato, el forse schifiltoso.

Bocà , s. boccata, quella quanntà che può stare in bocca, e cile, chiazzajuola, e mazzetto, talora cattivo fiato, fetore, puzza, V. Rut.

Bocal, n. metà della mezzetta, boccale.

. Peui mandero a l'osteria Fè portè un bocal d'vin. Isl. BOCALE, BOUCALIE, v. n. cioncare, trincare, shombettare, shevazzare, bere a piena gola.

Bocalt, Boucalit, n. succiabeone. BOCALET, BOCALIN, n. dim. boccalino, boccaletto.

Bocc, (coll'o larga) V. Boccin, Bolin.

> Tas rason brut cecapoui Tira'l bocc ch'l'è to da doi. Isl. canz. 28.

Boccassa, pegg. di bocca, boccaccia, bocca da forno, sviragnata, bocca da mangiar fighi, piattoli.

Bocceta, vasetto da liquori, boccetta, fiaschetto, ampollino.

lottola, boccia.

Sul nas a l'a 'n boton Ch' l'è gros com una bocia . La plofra del manton Ch'ai fa sacocia.

Isl. canz. 2. Gieugh de bocce, pallottolajo, V. e M. tosc.

Bochera, n. pustoletta, che tal- grillo, pallino.

Bochet, n. apertura, o forame per cui s'introduce qualche corpo d'acqua, incastro, chiavica, inmazzolino di fiori (tolto di peso dal franc. bouquet ).

E i eu subit credù ch' j'era obligà D' mandeje so bochet a la matin. Balb.

Bocheta, n. boccuzza, bocchetta, bocchino, bocchina, boccuccia, e ironicamente per boccaccia.

A fa rie sentila cantè Con coula bocheta Ch'a smìa un bornel E coula voseta

Da spacciafornel. Bochetiera, n. vaso ad uso di mettervi fiori . . . .

Bochin, dim. o vez. di bocca, bocchino, boccuccia, bocchetta, bocchina.

A l'ha un pi bel bochin Pi larg ch'una savata E con un mostassin

Fait a pignata. Isl. canz. 2. Bochin de la lucerna, luminello; Boccia, corpo sferico di legno | fe bochin, sorridere, far bocca ad uso di giuocare, palla, pal-∥da ridere, far bocca stretta, far lezi, far bocchino, vezzeggiare.

> Bociarde, v. a. impappolare, imbrodolare; bociardesse, n. p. imbrodolarsi.

> Bociarue, n. imbrodolatore, sudicio, sucido.

> Bocin, vitello, e term. del giuoco delle pallottole, lecco,

Bocion, insegna di taverna, Bocon si dice anche d'altro che frasca, e si usa spesso pel luogo di pane, e simili, boccone, mimedesimo dove si dà a bere, ta- nuzzolo, pezzo, pezzuolo di pane; verna, canova, cantina, bettoła, piè 'n bocoz, mangiar qualche dicesi pure nel significato di quel cosa, fare un pasto leggiero, pugno di paglia o fieno ritorto insieme, per istropicciare un cavallo sudato, strofinaccio.

Bocionà, part. strofinato, stro-

picciato.

Bocione, v. a. strofinare, stropicciare, e dicesi per lo più dei cavalli, che, quando sono sudati, si stropicciano.

Bociot, Bogiot, Borgiachin,

V. Bogiot.

BOCLA, BOCOLA, M. fibbia, fibbiaglio, fermaglio, affabbiaglio, affibbiatura ; *bocla dii cavei* , riccio, anello di capelli.

Boclà, Bocolà, part. affibbiato. Boclè, Bocolè, v. a. fibbiare, raffibbiare, affibbiare, congiungere con fibbia.

Boclin, Bogiarin, ardiglione, meggiare. cioè quella punta che è infilzata

nella staffa della fibbia.

Bocon, n. boccome, pezro, tozzo. E quand'a m'agrada Piè un poch un bocon Venta ch'i vada 🗼 Sgrufiè da scondon.

Isl. camz. 3. · Tajè a bocon, abbocconare, appezzare, o fig. pietanza, manicaretto intingolo.

Pur a dio ch'as trovava Gnun bocon ch'a 'v deissa aptit. Poes. piem. rac. Pip.

As vanto an aparensa Amie di'astinensa Ma son d' bele galupe Ch'a tiro ai bon bocon. Isl.

mangiar due bocconi.

So pare ch'ai passava grun pitoch Sensa ch'ai fessa piè quaich peit bocon.

Cas. par.

Sensa ch'ai feissa piè quaich pait bocon, senza che la reficiasse, o ristorasse con alquanto cibo; bocon per cosa preziosa, rara, di pregio, o desiderata.

> La fia l'è mia. E cost bocon L'è nen per Vussuria.

Il Not. on. Boconà, n. quella quantità di

cibo che si addenta in una volta, morso.

Bocone, V. Anbocone.

Bocome, bocconcellare, tra-

Bodero, (coll'e larga) fatticcio, corpacciuto, di piccola statura ma panciuto.

Dit lò; l' strunel pi vei ch' l'era un ( bodero An mes a doi lachè con d'lanternin Ai dis: bin arivà, compare Pero.

Boun, n. sanguinaccio, e puddingo, parlandosi di quella vivanda delicatissima composta di riso, o mollica di pane, di uva passa, e di zuccaro, e di midolla di manzo, ed anche d'altre maniere; la voce puddingo (tratta dall'inglese pudding' non registrata dai dizionari ) è usata dall'Algarotti in una sua lettera all'A. Gaspare Patriarchi. V. Yoc. mil. it.

E le pertie son guernie Con d'sautisse e con d'bodin. Isl. canz. 5.

Bodra, mescolamento, e mescuglio.

Booki, part. mescolato.

BODRAIRE, n. mestatore, mesco-

latore, e fig. intrigante.

Bodre, v. a. mescolare, meschiare, mestare, imbrogliare, confondere; bodrè le carte, scozzarc. Bodant, n. budriere,

Bodriga, Bodrigada, miscuglio, mescolanza.

BODRURA, n. mescolamento, scozzamento.

Bos, n. boaro, vangatore, bi- panatera, scarafaggio. folco, treggiatore, quegli che guida i buoi.

.bo, in forma quadrata, e bislungo gliare insieme. contenente una libbra circa di tabacco, bossolo, e stagnuola in Firen-Imensori, bacchetta degli agrimenze, ma la Crusca ha solo staguuolo. sori detta pallina. V. dell'uso.

Bor, aggiunto di panno di tale consistenza da non stiacciarsi e piegarsi, boffice.

Book, v. a. muovere, e n. p. muoversi.

E d'una tal manera

Ch' podio pi nen bogè sens'antru-(chè'nt quaich Dìo. Balb.

Bogè pian pian, azzicare, buzzicare. Bogut, n. vettura leggiera su due ruote, biroccio.

Boghen, n. ribaldo, scellerato, malvaggio.

Bogià, n. parlandosi del giuoco delle dame, o scacchi, mossa.

della fibbia, ardiglione.

Bogiatt, andarsi movendo, bru- 1. 3. V. diz. Bol. licare, frugolare.

Bogiatin, fanciullo, che non istà mai fermo , frugolino ; oppure verme che nasce nel cacio, tarma.

BOOIOT, BORGIACHIN, BORSOT, borsettina cucita alla cintola dei calzoni, borsellino, horsiglio.

Bognon, V. Bubon,

Bosa, n. giustiziere, boja, carnefice, manigoldo.

Almanc mandeislo

Al boja i sospet. Cioè li mandasse al diavolo; la moglie del *boja* , *bojessa ; boja* , insetto, baccherozzolo, vermicello, vermetto, lombrico, bruco; boja

BOJACA, minestra, o altro simile; fe la bojaca ansem, intendersela, BOETA, vaso di sottilissimo piom- far complotto, cospirare, bro-

Boina, palina, term. degli agri-

Bosor, n. servo o figlio del boja. Boiron, n. beverone, bevanda composta d'acqua, di farina, o di altro, che si dà a' cavalli, o ad altri animali per ristorarli, e ingrassarli.

Come fa il gatto dietro le vivande Eil porco a beveroni ed alle ghiande. Mal. 10. 43.

Boita, n. botteghina portatile di merci per lo più minute, botteghino, e dicesi propriamente così di quelle scatole, o cassette piene di merci, che portano addosso coloro, che le vendono per Bogiarin, ferruzzo appuntato le strade. Quei che portano addosso il botteglino. Buon. Fier. 1.

Boirn , n. V. Marse.

boglio, voce disusata, oggidì pane pata delle leggi, e atti del goo mattone di cioccolatta, in To- verno ec., per quel piccolo pezzo scana si dice anche libretta o librettina; bol, bollo, suggello con che si contrassegnano, e si autenticano molte cose, per l'impronto del suggello, bolla, bollo; bol de seca, marca della zecca, e marchio, bollo, segno, contrassegno. Ma s'un doveissa ah! diomlo con

( rassor Fè un bol sla faccia a tuit ji scan-

( dalos Manchrio de strument, e d' bolador.

Bolla, n. bolla, bolle, bulla, bullettino, bolletta, polizzetta; bola del Papa, bolla; bola del vin ec., bolletta; ramasse d' bola, scope di betulla.

Bolà, part. bollato, segnato, suggellato, e ammaccato.

BOLADOR, chi bolla, o applica il suggello, il bollo ec.; suggellatore, bollatore non è di Crusca ma forse l'analogia lo accorderebbe.

Boladura, n. suggellamento.

Bolange, n. tratto dal franc. fornajo, panattiere. V. diz. franc.

Boldro, nota delle varie specie di monete, che compongono una somma.

Bolk, n. fungo; bolè real; ovolo boleto, campignuolo. Mi v'assicuro, ch'i la temia ch'a fuss pi marsa d'un bolè. Isl.

Bour, v. a. bollare, improntare col suggello, suggellare; bolè un malfator, bollarlo.

Bolenga, laguna, pantano, lama, acqua stagnante.

Box, bozzo; bol d' cicolata, bulletin, che vale collezione stamdi tela, o di seta tondo, pezzuolo, pezzettino, talora si è quel pezzetto di pannolino che si mette sopra le piaghe, quel vescicante, empiastro, piccolo vescicatorio.

Boliche, Buliche, v. n. abbondare, formicare, dicesi di cose che non han vita e moto, e son numerose e spesse a guisa delle

formiche, formicolare.

E d' gai, e d' berte, e d' can, e d'

( povre avie Cas. Quar. sac. Sna ved a buliche pi che d'furmie. Calv. fav.

Bolin, V. Bocin.

Borò, sorta di terra attaccaticcia, bollo armeno.

Bolognà, battere, pestare alcuno con pietra, o altro, conciarlo male.

Bolson, verga di ferro, paletto, spranga.

Bolton, diploma, patente, bolla. Bolus, confusione, miscuglio, mescolanza, disordine.

Bolvense, metter sossopra, rovesciare, scompigliare, disordinare.

Bon, agg. buono, abile, acconcio, salutevole, dabbene, saziabile, gustevole, agevole, umano, semplice, mansueto, probo, retto; da bon, pr da bon, da senno, da vero, seriosamente; parle da bon, parlar in sul saldo, di saldo; da bon, davvero, molto, grandemente.

L'è pitocà da bon

Da quantità d' vairole. Isl. Parlè da bon a bon, favellare da Boletin, bolletino, dal francese buono a buono, a buon concie, senza risse, coi riguardi dovuti; mezzo di quella tal cosa, ed è poc de bon, mal tartufo, mal maniera di dire, che aggiunge bigatto; savei d' bon, saper di veemenza; coul vin a l'è bon a mille odori; tnisse d' bon, d'an beive ant l'istà, la sua beva è nel bon, sperare d'aver a riuscire in tempo della state; teren bon, terqualche cosa, di aver a spun- reno fino, buono; fè bon, far tarla, riputarsi da molto, ralle- buono, concedere, mettere in grarsi, consolarsi, andar tronsio, credito, bonisicare. E quelle stampe cantar la vittoria, tenersi per vincitore; bon, fatto per alcuna cosa, valuta. G. V. Esse, trovè un d'bon buono, atto, proprio ad alcun che. umor, essere in buona, trovar uno Ti t'ses nen bona pr fè la paisana. liu buona. Ma fa, che la prima

Doi vote bon, corbellone, min- buona, che tu gliele ridica. Pec. g. 2. chione; ant'l bon d'l'invern, nel più fitto dell'inverno; ant'l bon tesia. d'l'istà, nel più caldo della state.

A smiava un bus d'avie

Oun vespè ant'l bon d'l'istà.

Vnì, andè a le bone, scendere∥Ma prautr s'i penso a tuti i goai alle dolci, trattare più umanamente, adoperare modi più gen- Da coule sing benanime parbleu. tili, por giù l'alterigia.

Anlora ste smorfione Posand coul bel umor Andero pi a le bone Con costi tre sfojor.

senza fasto, semplicemente.

Sa s' lassa andè a la bona Talvolta vale schiettamente, aver costumi semplici; Bon a tut, o esse bon a tut, a tute man, essere | bonario, semplice, dolcione, criatto ad ogni cosa, esser da bosco stianaccio, saccardello, buon pae da riviera, accomodarsi ad ogni stricciano. tempo, e ad ogni congiuntura, esser da barda e da sella; bon a niente, agg. ad uomo, buono a Bonnande, v. a. bombardare. nulla, inutile, pan perduto; ant 'l bon ch' ec., sul bello, nel bello, nel huono, nel forte, nel ... Pro feve gran onor

Il Not. on. volta, che tu la troyi punto in

Bonaman, mancia, strenna, cor-

Bonanima, buon'anima, aggiunto che dai vedovi e dalle vedove si dà alle loro mogli, ed a' loro ma-Isl. riti trapassati.

(ch'i eu avii

Balb.

Bonamemoria, di felice meinoria, ricordanza; modo affettuoso e rispettoso, con cui si rammenta Isl. un qualche parente, od altri che Andè a la bona, vestire, procedere sia defunto. Nell'es. seg. è ironico: Basta: sti sinch grivoè bonamemo-

A l'è na gran pondrà. Isl. A s' na son un po andait: Dio j ( abia an gloria.

Bonas, acc. di bon, bonaccio,

Bonsa; n. bomba; bombarda. Bonsanda, part. bombardato. BOMBARDE, n. bombardiere. Prlì podrie ancor

Per fè sautè d'safagne A tuti i bonbardè

Signore magne. Isl. canz. 7. Bonson, zuccherino, chicca, confetto, confortino, confettura. dolce, V. Bonbonat pel fig. A tant aitri e t'ii peus contetie a ( mila

I t'as mescià l'amer con i bonbon. Poes. piem, rac. Pip.

BONBONAT, BONBONET, BONBONIN, dim. di bonbon, tregea, zuccherino, confettuzzo, met. paroline dolci, inzuccherate, melate.

> Pr tireve a favurie A san deve d'bonbonat Pr darè peui s' buto a rie Prchè a v'han ant ii garat.

Bond, n. buon giorno, saluto; dè l' bondì, salutare, congedarsi, uscire da uno.

Bondisserea, buon di a vossignoria, riverisco, saluto vossignoria, e fig. vale addio nel senso del ribobolo: addio fave, V. adieu. David da 'n fenestron ved Bersa-

( bea . . . . La fissa . . . e santità bondisserea. Cas. Quar. sac.

Bone Grassie, n. cortina stretta posta al capo del letto, o a porta qualsivoglia, bandinella.

berrettino, cuffiotto, e gorra per risciacquata, rabbuffo, riprencerto berretto di drappo usato da sione, rimprovero, cattivi tratcontadini.

Boneum, n. buona fortuna, sorte, felicità, prosperità.

Dio n'a fait un sovran pr nost bo-. ( neur

Afabil, valoros, giust, e prudent. ... Poes. piem, rac. Pip. senso, criterio. Alb.

Fin ch'i om son fortunà da rair a ( penso A coul ch'a l'è autor dii so boneur. Poup.

Boneum ch', man. el. pur beato che, per buona sorte che.

Boneur che s'l'indoman Coul medich ciarlatan A la pensà d'partì Content d'avei rusti Coi neuv o des strunei Ch'a son cascà 'nt soa rei.

Cas. Quar. sac. Bonificà, part. bonificato. Bonificassion, n. bonificazione.

Bonfficht, v. a. bonificare. Bosom, buon uomo, semplicione, bonazzo, cristianaccio.

I cred ch' s' mi i diseis fichte ant la ( brasa

Chiel bonom a s' fichrìa: basta ch' ( am piasa.

Bona dona, semplice, bonazza, cristianaccia.

O bone done d'fomne! l'è pur vera Ch'i soma na pr vive a la galera.

Bonomas, Bonomert, V. Bonas. Bonomer, cristianello.

Bon PAT, buon patto, prezzo equo. Bon PRO FASSA, man. el. bon pro t' fassa, e tutto insieme bon-BONET, n. berretto, berretta, professa, n. dispiacere, disguste, tamenti.

> . Andè pur adess an piassa Publicand i bonprofassa Ch'i ciaprè di quand in quand.

Bon sens, n. giudizio, buon

BONSTASENT, benestante.

Bonsua, Ponsua, n. bolla, boggia.

Bontà, n. bontà, probità, inansuctudine, agevolezza, cortesia, gentilezza.

E a tuti coui ch' l'avran pewi la bontà D'piene na copia o doi per lo ch'a E fig. disgrazia, disavventura, { raio,

L'assicur ch'ii sareu bin obligà. Balb.

Bon TEMP, tempone.

Bon ton, usanza, medo, uso, stile, presso gli eleganti moderni, bel modo, buono stile.

As fa dle fomne na speculassion E tut sosì s'batesa pr bon ton.

Cas. par.

Bon vivan, n. buon compagnone; compagnone, buon cristiano, arrendevole.

BOPER, MESSE, suocero.

Bona, n. borra, marrame, scegliticcio, la peggior parte di checchessia.

Bonà, n. colpo dato altrui col calcio dell'archibuso, boccata; una borà d'le sciop, una boccata dello schioppo. V. e M. tosc.

Boni, part. abbeverato, e dicesi di alcuni animali, e niet. spinto, colpito, e talvolta perseguitato, stretto, V. Borè, verbo.

Boxaccia, n. boraccia, fiascone.

Gropeme le man giunte D'antorn a na boraccia Con la soa bona cracia

E piena d'breu d'autin. Isl. Boracio, n. cazzatello, cara-

moggio, tangoccio.

Boras, erba nota, borrana, crisocolla, borragine, borrace.

Borasca, n. procella, burrasca, tempesta.

Part dunque e ant'i parti quasi ji

D' gavesse dal sogiorn istess dla ( mort,

Da na borasca per intrè'nt un port. Cas. par.

sventura , calamità.

Bonascos, tempestante, tempestoso, procelloso.

Bonsonism, rugghiamento, borboglio,

Boasour, v. rombare, ronzare, e fig. gridare , V. Berbotè.

BORTICA, pertica, o bastone biforcuto, diviso a modo di forca. Boncu', biforcato, biforcuto.

Quindi si traggono così una piccola rete posta in capo d'una

pertica biforcuta.

Bond, Onto, n. bordo, frangia , lista , fettuccia , merletto . balzana, orlo, orliccio, fimbria, lembo, fregio; e riva, ripa, proda, margine; andè a bord, *term. marinaresco,* andare a bordo, andare a imbarcarsi; bord dla fontana, margine, cigliare. In sul cigliare della fonte. Vita de' Santi Padri.

Boadi, part. orlato, fregiato. Bon n' cot, goletta del collare. Bonda, v. a. orlare, fregiare, gallonare, dal franc. border. Il bordare italiano vale percuotere, bastonare.

Bordel, chiasso, postribolo, bordello.

Bordlam, traffico, negozio. El socore l'indigensa

L'è dventà con bona licensa Un bordlam dle creature Na cuerta d'i imposture

O na preuva d'bonomia.

Cas. Quar. sac.

Bordo, voce usata nella frase: sgnor d'alto bordo, signor di prima riga, di primo ordine.

Вовроси, piattola, blatta, bac-

caccio, insetto noto.

Bordon, bordone, bastone de' pellegrini; fans bordon, falso bordone, più voci modulate sulla stessa corda, ossia una modulazione continuata di più voci, che si fa col porre più voci su la ghetto, casale. stessa corda. Diz. Bol. E fa bordone, allazam pogna mia. Alleg. 231.

Borde V. Boldro.

Borduna, n. cerro, orlatura, fregio, bordo, frangia; bordura, term, delle arti, orlatura, con che si cigne intorno intorno un lavoro per fortezza, o per ornamento; bordura d' fior, cinta di fiori.

Bone, v. a. spingere in giù, vale anche abbeverare, o dare a bera alle bestie, met. aizzare, cecato. istigare, spingere, eccitare, stimolare, e talvolta perseguitare, borgnè. stringere al muro; borene giù, darne, versarne, metterne a profusione, impinzare; poresse, n. p. impinzarsi, rimpinzarsi, fare tiquata bornio, cieco, orbo; borgno una corpacciata.

Bonk, v. n. term. del giuoco colo, guercio.

di barzica, prender carte.

Bonna, pallottola, palla di legno, fatta rotolar per gettar terra i berilli.

> Na lupia ant'l cupis Ch'a par una borela Pi cotia d'un aris S'un va a tochela.

> > Isl. canz. 2

Borenyi, n. tumido, gonfio, gonfiato, enfiato, tumefatto, turgido, vescicoso.

Bobenfil, part. enfiato, gonfiato, tumefatto, divenuto tumido,

gonfio.

Borenfie, v. n. enfiare, gonfiarsi, divenir gonfiò, tumefatto, tumido.

Borenfiura, n. enfiatura, tumore,

bernocolo.

Borgà, Borgià, borgata, bor-

Bonge, n. villaggio, borgo. Borguers, n. borghese, borgbigiano.

BORGHET, n. dim. borghetto.

BORGIACHIN, BORGIOT, dim. di borsa, borsellino, borsiglio, scarsellina, postema, cioè borsa di danari.

> A son pa fave o nous confete Ma bruti sgiaf al borgiachin.

Isl.

Borgnà, Amborgnà, part. ac-

Borgne, v. accesare, V. An-

BORGET, reatino, sorta d'uccello. BORGNETA, V. Baricc.

Borgno, n. dalla voce ital. and'un eui, losco, lusco, mono-

A s' ved bin ch'it ses borgno, e t'ses ( masnà.

Poes. piem. rac. Pip. Boria, n. boria, superbia, vanagloria, vanità, ambizione, boriosità, albagia.

A god la gloria

D'ayeje un bel talent, e niente d'bo-

( ria. Poup.

Isl.

Borica, n. asina, rozza, miccia. A faran sautè ant un past

La borica ansem al bast. Isl. E fig. agg. a donna, goffa, ignorante, scimunita.

> Si saveisse ch'an tuti j affè Sta bruta borica Sa nen desse pas Salyand ch'a fica

Per tut'l so nas.

Boricada, Boricaria, n. asinag-

BORICAS, peggior. di borich, asinaccio.

Bonica, n. asino, cucco, somiere, rozzo, bricco, miccio, somaro, e fig. rozzo, ignorante, troso, broncio.

Bobiche, Asne, n. asinajo.

faticare come gli asini, stracari- postema; chi gieuga d' testa, paga care alcuno; a venta boriche ben d' borsa, chi s'ostina, vi scapita; per ariussi coul affe, bisogna borsa da viage, sach da newit, sudare, affaticare molto per ec.; bisaccia; borsa dii cavei, ora a j'a boricaje adoss une coule in disuso, borsa; borsa sbrisa, robe, lo ha caricato, gli ha ad-borsa vuota di danari. dossato ec.

Borichet, *dim. di borich*, asinello, asinetto.

Borios, n. borioso, superbo, algheroso.

Borla, Capala, n. bica, massa di covoni.

Borle, v. n. fare i covoni, ac- borse. covonare.

Borlo, voce usata nella seguente frase: avei'l torlo borlo, setta, borsettina, borsellino. esser di mal umore, covare rancore, aver il tarlo, il baco con-| borghese, cittadino. tro alcuno.

Bonnel, n. doceia.

Borno, n. doccione, canaletto, tubo di terra.

Bono, n. errore, strafalcione, sproposito, fallo, sbaglio.

Ma sicom a san pa meinagesse Fan dii boro, e sproposit da mat.

Boro è anche termine di giuoco delle carte.

Bonon, n. abbeveratojo, vaso gine, asineria, asinità, V. Asnaria. la cui si abbeverano gli animali. Borra, n. borra, cimatura, ca-

pecchio.

Borrass, collare, collana, pezzo di legno o di cuojo riempiuto di borra che si mette al collo degli gosso, scimunito, bisbetico, ri- animali da soma, e a cui s'attaccano le corde o le corregge.

Bursa, n. scarsella, tasca, borsa, Boriche, Fachine, v. n. e tal. a. | borsello, fondo; borsa d'dnè,

> Quand a l'an la borsa sbrisa A vendrio la camisa ec. Isl. Elo peui l'ultima

Pì gran arsorsa Portè con enfasi

La spà, la borsa. Calv. Ode. Borsareul, borsajuolo, taglia

Borseta, Borsin, n. dim. di BORLET, n. carello, cercine, borsa, folliculo, follicula, borsetta, cuscino pieno di borra, o simile. | borsellina, borsellino, borsiglio.

Borsina, dim. di borsa, bor-

Borson, Borson, n. borgese,

Borsor, n. dim. di bersa, bor-

sellino, borsellina, borsiglio; borsot pien 'd' dnè, postema.

E si volì ant un bot Trè psete del gariot O sia d' la garsamela I dagh man al borsot.

Isl. canz. 31. Borsot, n. tonaca dell'acino

dell'nya , V. Abosset. Borù, agg. burbero, di mal umore, triste, malinconico, bisbetico, ritroso, fautastico.

E pr rendse sostence Tutt'l di fan le borue,

E brboto com'l tron. Isl. Bosa, n. acqua stagnante.

Bosanapo , n. giuntatore, furbaccio, malizioso, astuto.

Bosarate, verb. att. guastare, vovinare, scompigliare, sturbare, voltar sossopra, annojare, ristuccare.

stare, giuntare, frappare, trap- da sè feu, seccutiocia; besch mufi, polare, tramestare, rovistare, dan bosco allupato; bosch ch'a fa i neggiare, scompigliare, rompere bole, legno fungoso; bosch goi disegni altrui.

'chero.

to, monello, mariuolo, scaltro, qualcuno che non vuol compatire, maliziato.

Bosanona, agg. f. trista, cat tiva, orribile; cousta l'è bosa- pongono le legna; leghaja: rona, cousta l'è dle bosarone, questa è cattiva, questa è delle gnetto, legnuzzo, boschetto, bepiù tristi, delle più siere; Fufe schettino, selvetta: va a la bosarona, l'affare va male, alla peggio.

int. per bacco! venga la rabbia, schettino, boschetto, albereta,

'il fistolo ec.

Boscarà, agget. scabro, ron-Car Talk Mary 1995 chioso.

Boscata; n.º boscaglia, foresta, selva , <del>b</del>ôsco: / Scotè me car p**adron venta sa**vei Che si tut a'l intorn per ste boscaje I luv a son pi spes quasi ch'i osei. Dial Tillat Roll Calv. fav.

Boscam , n. legname: 🤲 😘 Boscineur; "h. boscifuolo: Boscassu, 1988: legnoso.

Boscar, All solva bosco; foresta ecz, legnot 🚟 🤫

Un morte d' bosch ch'a dagna Pr poch ch'at buto is bagna, Isl. D' bosch ; ligneo.

Talia con soa coronad brassabosch Fa vie sin ai succh, ch' son ant ü bosch. Balb.

Bosch; al plan proanta, saraja dle fnestre, e simili, V. Anta, saraja; bosch scava, potatura, Bosane, v. a. rovinare, me-llegno, tralcio potato; bosch sech regn , legname staleigno; scabro, Bosanon! inter. per bacco! can- ronchioso; bosch mort an pe, legname morticeina; om di bosch. Bosanon, n. briccone, accidone, uomo, persona dappoco, inutile, cialtrone, furbaccio, tristo, astuuomo di legnos mat sussal "ult

Boschena, ni luego dove si

Boscher, dim. di bosch, le-

Boscmant, V. Boscarcul.

Boschina, n. bosco, boscaglia, Boscar ado, Botalon, Botalado, foresta, boscata, selvetta, boalbereto.

E svolassand pr ld vers 'l Sangon la palla al balzo, e fig. aspettare A s'era ritirà'nt una boschina.

Calv. fav.

Boscos, agg. boschereccio, boscoso, boscato.

BOSCAR, BOSCER, voce francese, V. Busia nelle varie sue eignificazioni.

Boson, n. term. botanico, schia-

rea, salvia selvatica.

Bosna, V. Bagatella, fig. ira, crucio, sdegno, bile; avei la bosra, se vni la bosra, aver dispiacere, far venire la stizza, istizzire, in senso attivo, V. Bostica, e Bousra.

Bosseta, Brosseta, n. tumoretto nella cute, cesso, sudamini, bolla picciola, vescichetta, bernocolo, enfistello che viene comunemente sul viso, sulle labbra.

Bossesa, o Bossona, n. arboscello spinoso, bianco spino, rovo, canina.

Bosson, n. turacciolo. Bossum, V. Bossola.

Bostica, n. bile, sdegno, rabbia, collera, stizza; fè vnì la bostice, stussicare, offendere, an-

nojare, V. Besra.

Bor, ( coll'o larga ) m. colpo, hotta, botto, percossa, percossura. facessi cotesto passo, cotesta ca-Finis peui la cocagna con d'ciacot stroneria, stravaganza ec.; bota E forsi ded con d'hot. Il Not. on. vale anche stupore, maraviglia. Ant un bot, di botta, ad un Tut lo sbaluca, e quand l'è arvnic tratto, in un colpo; bot pr tera, cimbottolo, cimbotto, balzo; bot Spalanca j'ani, slarga la boca, e a dle ore, scocco, batter delle ore; ai doi bot, allo scocco delle due Ch'av' tira l'ultim fià per maravia. ore; bot, masc. pl. busse, pesche, nespole, frutte di frate, Bota per percossa, colpo di ba-Alberigo ; de dii bot, battere ; stone, bastonata ec.

Virandpria pianura sta squaldrina aspetè la bala al bot, aspettare il destro, l'occasione propizia; la bala fè'l bot a quaicun, vale offrirsi, presentarsi l'occasione ad alcuno; bot dla campana, tocchi, rintocchi; dè'n bot per tera, fare un cimbottolo.

> Bota, (coll'o larga) pesciatello, ghiozzo.

> Bota, ( coll' o larga ) nom. accidente, ayvenimento, sorte; fortuna.

> > Ogni smana pieuv na vota Dii fidei e d'macaron Elo pa na bela bota, Sempre aveine dii baron? Isl. canz. 5. A l'è stà na bruta bota,

Pr scoarseje la corà.

Lo stesso. Bota d' fen, manata ec.; bela bota! bel caso! che stupore! che maraviglia! certo che sì, oh bella! chi l'avrebbe pensato! bota e risposta, botta risposta; ini bota, resistere, far fronte; bota, a bota, a credenza ec., a cottimo.

Piè quaicuna sensa dota Quand i feissa coula bota I sarìa bin un mat. Quand i feissa coula bota, se

( dla bota

Sia perchè carià d' cadene Cas. Quar. sac. Traval a bota, lavoro a prezzo

Sermo, a cottimo (non a giornata). Sondiche, sottega di drogberia; Botab; n. veggia, botte.

Dont ai sia tavota 🛰 🗀 🐇 Dii bon botesi pien d' vin Isl. chiama il garzone di una bottega Botal sensa fond, botte stoudata; da caste poola garrene protoga 'I botdl da'd' to ch'u sa, la botte d' bosch, barnecu photogu da mepute di vino; prov. di chiato si- nescard, subinan botega: da spetgnificato; la botte sente di quello siari ; N. Spessiaria; sossi fit nen che ha dentro, la botte non dà pri la botega prio non la punila o non gotta se inon del vino bottega i non torna bene i nomiè ch'oll'ha; e vale ciascuno fa azioni di utile; i prigitmi fare zi banconformi a se stesso: Fir. Dè'n chetti alle guardis, non fa pen la bot sulvistree, l'aut sul botal, bottega. Diz. Bolinia a orionoc. o sla tina, dare un colpo al cerchio . Yaltro alla botte.

BOTALA, gran botte; botala ca*rera*, botte lunga, e stretta per uso di trasportar il vino sui carri. Petti feme con bel ordin

Trenè dare die spale · Quarant'e ses botale.

. Ch'a son i me canon,

Ish wanz. 25. BOTALE, SEBRE, n. bottajo. BOTALIN, dim. di botal, botticella, botticino, botticello; botticina. BOTALON, n. acc. di botal, gran botter in a great he acquired a see of BOTALON, int. di meraviglia,

per bacco! diancine! Bornica, agg. botanico, semplicista.

Botanica, n. di certe uova di Coul triumvir nemis dii pangratà. pesce 'salate, e seconte al fumo o al vento, hottariga, buttagra.

in luoghi fangosi.

Borry Lucis , son busse ; wolpi, Seufro d'hote giù a dosene ec. percosse, battiture; dè d'hote, colpeggiare; battere; bastonare.

Botega, n. bottega; botega da botega da marcand da pana forwith Ch'am south out and croid duce; botters ancumind botters avviata , 16010ga , voce con cui si Borecian, n. bottegajocz-u

· · · Gnun botegari squun erteban Avran Farbird'spossiolaman.

.isbantare, bocciave, Certinian and Boteguin, Boteguma interiorism. di bottega 40 botteghettarp i botteghina, botteghine; fè buteghid, far bottega , o imeresto sopravdi una cosa, trarne utile contro il dovere, eth convenience as Boysgow, nome con eur s'usa

gran bottega da vaffendens ogob BOTELIA, na botticiani, findce, bottiglia (Monti) : e doglio doccia, fiaschetto. Diz. Pastrita

chiamare altune botteghe da ouffe,

- Borenia 🔉 V. : Borenia 👝 😘 🐈 Sul terss un ved botenfi oppressdai . (Aati rang is to course and Poop.

Botin, n. dim. di bout, n. bot-BOTATRIS, n. cefalo, pesce che ticello, orciuoletto, orciuolina ec., si trova nelle gore de' molimi, e bottino, preda ec., oppure gli ultimi segui della campana per chiamar i fedeli alla chiesa, V. الزير فلاتواص

Bons, bottino, preda, term. di guerra,

cuojo o di drappo ad uso per lo dal greco corrotto Bodal, si i pid de' soldati, stivale affibbiato. Francesi, che i Provenzali usano

genema che spunta dagli alberi, siore mon ancor aperto; beton d' fior, bottone; boccinolo: Dis. pov. it.

Borosi, part. abbottonato, affibhiate, allacciato, e agg. delle ii ciamava a vnìo tute ant ur piente e de fiori, gemmato, ger- boucc. Tutte insieme in una volta. mogliato papuntato, bocciato; agg. ad nomo vale cupo, che non iscuopre i suoi sensi.

Botost, v. a. abbottonare, affibbiaro : allacciaro , e parlando di piante, a di fiori, germogliare, spuntare, bocciare; botonesse, n.p. abbottonarsi.

.... Berozana , m.: bottonatura, ab**battonatura, affibbiatura, affib**biatoro . ecchiello.

Betoser, Botones, dim. di boton, bottoncello, bottoncino.

Botura, ramicello tagliato per piantar in terra, onde trasportarlo dopo radicatovi, barbatella, marza, talea, glaba, tatto.

... Bou .. bombo , voce colla quale i bambini chiamano la bevanda: da bou, da bere, a bere. Chi .chiede bombo, chi pappa, e chi ciccia. Alam. Son. 24.

Bou, o Bur, scope, intento, ottenimento; venì a bou d'una cosa, ottener l'intento.

Boua, Da noua, man. elit. con Diz. Pav. cui i bambini domandano da bere, a bere, a bevere.

Bousou, Busu, bua, voce con cui i bambini si lagnano di qualche male, male, dolore.

Bousou e Bousi nomi con Borma, a scarferone, calzare di cui i bambini chiamano il male. Boros, n. bottone, per quella bobo in questo significato.

Bouce, n. unione di molte cosa senna, bottone, e boccia per quel linsieme, ciocca, mucchio, cespuglio, unione, gruppo, quantità, moltitudine, strupo. L'aitre vote (goardè s''l cas l'è doucç) quand

> Bouccià, Boucciada, n. trucciamento, pallottolata, colpo di pallottola, così nello Spadafora, profodia, ital.

> Bouccia, part.: trucciato, fig. rimandato, non ammesso.

> Boucciannà, part. impappolato, imbrodolato.

> Bouck, v. n. e anche a. levare colla sua la pallottola dell'avversario dal luogo dove era, trucciare, trucchiare, truccare, torre di luogo, e met. rinviare, rimandare, rifiutare, non accordar quello che si domanda, muovere, smuovere di luogo.

> Courage a l'è tutun una cometa L'a da boucè la tera d' sì a quaich

( meis. Balb. Bouch, n. becco, caprone, capro, il maschio della capra.

Boucin, Boulin, n. term. del gieugh d' le bocce, lecco, pallino. Boucin, n. torello, giovenco, vitello, boccino, vitello di allievo.

Boude, v. n. mostrarsi corrucciato, malcontento, starci grosso,

star grosso, far il viso dell'armi, bosonchiare, dimostrare cattivo bout d' l'euli, orcio, vaso da olio. umore, far mala ciera, star in cagnesco, batter freddo ad alcuno, far il musorno, guardare I musich a fan nen tante grimasse. il morto, far il muso, ingrugnire. V. e.M. tosc.

Boudoan, v. fr. n. pensatojo, spogliatojo. V. e M. tosc.

Bour, soffio, soffiamento.

Bourfe, sbuffare, soffiare, e met. andar superbo, tronfio, pettoruto.

Bousa, vaso di bosco, mastello, e fig. lite, garbuglio, questione, rammarico, disgusto, stizza, rancore.

Bourset, Boursot D'L'UVA, V. Borsot, Abosset.

Bousna, n. stizza, bile, sdegno, rabbia, collera; j'a faje vnì la bousra, lo fece montar in su la bica, entrar in valigia o in collera ; *la bousra!* eh zucche marine! sorta di esclamazione; sonador dla bousra, suonator dappoco, poco abile; bousra vale talora imprudenza , marrone , errore, strafalcione, arrosto, e tal altra vale cosa da niente, bagatella, frullo, e frulla.

Bour, boccetta, botticello, botticino, botticina, fiaschetto a uso di conservar liquidi.

N'autr studiava quaich'autra bars-Ric. d' l'aut.

Bout d' la gamba, polpis, polpa, polpaccio della gamba.

> I pìo deo i polpis, Ossìa i bout dle gambe S'a son dur e massis.

Bout d'na roa, d'un roet, mozzo;

Bouta, fiasco, e bottiglia (V. Monti).

Scolo nen tante boute i sonadori Sui caffè j'è nen tanti marcacasse, ELST HOLER HOLE TO A P.

Bouta d' coursa, zucea secca e vuota ad uso di tenervi alcun liquido, zucca; fè le boute : far il viso dell'armi, tener parola, 

Da couste vioche route Chi veul gave: Leostrut: Quaich' vota fan is bouse. E s' parlo nen d'autus. Isl.

Boutada, n. spampanata, squaquerata, millanteria.

Brace, n. bracco, cane da caccia de arbuscello, ramuscolo molto simile al tamarigio, erica.

Brachet, Grep, Varlet, n. ferro dentato infisso nel banco de falegnami ad uso di tener fissi i legnami, granchio, barletto, "....

BRAGA, STATE ; BETO DOON SOstenere, e tener unito checchessia, saffa, e per corto arnese de cavalli, braca: hard in the mute A

Bragans, v. n. gridare, schiamazzare, cicalare, strepitare...

BRAGALE, BRAGALEUR, BRAGALEUR, nom. schiamazzatore, cicalone, ( leta ciarlone, fracassoso, che fa il Ai mandava dii bout d'acquavita. | baccano, il gradasso, lo smargiasso.

Bragne, n. brachiere, braghiere, agg. d'uomo vale inetto, buono a nulla, melenso, poltrone.

Braj, n. grido, rimbrotto, rimbrottolo, schiamazzo, nimprovero, Isl. canz. risciacquata.

dato, rimproverato, gridato.

BRAMADA, & rimprovero, rimbrotto , rampogna, gridata, rabbufio. Brases . n. schiamazzatore, rimbrottevale.

.. Brajassa, a. schiamazzo.

Brasast, v. n. schiamazzare, gridare, rimproverare schiamazzando, gridando, sbaccaneggiare. Branst, z. V. Bragale. . Brast, v. a. gridare, sgridare,

rampognare, garrire, esclamare, scappomere; bruje d'aso, ragghiare., raggiere.

> Pensestu forsi d' feme quajè Con toe mnasse e to braje.

Isl. E dvote brajo d'iore Com d'anime danà. 11 IJ. A brajo tuti ch'a j'è d'miserie Ma tant le mode van panen giù. Isl.

Brajè la mort a quaicun, gridare, alla morte.

Cuert Einsult, & spine, flagelà Da'n popol ch'ai dà giù com s' na :( muraja, **E she furios la mort, la mort a braja**, E otten ch''l Salvator sia condanà. Light total arm Cas. Quar. sac.

Brase, n. pl. panni di gamba, cosciale, braca, braghessa, brache, calzoni, braghesse.

An sautand l'ha sciancà l' braje Ch'ai drochero giù sui pè. Isl. L'ha dait man aun paira d'braje Ch'a portava ai di d'lavor.

> Lo stesso. A portavo deo le braje Pr mantnì soa libertà.

Caghè nt le braje, temere, per-sprender con violenza.

Brazà, part. schiamazzato, sgri-Idersi d'animo, cagliare, avvilirsi; braje di botal, quadro. Lal. Portè *le braje* , farla da uomo , da padrone, padroneggiare, aver il comando, la direzione, dicesi delle donne che affettano il regime, il comando della casa.

> Serte done d'oggidi L'an apena maridajo Ch' veulo lor portè le braje . A la barba dii mari. Isl. Braseta, dim. di braja, bracajuola, brachetta.

Banson, acc. di braje, braghesse.

Bran, V. Bren.

Branca, n. spanna, palmo; d'una branca, spannale, palmare; branche del gamber, chele; restè con na branca d'nas, restar deluso, confuso, gabbato, scornato, bianco, burlato.

Marcandeme pur di e neuit Tant savrai bin deme deuit E feve restè an tal cas Con na branca e mesa d'nas. Isl. canz. 49.

Branca, per ramo. E fin le branche d'i erbo as vedo ( a. pende

Portand j avans dii nì già sta distrut. Poup.

Branca, n. pugnello, pugnetto, brancata, manata.

BRANCAL, BRANCARD, macchina da portar pesi, bara, barella.

Brancassa, pegg. di branca, branconaccia, brancone.

Brance, n. branco, tronco; tajè de branch, disbrancare; e met. parentela, parentaggio.

Brancae, v. a. abbrancare, ag-Poes. piem. rac. Pip. grappare, artigliare, ghermire,

Braschet, dim. di branca, ramuscello, vetta, tralciuzzo.

Disendie lò, lo ved ch'andava sop braccia, far delle braccia; bras E ch'a podia pi nen sautè sle rame d'cadregon, bracciuolo; bras mout, Perchè tuti i branchet j ero d'intop. moncherino, moncone, monchino,

alla malora, caduto, perduto; bracciere. ch'a branda, vacillante, che sta per Si veui ande a se d' visite, o unde cadere, crollare et., che bollé forte.

Brande, n. alari, capofuoco,

capifuoco.

campare molto bene, avere il soccorso. necessario alla vita, saper trarre Zin zon a l'a promess d'mandeve sì vantaggio, prò da qualsivoglia Pr avnine liberè, dene bras fort negozio ec.; se brande la cusina, Ma nen pr sachegiene i nostri nì. apparecchiare molte vivande, un trattamento lauto.

d'fe, essere sulle mosse di fare ec.; bras, in braccetto, al braccio. butesse an brando, incominciare, allestirsi, accingersi; seve ancor nen an brando? non siete ancora allestiti, accinti, disposti, preparati, pronti, determinati? fe'l brando, fare il bravasso, lo smargiasso, lo spaccone, insolentire, far romore, attaccar briga, questione , litigare.

Mantnive sempre an grassia Note lo ch'i v' comando E steme pa fè'l brando Con i marcant da vin. Isl. Brandven, v. fr. acquavite.

derivato dall'italiana dizione prato molta autorità, forza, potere; netto, distruzione; fe branet, di- prediche a bras, predicare all' struggere, mandar a male, consu- improvviso, improvvisare una premare, V. Arlan.

Bras, n. braccio, e pl. le braccia; giughè a bras, giuocar alle Calv. fav. bras d' mar, maricello; de 't bras, BRANDÀ, part. crollato, andato dare, porgere il braccio, fare il

(a spas

L'è pront a compagneme, a deme ('I bras.

BRANDE, v. n. bollire forte, Bras fort, braccio forte. Se i Fiobollire a ricorsojo, V. Berbote, rentini avesser fatto la impresa .... fè brandè la marmita, far bollir con più forte braccio, G. V. mano la pentola, e figurat. aver onde forte, e fig. ajuto, protezione,

Calv. 'fav. Bras secolar, braccio secolare, Brando, n. mossa; esse an brando [term. leg. V. Diz. leg. Reg. Al

> Seira e matin a spas Con coui bei sgnor al bras. Il Not. on.

Piè un an bras, indurlo alle sue voglie, trappolarlo, fargli fare un cattivo contratto, ingannarlo, dargli a credere il falso per vero, sedurlo , deluderlo. - - - - - -

I n' sei padron'd' scosteve gnanca { un'pas

Ch' quaich smargias peul fevla, e ( pieve an bras

Il Not. on.

Vive d'so bras, campar delle sue BRANET, PRANET, nome forse fatiche; avei i bras lungh, aver dica; bras d'un fium, braccio, ramo; bras dle candeile, ventola, venticcio, arnese di legno, che ciaboschi, rincibosco, madre selva; serve a sostener candele, e si pien d'brassabosch, ederoso. una spezie, di quadretto, allora il Fa rie fin ai succh ch' son ant ii. tutto si chiama placa; bras fort, ajuto, soccorso; piesse a la brasseta, darsi il braccio vicendevolmente, camminare col. braccio appoggiato l'uno sull'altro.

... Ma piandse alla brasseta Ste tiorbe e sti gosè . A piero la sbrueta :

Per coure andè a sposè. Isl. Dè 'l. bras, porgere il braccio a cio, a braccetto; andè an brassostegno altrui, farla da bracciere, seta, darsi il braccio. che è quegli sul braccio del quale si appoggiano le dame, quando camminano. Diz. Bol. Esse'l bras giusta cuore, giusta corpo. drit d'quaieun, essere il braccio destro, il sostegno, l'appoggio.

Brasa, n. bragia, brace, bracia; tiresse la brasa sui pè, darsi della scure in sul piè, tagliarsi le legna addosso.

bon vivo, quantità di bragia. E daudnans sot e dsor, e darè Coula cà l'è già un brasè.

... Ric. d' l'aut. È tutta carbone, è tutta suoco, è bragia viva.

Brasera, n. vaso dove si accende, e si conserva la bragia, braciere.

BRASIL , BRESIL , brasile, verzino, fernambucco.

.. Bussa, sorta di misura, tesa, Fè'l brav, bravare, braveggiare. braccio, e bracciata, come: una fare il bravo; brav'om, uomo brassà d' bosch, d' fen, una brac- leale, giusto, schietto, onesto. ciata di legno, di fieno ec. Pose a lui sotto il capo una bracciata moso, prode della persona, dotto, di foglie di palma. Vit. di S. Ant. eccellente, buono, per bulo, V.

Brassaboscu, n. edera, abbrac-

appende alle pareti, se vi è unita | Talia con soa corona d'brassabosch. ( bosch. Balb.

> Brassal, strumento per giuocare al pallone, bracciale.

> Brassali, n. colpo di bracciale, forse braccialata per analogia.

> Brassalet, (coll'e larga) smaniglie , braccialetto, maniglio, ármella , armilla.

Brasseta, An brasseta, a brac-

Brassit, n. bracciere, scudiere. Brassiera, giubba, giubbetta,

Un stras d'una brassiera Ch'a l'è tra grisa e bleu. Isl. BRASSIN, BRASSOT, BRASSET, BRASsinot, dim. di bras, braccetto, bracciotto, bracciolino.

Madama tuta grassia e gentilessa Brase, Braseri, n. bragia, car- [Am fa na riverensa bin decent Presenta so brassin con morbidessa.

> Brasson, acc, di bras, braccione. Bray, agg. brayo, perito, versato, esperto, eccellente, buono, pio, dabbene, morigerato, coraggioso, intrepido.

Disend ch'a son pro brave E bin adutrinà

Pr anlevè dle crave Ma pa'nlevè d' masnà.

Bravo, agg. coraggioso, ani-

Bravo! bravo! benissimo, ben fatto, ottimamente, te ne lodo.

Bravada, n. bravata, braveria, millanteria, giattanza 🗸 smargias seria , bravura.

BRAYAMENT, aur. brayamentes, con arte, con artifizio e scalinamente destramente. E peui seu enança com loll sia uni: Bravament a m'a piame un seri

sand a great to whom to desset. BRAVAS, bravaccio, smargiasso. Senti'n po coust pouronas A fe aneora del bravas. Isl.

Brave, w. a. n. bravere, braveggiare, fare il bravazzo insolentire, minacciare, non aver timore, non surare; brave i pericoul, ander incontro, o contro a' pericoli; bravela, padroneggiare, farla da padrone, alzar la cresta ... comandare. ... Quand a s' treuvo montà an sola

Con la brila, e redne an man A comenso peui bravela E butè pr tut so gran.

Isl. cant. 32. Brave nel senso di spregiare, malmenare , insultare , tiranneggiare. Soussi vi serva d'esempi a voigiovspecificages on the last age of not

Pr mai braye la gent desfortund Nè mai tratè j opres da Otentot. Calv. fav. 77

Braveur, n. bravatore, millantatore, smargiasso, bravaccio.

Bravmot, dim. di brav. docile, attento, laborioso, pio.

BBAVURA, n. bravura, coraggio, valore, ardire, ardimento.

Breor, n. V. Berboton.

Breote, v. a. borbottare, bufonchiare, rimbrottare, summor- | papale, diploma pontificio.

morare, susurrare profes la pansa ch'am brbota, mi gorgoglia il cerpo, mi cigola, bruisce, borbotta, quel romoreggiare che fanno gl'intestini per flatuosità o depravata triturazione de cibi.

Breccia, n. breccia; fe breccia. far breccia, a met! impressione. colposic, persuadere, muotere, commuoverer and and the second

Bren, e Bran, Mi Brusch's Craschello, anuscone, tritello, stacciatura ; pien d'bren , incruscate.

Che quantità di ressinte m S'è visia spatarà 👑 🗀

E d'bran fora d'msura Pr tule le contrains A . A . A . A . A . Lol. canz. 16.

Basu , Raco , n. brodo : ande an breu, ander in brodette; speppolare, disfassi mon tener ben insieme , e fig. andar in succhio, imbiettolire guastarsi andar a penzi, divenire, essere admuscito, 

Un bel cotin d'ibabders Ch'or or va tut an break lel. Cioè ormai logoro, sdruscito es lambeaux; breu d'ai, aghets; breu grand, brodetto, cioè manicaretto d'uova shattuta con budo o con acqua; breu d'autin vino; andè an breu d'faseui : andire in visibilio, non poter capirudh pelle, andar fuori di ser

Son tan pià da coule blesse Ch'a van tut an breu d'faseni.

Lapabreu, inetto.

Breuge, n. rutto.

BREUGGE, ruttare, rimugghisre. Brev, n. lettera, o mandato agg.breve, corto, stringato. io dato dal principe, di-, patente , lettera. вта, chi ha ottenuto una , un diploma dal sovrano. rat, dar una patente, un furfanteria. a, un brevetto; ma questa m èndoperata che dal Dada alcuni altri scrittori di L.schiera. il., part. epitemato, abo , compendiato, epilogato, Mo. ristretto. IABI. n. breviale, breviario. LATURA, n. abbreviatura, : parte di parola tolta via. 18, v. a. abbreviare, epi-, epilogare, compendiare, are, far breve, corto. oca, a. bernoccolo, bitoronchio. L. BRUCEL barehetta: டி ந poggio, celle, mon-, collinetta , rupe , alpe ; vale talora nave grossa, mto. Sal we be be well urran. battilioco a focile, olo. Maria - Olega - Chierari bcora de anche Bricora, , rupe, luogo alte, scosceso, io, monticello, monte, collinetta, collina. 🕟 DLA:, n. sorte, caso, forper bricola, per caso, a ortunatamente, casualmente; , colle , collina, collinetta, monticello. nd na bela seira al ciair dla a mes ruvinà, scur com na | impegni.

Bricoit, v. n. arrampicarsi, ir, n. rescritto, speciale | salir su per le briche, intrabiccolare. Bricon, n. briccone, furfante, scostumato.

> BRICONADA, BRICONARÍA, R. SCOstumaterza / cattività , bricconaria,

> Briga, n. briga, cura, pensiero , incumbente , disturbo , incomodo. 1. 1. 1. 1. La Sala

Impiego volonte temp e talent Sensa vissi, sensa ossio e sensabrighe. Balb.

> A coul ch' l'a pià la briga D'arseive 'l testament S' l'ha bin fait fatiga

L'è pa stait malcontent. Isl: Bried, part. brigato.

BRIGADA, n. brigata, term. di milizia - o vale anche per - com paguia , aniono, adumanza d'amici, drappello, conversazione, compagnia, società.

Orsù voi aitri tuti dla brigada, Guardè la povra doja a stè da bada. M. Carlotte · Isl.

Lo ch' fer goj a la brigada Fur un mass d'bei ravanat. Brigadir, n. brigadiere.

BRIGAIRE, brigante, intrigaute, intrigatore, brigoso, torbolento, torbido, accattabrighe, ambizioso, affannone.

BRIGANT, brigante, accattabrighe, uomo di mal affare, perturbatore, malandrino, ladro, sedizioso.

BRIGANTIN, n. brigantino.

Brighe, v. n. brigare, brigarsi, ( luna | industriarsi , aguzzar ogni suo ferist s'una bricola un castel vei | ruzzo per ottener alcun che, far (truna. Calv. fav. 12.

BRIGHELLA, nome di personaggio

busio sulle commedia, brighella. A smia ch'a l'abio tute fait un pat BRIGHA V. Bergna.

BRIGNA, O BERGNA SARVAJA, spino I oi brilie d'pien mesdi quand j'ait nero, susino di macchie, prunello, prugnolo, pianta di cui sono formate alcune siepi.

BRIGHTH, BENGHER, frutto del lon, bollire. Pecor. prognolo, prugnuola, susina salvatica , pruna salvatica.

A l'han empì d' sebrete II lambrosca con d'brignete Prestaje dai vsin Da fè na **brinda d'** vin.

Isl. canz. 16.

Bargacoult, Gold, (collid larga) bernoccolo , como , cornetto, entiatura che i fanciulli cadendo si fanno in capo.

rinfrenare, imbrighare; luste la cioccadi lana: brinderba erbuccia. brida sad red a an. lasciareli la briglia sul collo, lasciado in sua hante, correre a tutta briclia. strenatamente, a briglia sciolta.

Rani, Arrani, new imbrights. to, infranta

Banart, lammante, seint llarie. micante, irradiate, mudiate, irraciate, milde, splendide, beilante, ribecente, ribileente, sichgerate, e tig. per grunus, pietra MINISTER.

Rent. Bent. semi. mad. but lare, minallare, camprociare, invadiare , irrappiore , religere , ributer, singurare, lampare, lam- bere, it it impaces, tare brindisi. re . baccicare . bastrare. ri-

c per simil. scapino, fig. bustone. D' briliè pr bona grassia e sivilà.

Poes. piem. rac. Pip. Balb. ( tramonto. Poup.

Brilox, acc. di brila, brighone, brigliozzo: risiè, o mastiè'l bri-

Brix, n. capelli, ciuffo-, ciuf-! setto, ciocca di capelli posticci.

Peui s'è gavasse I dent tuti postis Dalle ganasse - 6-60 E i brin dal cupis.

Isl. canz. 4.

Su lo li son atacasse Per coi des o dodes brin.

Lo stesso. Piè pr i brin. acciuffare , affer-Ban . n. briglia: tene an brila. rare pigliare pei capelli, pel ciulio: rifernare: perin, feenello: tirè la piesse per i brin. accapigliarsi, nobriks . sharbarrare: huit la brie. ciuffarsi. accapellarsi: brin d'Issia,

Bring, r. bring, bringte, i

Berli purt riarso dalla bribulia , dargli libertà , lasciarlo nata , brinato, e fig. di chi si è operare a suo senno: como a irril: sparso i capelli di polecre di cipti e di chi è cia fatte alquanto canuto-Britani. v. brinata.

Bergu . z. brenta. r. dell'uso. A l'an emni d'sebrete-

Il impirasca con d'brignite Da te na trinda d' ein. Isl. Partner, Berryes, n. berimento, is berntura all altrui sabute, brindissi Mi evai nace un poch a tuti un

∢ brindes Es a basirà nin d'un, r' na petru

onindes. Isl. Kostina . Irrades . fare ragione .

Revenue, a news, coul ch'a meand a month, our and le brinde ai particolar , brentatore , voc. dell'uso, facchino da vino. Diz. Pip. E trive a la bon ora Con i brindor ancora Ch'a son nostri cusin. .Isl.

Brus, v. n. cader bring, e niet. di chi siasi asperso, i capelli di sporco, sucido, sordido, bradoloso, molta polyere di cipri , e anche imbratta panni , e beone. : :: :: :: di chi sia un po'attempato.

Brio; a. brio, vivacità, vivezza, gagliardia, buon umore.

Brisa, Feryaia, tritolo, briccioletta, bricciolino, briccia, bricciola, minumolo, cionco.

Basi, part. cioncato, stritolato, minuzzato, fatto a peszi.

Brist, v. a. sfracellare, minuzzare, stritolare, sflagellare, e toccar appena leggermente, passar l**eggermente,**, alla sfuggita, e term. di ballo, toccar leggermente.

Bala, n. cacherella. I't veui dete d'berle d'pors Lassa pura se da Giors. Isl. BRNURIA, n. f. schernitrice, spregiatrice, preziosa ridicola, schifiltosa, intrattabile, ergogliosa,

O che fum sout coule scufie · Ch'a l'an mai couste braufie, Mal grassiose com d'aris. Isl. BREUTIAIRE , n. schermmento.

BREUFIE, v. a. schernire. Bewurton, n. straziatore, beffatore, schemitore.

Bnol, part. di broè, lessato, mezzo cotto, leggermente cotto, guascotto, e met. insipido, scornato, confuso, stupido, meravigliato.

.. Oh quanti son levasse - Su:landoman broà

Quand a s' son trovasse Su l'us la soa porà.

Baoa, sponda, proda, para-: petto, estremità, ripa.

Broacce, v. a. sbevazzare, V. Anbroacce.

Broaccià, part. V. Anbroaccià. BROACE , BROACIAME , in pers.

Brock , pcit ciò , il agutelle y bullettina , chiovetto, chiodetto : responde ciè pr broca, tener fronte, rispondere alle rime, rihadire il chiodo, stare alle riscosse, rispingere le ingiurie.

L'è vera ch' deo mi son peu nen 

E ch'i respondo sempre cià per: broca. Balla. Broca significa pure quel, seguo: che è posto sul tavolazzo, segno, scopo; dè ent la broca, anciodè la broca, imbroccare, dar nel

segno , V. Anbrochè.

Anciodà ch'a l'han la broca-E ch'as vedo i ben vni. Isl. Ottenuto cioè l'intento laro; yeduto, che sono piaccinti; broche; da caval, punte ; broche da scarpe. 

Brock, part. sorta di pannina di seta, o drappo tessuto a brocchi,: cioè a ricci , broccato,, ricamato.

Brocadel, n. brocatellot, the late Brocard, libello famoso, scritto, o detto frizzante, pungente. 📜 🔠

Broce, n. cattivo cavallo,; саvallaccio, rozzo, o rozza. A spend, a s' divertis, a cour le fere Comprand vendend cambiand (viture e brack) Poup.

E met. agg. d'uomo, disadatto, Isl. gosso, inetto, zottico, rozzo, bueno

a nulla, che fa tutto male ; de 'n gitto, riporto; travaje d' brodabroch, dare un zavallo, cioè fru- ria, ricamare. stare, merbara alcuno alzato a cavalluccio da un altro piè un brock, toccare un cavallo ad alcupos e dicesi di chi din simil guisa frustato merità un broch, meritaro un savallo, cioè d'essère Dicendo; e si vorre torre una del rumore che fa il tuono. sforza, e la mia figlia mi desse un cavallo, Ciril, Calv. BROCKETA, dim. di broca, agutello; bullettina, chiavellino, chiodettingerand erryannord a fin for . . Da cousta muladia

Ai va prifete armete is Almanch un sach d'brochete in Fica nt im lavative is its Bata la krachète, aver gran freddo, treman dal Beddor batter la Diana. Brocheta. V. Anbrocheta. BROGRETA, V. Anbrochietè. mBecca a no strunento di ferre lyngoni ed appuntato ad uso di far arrostire le carni, schidione, piccola retella , brocchiere. Brocoti, Badger, no caveled

brad grand, cordiale, brodo con Con quaichina pi bruta ch'la neuit. uova stemperatevi dentro.

brokelyte. And a service that

Brodà, part. ricamato, e met.

Voi vorie quat versme car dotor Ma nen ch'a fusso strach

Bandania, n. ricamo, soprag- plicare.

Broom, v. a. ricamare.

Brodeur, n. m. ricamatore. Broveush, n. f. ricamatrice.

Bron; v. a. lessare, bislessare, cuocere nell'acqua semplice.

Brock, e Brook, v. n. rugfrustato, en simili, d'adicesi di chi gire, rugghiare , e i ti dice de bachte, qualch errare, o si è por-lioni ; enghisli et; ; gorgogliare, tath: male in calcuna cosa : Che se parlando di quel remore flatuose noi toccastimo un cavallo wbras mandato fuori dal ventre : ossia che aslate dagliscolari Allegr. 324. I dagli intestini, muggire, parlando

Brojas in quadernaccio, straccia foglic. O r. winy . . .

BROSE, 't comense bute d' j erbo, germogliare. 🤲 🤝

Brown, la messa dell'erbe ec., talla, broccolo, germoglio, per quel bace che è ne legumi dette pure gorgojon'; tonehio , gorgoglioner di di di di vadi

Brosone www w. germogliare, tallite; Davjond; riger megliare, per quel buearsi che famine i legumin gorgogliare, intonchiare.

Bantuas, w. germogliamento. "Bron , ciocca. " baring is the .

Bronso via vis, tralcio di vite, chuzza, ebbruzza. rampollo.

Bronno; agg: d'uomo ; goffo, pazzo sebabbeo a conte

Brod, en Brien of theodo, broda; Pur coui bronbo faran amississia

Bronce, far motto, brontolare, borbottare, alzar la cresta, fiatate parlare; ancala pi nen bronce; se ti te bronce ancor, non osa Vers brodà, galonà propi da sgnor. più fiatare, muover palpebra; se Poes: piem. rac. Pip. losi ancor far motto, parlare, reAjè ch'a dio ch'i vej a son gelos. Sufrin, stitich, brbot; Ch' marlipena ch'un broncia, a son ur transcription of the contract of the contra Bronce , antopesse dii cavai, in- tole, comanse ande an colerary ciampare, inciampicare; bronce imbusonchiare, ronzare.

nen, righe drit, non inciampare ec. Baorrosos, N. Berboton telemant

Basenda, scapezzare, nettare gli Bresiena, rocusormate dui frand alberia dai sami inutili. ir Brons 4-1910 broggo no. Kame: ma-liosaltos simila legato nalla rustica. scolato gon stagno, ja similiana la Baous pracio forte impastato con

briaco, ebbriacon ebbro. ...... E peui cantiera ataolam'eueporul

ferro , pentola di rame , ramino, le man en constituire a l'analisien. marmitta. *Diz. Pip.* 

Basta nde, con una bronsa Dendenia mastan da bronsa

Cosa maustus rasandu La stas. Bronse, dare il color di bronzo. abbronsers, abbronsire. 1000 1577

Bannaga, n. dimicaldernolaci Brosser ding di bronsan calderatting, polderetto, pentalina. O s'a cydeisec goyi doi mostassin Son da dipinse su doi pronsim Isl. Brossogna, n. briachezza, ebria-

chezza , ebbrezza. delimiters /Brosson, :: n. cioncatore: :: ebriaco, ebrio, imbriacone, trincone, beyone. A work in addition

. Ma dlongh, pr castighelo Lo vedrì sganfelo.

Dai rolo dii bronson. BRONTOLADA, in. borbottamento, zimbrotto, rimbrottolo, V. Ber**botada.** . ŧ.:.,

Brontolaire V. Berboton. BRONTOLAMENT, ronzamento, Berbotada.

Brontoland, ger. brontolando, ronzando, mormorando.

Brontolia, w. n. brontolare, burbottare, mormorare, rimbrettare, Brome, ramo d'un albero ramo. I mBassas palo dibronconcuniante Bronnings, ambriaco, christ varie drogherrow to a combi-Bronsa, pentola di harra di Un piat d'pormon, e d'brous, e d'panours con manufayenthand Bally.

BROUSSA, BROUSSETA, bozza, broz-I'n's pie fin chia n' pias. Isl. | 2a, bitorzo, bitorzolo phossolo, natta, giarda, hollicalla. A

> Brossa, strumento formato di setble ad uso di podire per lo più i cavalli, brusca . Va Brkstichtid ... Brovate pulire tealla briston broused an candl . Tipasser un lavallo colla brusca, le sterra nde' ligatori da libriu compaginave un libro, ec. ine cintresciprelis infilme teseculo: ricamare un ressuto. BROUSSETA ... part. biterzolato.,

> BROUSSETINA, n. dim. cocciola ... bitorzoletto bitorzolino BROUTE, addentare, denticchiare. Brovi, Broi , cottourish jaraw

bozzolosa a bozzolato.

. O quanti son levasse . . Su l'andoman broà Quand a s' son trovasse Su l'us la soa pord. Maginè sti vei balota Com a son restà brovà.

. Lo desso.

Boort, se brove: lessure.

BROYURA, cocitura; quell'acqua in cui sin stata sotta alcuma cosa.

Basser, e Brisser, binaccia. como , tesca , e valige de soldati, e fig. agg. ad nomo, disadatto. metto,

Brassut, v. a. tosare, vitondare. But, piccolo arbusto che eresce udle terre inselte e sterili.

.n (Basi, vimbonibase, romercygiare, frullare, ronzare, rombare, si dice del sauso e d'altro che tratto a forra romoreggi per l'aria. Broth, bredotto, dicesi di nave carica di fuochi artificiali.

🕆 Bauntsun, uva che si conserva pel verne, brumestia.

will Bays , agg; brune, nere, nericcio, pereggiante, oscuro; par bran, pane interigno; brun d'cavei, ceringlio.

Beurs, cuojo di capra, o di vitello lavorato in nero ....

Baunas; brunazzo; brunetto.

·Boumpsa, n. negrezza, nerezza, brunema;

Bauxi, o Buxxi, v. a. brunire, discisse, pulire col brunitojo.

Bach, e Bunni, part. brunito ec. , "Bausor, dim. di. brun, brunetto, brunazzo, brunetto.

n Bassy agg. e talora n. bruciaticzio, abbanciaticcio; savci d' brus, ziape d'hras, sentir di bruciaticcio, e talora vale estremità, orlo, bamente, acremente, erucciatariva , o met. rischio, pericolo, cimento, V. Broa, a brus.

carbonchioso, abbruciato, riarso, lagevole, lazzo, acetoso, acido, combusto, adusto, arido, arsic- e met. severo, rigido, austero, cio, innarsicciato, abbruciaticcio, torto, aspro; vni brusch, aceter, .torrido, arso, s met. caldo. | acidire, inacetare, inacetive. !!!

**Ma a stevre sibrusàpert esdin**ari Le muse a serre mai dant i se er-. . . . . . . 4. metri Bolle.

Savei d' brusa, saper d'arsiceie. Bresasson, specie di fico, fico. Burracappe, no tamburinty ouc. នា នោទ ១១៩៨ម៉ែង dell'uso.

Brosscaras, cardialpia.

Brucher, part. abbrucinate: BRUSAROLA, BROUNDOLA, BROUNDEL

golpe, anarbhiamento. alice ed Barsari , part. abbronástel arsicciato , abbruciaticcio; arsu; abbruciato : castagne brusatal, caldarroste.

Ele pa na bela strena: ....

Ch'a l'a ave la pajolà

D'una tasca bela e piens

De castagne brusatà: . Isl. Brusatà dal sol, arso del sole.

BRUSATE, et al-dibrusiare, abbronzare, abbrustolare, abbruciacchiare, articciare, scottate, riardere, incendere, vampeggiare, bruciare, abbruciare, admitted, ardere , abbrustiare , e si dice per lo più del metter alquanto alla fiamma gli uccelli, e simili pe lati per tor via quella pelulia che rimane loro dopo clerati le penne; bon a bruse in archibe, e fig. inutile; ch'a brusa cattelo: bon da bruse, combustibile uni

BRUSCAMENY, avv. crucevolumente, bruscamente, stizzosunsentey detrmente.

BRUSCE, agg. acre, acro, agro, Bausi, part. bruziato, scottato, acerbo, aspro, afro, brusco, ma-

Baurchessa, n. bruschesza, luzzezza lezzità a acrimonia acrith, acerbesza, acrezsa, acerbità, asprezza. Sec. 16. BRUSCHET, BRUSCOT, dim. di D'surtiese net, o sensa brusor. brusch; alquanto brusco, agretto; asprigno, acerbetto. Bruscust, e. torna gusto, cosa che simette il gusto, bruschetto, strumento con identi i di fila di agretto , laszetto. Bruscia V. Brustin. 20. Banch growing, with an brackers, la lange and on a continuity with a abbruciare .. scottere .. incenerire. Cascandie'l tron slo fneraaj abru-. ( saje La cà; i bagagi, i bosch, e le granaje. Poup. Beuso'l pajon, but la ciav sot Pus, bruciar l'alloggio, V. Pajon. giuocherebbe, sopra un pettine Dir. mil. it. Maraman quand'a l'è ch' manc ai B. Aller J. Wall Land Som sentisse ant un nen tutia brusè. Balb. Samurani (State Commercial) Fa ph'à dis le soe cose ch'a l'amusa pettinatore di canapa ec. Mawrach' vira doy'a toca brusa. A, unusa, cioè sa dolere; urusè na fassina a la spagneula, scaldarsi, ai, reggi del sole, l'anricari lating : brusé le servele mandar de cernelle in aria; brusesse, n. p. scottarsi, abbruciarsi ; brusè, n. a. bruciare; cose da

da conteguarsi al fuoco. Gioventù dnans piè ste fie Pensè bin a lo ch'i fè Sere nen ch'a son d' granghie O sia ronsè da brusè. Isl. sura, e fig. danno, scapito, rammarico, disgusto.

urusà; cose da farne fuoco, da

gettare sul fuoco, da bruciarsi,

A i'è del sient. . . . . . . . . . . . . ,,.Terribilment er costicoh'as buton en er ver Amfnojesse, con dar visena

with the course by the the little

BRUSTIA, n. scapecchiatojo, brusca , barsola , bassola , scandasso, ferro ancipati, dei quali si netta, q si raffina il lino. la campa,

Ch'a son tuta sgnoria : " E fior dla nobiltà . Da sapa, piola e stria, Da brustia e cis: va kiune

lal. cansa 16. Giughria con l cul slambrustia.

da line. . ... 1921 y 1873 Brustia, part. scapechiato, ( pensavo | carminato. min de la

BRUSTIAIRE, PENTROR, n. scandassiere, carminatore, de carminace,

Un lum da ver brustiaire Ansem al so vilan. E tre galine maire Ch'ogni ses meis a fan. Isl. Son andait con tanta tola Ch' l' brustiaire l'è sta mauch. , , while Lq stesso.

Brustik: v. a. scapecchiare, carminare, nettare, fregare, ripassare colla brusca, e gover<del>na</del>re, parlandosi di cavalli, fig. riveder il pelo, esaminare scrupolosamente, riprendere.

Brustolada, n. rosolata. BRUSTOLI, ABRUSTOLI, v. att. Bauson, cociore, bruciore, ar- rosolare, V. Brusatè. Brusura, n. cocitura, scottatura, abbruciamento, , ........

scontrassatto, sterpo, vermenella, bsach, soqquadrare, sconvolgere, e met. turpe, vergognoso, lordo, metter sossopra, a sogquadro, imbrattato, disonesto, sconvene- rovinare, conciar pel di delle feste, vole, disdicevole; restè brut, ri- batter di santa ragione; butesse manere scornato, consuso; 'l diau a bsach, rovinar la propria salute. l'è nen così brut, com a lo fan, il diavolo non è così brutto come e' si dipigne, non essere la cosa in così cattivo grado, come si suppone, prov. di chiaro significato; brut, greggio, informe, grezzo, rozzo, scaltro, impolito, ravido; peis brut, lordo, brutto, non netto di tara, senza deduzione; brut bon, sorta di pera, manna brutta; brut temp, tempass, tempaccio, tempo cattivo; brut e cativ, margatto; bruta be- guazzabuglio, remore, scompistia, V. Bagagias. Bruta cera, glio, sovversione, ruina, la bsest! visaccio; se bruta cera, far il viso per bacco! per dinci! Dio ce ne dell'armi, guardar di cattiv'occhio. Quand a m'ved con quaicun a parlè Oh che bruta cera, che ojas s'butafè. A vneis a spataresse un pò pr tera; Isl. canz. 3.

foglio, quadernaccio, squarcia- vena'l bsest, venga il malanno. foglio, il primo abbozzo, schizzo, bozzo di scrittura da mettersi poi in pulito.

BRUTAL, agg. brutale, bestiale. Bruras, acc. di brut, bruttaccio; brutassa, befana.

Brute, v. n. stameggiare.

Baurgssa, n. turpezza, laidezza, bruttezza, deformità.

BRUYEUR, n. voce formata dal francese, brutale, bravone, smargiasso, bravazzo; fè'l bruteur, sbaccaneggiare, bruteggiare.

malora, distruzione, scompiglio, ricare il ventre.

BRUT, agg. brutto, deforme, e talora gran quantità; butè a

A m' n'anporta pa n' patach Mi veui pa buteme a bsack I son pa çosi bagai D'amasseme sul travai. Isl.

BSANCHE, BSANCHESSE, V. Besanchè. Bsmi, susurramento, susurro,

mormorazione, V. Besbid. Bsm, Susson, V. Besbii. Bsbir, v. n. V. Besbie. Bscorà, V. Bescotà. Bscotin, V. Bescotin.

Bsest, n. malanno, rabbia ec., scampi!

E s'la cisrera

La bsest! che rabadan, BRUTA COPIA, minuta, straccia- Vnì'l bsest, venire il malanno;

Lasme'n poch arposè'n pas Vena'l bsest al ficanas. Isl. Vena'l bsest a le tomone Sonne cose da propone?

Lo stesso. Vena'l bsest a le tomone, povert semplici!

BSLUNG, bislungo.

Bsogn, n. bisogno, indigenza, dovere, necessità, mestieri, mestiere, mestiero, inopia, uopo, miseria; avei bsogn, abbisognare; piè pì ch'a fa da bsogn, soprap-BRUTIN, brutin d'coi ec., garzuolo. pigliare; fè so bsogn, fare i suoi BSACH, n. soqquadro, rovina, agi, il mestiere del corpo, scabisogna, fa mestieri, fa di me- figura, margutto, uomaccione, biestieri, fa d'uopo, si deve, è d'uopo. I tolone, scioperone, fantonaccio, Fasend quai cosa a bsogna avei lasagnone, e lo stesso dicasi con

( quaich fin L'amor, la gloria o almane la vocabole agg. a donna.

D' di: mi travajand fas dii quatrin. Poes. piem. rac. Pip.

Brockett, n. pl. di brogneta, fuor d'uso, miserie.

**Fa mal com** a peul nen andelo d' pi I soma si ridote ale bsognete Sensa podei criè sesse senti.

Caly. fav.

Broghevol, bisognevole.

Beognes, dim. di bsogn, bisognino, piccolo bisogno, e agg. d'uomo, bruciato di denari, povero.

necessitoso, abbisognante, abhi-||il bubu ital. vale pissi pissi, bisbisognoso, povero, indigente, bisognevole.

Bequadan, bisquadro. BsBiond, bistondo.

BSTANTE, V. Bestante.

BSTEMIÈ, v. a. en. bestemniare. ogni verso.

BSUAT, bisunto, sucido, sudicio, sporco, sozzo; unt e bsunt,

Bus, n. dente; bua del trent, tendre aux mouches. orebbio; bua dla forcelina, punta.

Bul, n. bucato, imbiancatura rimirato. di pannilini fatta con cenere, e acqua bollente.

Buas', bunccio, V. Buatas.

bamboccio, figurina di legno, di cenci ec.

BUATAS, e in alcune provincie!

Brooms, v. imp. bisogna, ab- Cicc, n. fantoccione, e fig. brutta desinenza femminile dello stesso

( contentessa L'è pronta, l'è lesta Al par d'un canon

Vahi mi! che rabie con coul buatas. · Isl.

E spauracchio, spaventacchio, cioè quella figuraccia di panni o d'altro che si mette pei campi a fine di spaventar gli uccelli.

Buson, tumore in qualche parte del corpo, bubbone, tumore; bozza, quasi sinonimo di ber-

gnoca, V.

Buru, voce con cui i fanciulli Bsognos, bisognante, bisognoso, si lagnano di qualche male, bua; glio, pispiglio, e quel suono che altri fa pel tremito del freddo battendo i denti. *Diz. Bol*.

Bucc, Beuce, n. bugio, buco, buso.

Buca, n. guardo, guardatura, BSTORT, agg. bistorto, torto da sguardo; pati 'l buch, teme, non voler esser guardato, temere, arrossire d'esser guardato, patir dal guardo altrui, e fig. offendersi per sadicio, brodoloso, sozzo, sporco. la menoma cosa, essere perma-Bu, n. manico dell'aratro, bure. Iloso, suscettivo; être susceptible,

Buchi, part. guardato, mirato,

Bucht, o Beicht, v. a. guardare, rimirare, mirare.

I'ai mangid com' n'aso ma buchè Buata, n. bambola, fantoccio, An mangiand a m'a più per voena

> Ch'am furmiola d'an testa fin ai pè. Balb.

210 )

Dialetto della provincia di Saluzzo. Mach a buchela

Son cose da campela Bin giù d' la biglerg.

Isl. Buchè d'activeui, fare il viso dell'armi, guardare di mal occhio, guardare a straccia sacco, fare il viso arcigno, la gricchia il broncia, il grugno dil bucare italiano vale fare il buco; bucare il sasso.

Bucoricky w, dicasi del mangiare bucolicand string of

Buna, buda; promete buda, prometter monti d'oro, Toma e Roma. Bueig e Bueis, n. pl. budella,

budelli, intestini, A scraçia ch'a fa pour A l'a dodes fontanele

Stè a vede ch'ai va ancor . Surti le buele,

Buel, Budel, n. budello, intestino; buel culè, intestino retto.

Burle, n. V. Buei. Mostrè le buele, mostrar le budella, aver le budella scoperte; e fig. essere foncello, buffoncino. mal vestito, e pressochè nudo.

L'an rason a piorè ste fumele Ch'a van quasi mostrand le buele levare il bollore, cominciare 1.8 Mal vestie, descausse, e strassà. | bollire.

Bur, n. soffio, buffo, S'un peit buf d'ora l'aveis tocala bollire a seroscio , a ricorrer, A la campava a gambe levà. Isl cioè nel maggior sommo.

Bur, agg. d'uomo, comico, recitante, e fig. gioviale, allegro, di buon umore; opera, aria buffa, opera, aria giocosa, buffa.

Bufabren, mod. b. ano.

Bufalo, n. bufalo.

Bufe, v. soffiare, sbuffare per superbia, per collera, o per altra fe la buia al vin, farlo bollire, passione.

Burra, bufalo, animale da giogo , bue nero , grande , e forte , e quasi indomito, che ha le coma 

Burer, agg. a pan, tondo, buffetto.

Burer, n. buffetto, credenza, armario, per riporvi bicchieri, vasiec. RUBET: SORIET, n. soffictto.

Buron, p. buffone, sconcobrino, scoccobrino, zanni, giullare, bigoglione, higherajo, straziatore, giullaro giulleresco; fe'l bufon, fare il buffone, buffonare paluffoneggiare.

BUFONADA, BUFONARIA, buffoneria, buffonata, zannata, scurilità, facezia.

Burone, huffeneggiare, ... far il buffone, trattener altrui con huffonerie, e cose da ridere mr. mun. cionè, minchionare, motteggiase, buffonare, scherzare, burlere.

BUFONET, dim. di bufon, buf-Buch, n. lessiva, 🐖

Bui, e Brui, n. ebollimento, Ch'a l'an d'oimo così 'nteressà bollimento, bollore; levè 'l bui,

Bui, v. n. bellire afar bolle, fermentare, bulicare; but fort,

Bul, part, bollito, lessato. Bul, n. lesso.

Una mnestra d' fava Già tuta morinà

Un bon bui de crava Con d' rave carpionà.

Buia, n. bollimento, bollitura; e fig. alterarlo.

Butent, part fervente, hogliente,

tuti a scapo a l'ombra, e seroo'l fig. denari; es. al prop.
( vent. L'era già vausne giù cito cito

Bulana , n. bravata , tagliata , ılia , chiella, spoccia, superbia, Trura , unargiasseria.

Braicastion, n. brulicchio. Buzzent, V. Bolichè. Buro, Buris, bravo, bravaccio, accore, margasso, Rodomonte, accacantoni, squarcione, capitan avor fe 't buto, far il bajardino, spaccons Pammazzasette ec. ; 'L' bulo vale anche andare elentomento testito, oltre quello el porta la condizion propria, re ispirare rispetto, considerae preziolato serve di difesa alit, bravo, cagnotto, lancia. Bulon, Buron, n. urtamento. to, urtone, spinta, frucone, ingio per alla ...

Bulone, v. urtare, spingere **xui con urti, sbolzolare, forse pera butura.** eranozzo

Box , Burin , v. burro, butiro; r fondù , foe , butiro strutto , iolto; bur fort, butiro sapiente.

Son già bei ansormagià Con so bur e la servià.

BURA, innalzamento d'acque, rigagnolo, ripa, riva.

ondazione. BURAT, n. buratto, frullone, accio, buratello, abburatojo. BURATA, part. abburattato. ere, abburattare.

BURATIN, n. burattino, figurino, e fantoccio di legno, o di cenci, Cera uni la stagion ch' l' sol bulent fantoccio, bamboccio; antaschè brusa la sicoria e i barbabouch li buratin, V. Antaschè. Buratin,

Galv. fav. Con nient aut ch'una peita cassieta Dov'a salva mac doi buratin Sor Gironi e'l so car Arlichin.

Ric. d' l'aut.

BURATUR, n. chi fa figurini, fantocci, e chi li fa ballare, giocolare. BURATME, v. d. beffare adulando, menar pel naso, dar la soja.

BURATURA, n. abburattamento. Burn, agg. furbo, volpone. golpone, destro, astuto, volpino; pr birba, furfante, mal bigatto.

Bursania, n. astuzia, furberia, destrezza, e furfanteria, ribalderia, pravità, frode, ingegnuolo.

Burbora, n. naspo, argano, e burbera, v. dell'uso, strumento di legno per uso di tirar in alto pesi per le fabbriche ec.

Burcel, n. burchiello, burchielletto.

Bune, prus burè, sorta di pera,

Bubera, n. zanzola, v. dell'uso. strumento di legno ad uso di battervi il latte per farne butiro, agg. a gambe vale grosse, deformi, sformate.

Buria, Fanga, n. melma, bol-Isl. canz. 5. letta, mota, broda, e rigagno,

Burin, n. bulino, cesello.

Buring, intagliare, lavorare di bulino.

Burla, n. buffa, burla, baja, BURATE, v. a. burattare, cer- ruzzamento, trastullo, celia, berta, chiacchera, beffa, burba, bajata, ludificazione, facezia, taccola, bica, scherno, scherzo (V. Bica | pulire. Diz. Bol. ); fè da burla, fare per burla, da burla, per ischerzo love si ripongono dagli speziali le Se già tu non pensi, che favel- loro conserve, vasetto basso, e lando da burla, e per ischerzo. Segni. St. 6. 161.

Bunlà, part. scornacchiato, burlato, deriso, uccellato, deluso, caduto di sue speranze, beffato,

minchionato, motteggiato.

Ma s'i veule stevne sole I sarè le pi burlà.

Bunke, v. a. ludificare, burlare, dar la quadra, uccellare, scornacchiare, celiare, ruzzare, piacevoleggiare, beffare, giambare, scherzare.

La mort l'a dco vorsù fèna facessia E an burland a l'a tronplà da bon La decana dle veje con soa ressia. Balb.

Burlesse, v. n. p. illudersi, rimaner deluso, ingannato; burlesse d' quaicun, farsi besse, voler la burla di alcuno, burlarsene.

Burleivol, n. scherzevole, fa-

ceto, V. Burlos.

Burleta, n. dim. di burla, burla, beffa, baja, scherno, facezia, storia da ridere.

> Osservè s'a son burlete :-Stì transiaire moi com biouch.

latore, burlevole, burlesco, bur- andar in rovina ec. lone, trastullevole, celiatore, fa- E tanti rich perche s' na vanne d' ceto, motteggiatore, motteggevole, scherzevole, spiecevole, scher- La farina del diau va tuta an crusta. zante , scherzatore.

pezzo di legno che si attacca al frequenta alcuna donna con in-

collo de cani.

Bunni, v. a. brunire, lustrare,

Burnia, barattolo, piccolo vaso, rotondo piuttosto larghetto.

Finch' l'osta vena s' l'us Con una gran burnia Del mei vin ch'ai sia

A demne dontrè spruss. Isl. Burnitore, n. pers. burnitore, nome dell'istrumento, brunitojo. BURNIDURA, brunitura.

Bund, n. cassettone, scrittojo, ufficio.

A j'armeto poc pr vota Coule ciav e coui ciavin Del granè dispensa e crota Dii burò dii credensin. Isl.

Burolista, e Buralista, chi è addetto a qualche ufficio, scrittore, scrivano, segretaro, officiale, e più particolarmente, ricevitore.

Busa, sterco di vacca, di bue, stallatico; busa d' beu, bovina; busa d' colomb, colombina. V. M. tosc.

Busca, fuscello, fuscellino, foscelletto, busco, bruscolo, brusco, festuca, fistuca; ginghè o tirè a le busche, tirare i bruscoli, i fuscelli , trarre a sorte per messo Isl. dei bruscoli, e fig. malora, per-Buncos, agg. gluochevole, bur- dizione, rovina; andè d' busca,

(busca?

Cas. Quar. sac. BURLOT, bastoncello, ossia quel Portè le busche, dicesi di chi tenzione di sposarla, far all'amore, frase tratta dagli uccelli, che portano fuscellini nel luogo da essi sidico, fallace, mentitore, menadocchiato per formare il nido. I vostri amis, e noi bel e sorpreis Ch' porteisse nen le busche un'autra

(vota ec.

Cas. poes. varie.

Buscasa, stipa, stipia, seccaticcia, scheggia; buscaje, bruscioli, piattature, bruscoli.

Buscaseta, dim. di buscaja, piccola stecca, scheggia, truciolo, truciuolo, bruciolo, fuscello, tacchia.

Buscuz, v. a. buscare, guadagnare, acquistare, trovare, conseguire, anche talora portar via, rubare, involare, predare.

BRUSCHETA, bruscolino, buscolino, fuscellino, V. Busca.

Bust, letamajo, mondezzajo.

Mi n' heu pa manca D' feme rable

. Com i t' fas ti

Ch'i t' ses un busé.

Ma quaich vota le pi drue Dan del nas ant un busè.

Lo stesso. Si dice anche di colui, che raccoglie per le strade lo sterco degli animali quadrupedi ec., ed anche d'uomo inetto, V. Anterpi. E talora vale stronzo, modo basso.

Buseca, busecchio, busecchia, budellame d'animali.

fandonia, candeletta, candeluzza; cerchio di ferro con cui si arma busia per lucernetta di ottone officestremità superiore dei pali. di latta, che in francese dicesi Bussosa, n. ceppo, bussola, bougeoir, bugia; busie dii mesela- salvadanaje, spiraglio, bossolo, basch, quei ritagli di legno che cassetta; bussola dia sal, cassetta, trac la pialla, truccioli: busia negli bossolo del sale, saliera. Alb. E attri significati si traduce per bugia. IV. mil. it. bussola per quella ro-

Busiard, n. pers. bugiardo, faldace, menzognere, menzognero; ch'i è busiard è lader, chi è bu. giardo è ladro.

Busiardaria, menzogna, falsità, bugia, racconto menzognero, detto

bugiardo.

Busiardas, Busiardon, pegg. di busiard, bugiardaccio.

Busiard, dim. di busiard, bugiardetto.

Busiassa, n. acc. di busia, bugione.

Busilli, difficoltà, imbroglio, impiccio, cattivo passo, nodo difficile a sciogliersi.

Busios, V. Busiard.

Busiota, n. dim. di busia, bugietta, bugiuzza.

Buso, pezzo di sterco sodo,

stronzo.

Isl.

Buss, Pertus, n. pertugio, foro; *buss d'avie* , cassetta da pecchie , alveare, alveario, caviglio, arnia. A smiavo un buss d'avie o'n vespè ant'l bon d'l'istà. Isl.

Dicesi poi fiale a quella parte di cera dove sono le celle delle pecchie, e dov'elle ripongono il miele.

Buss, n. bosso, bossolo, busso. Bussa, ceppo incavato ad uso de' calzolaj per battervi la suola, marmotta.

Bussia, cerchio del mezzo d'irua Busia, n. mensogna, bagia, Truota, e si dice pure di quel

la rosa de' venti; è adoperata donne, busto, giubba. anche dagli architetti, ed ingegneri per segnare i venti, e pigliar i gradi degli angoli, bussola, e bussola pure paravento, usciale, tamburo, per quel riparo di le- Bust e cotin, busto e veste uniti gname o di altro a foggia di insieme, e dicesi di donna di bassa porta che si pone davanti agli condizione; bust, dicesi anche di usci od alle porte; e cassettina tutto il corpo senza testa. della limosina, per quell'arnese Tost d'Pautra ai mena un colp tra di legno o d'altro con serratura, e picciola fessura a uso d'in- Ch'a i destaca la testa da so bust. tromettervi i denari raccolti; e bossolo anche per quel vaso di bustino. latta o d'altra simile materia, che si porta in giro scuotendolo per le annojare, seccare, stuzzicare, inchiese per raccogliere le elemosine. | sultare, svegliare il can che dorme,

Bussore, v. abbacchiare, ab- accattar brighe.

batacchiare.

Bussolin, frutto del ravo.

Bussolot, n. così chiamansi 1.º quelle pallottole con cui si moglio, pollone, messa, occhio, fa il giuoco detto dei bussolot; gemma, dicesi della prima messa 2.º quei vasetti di latta con cui delle viti, rampollo, messiticcio. i giuocolatori fanno il detto giuoco, Le piante ancora drite e le ciovende bussolo, bussolotto.

Busson, n. cespo, dumo, prunajo; busson d'spine, spineto, E scopo, mira, proposito, segno. pruname, prunaja, macchia.

Bussonà, Cioenda, n. siepaglia,

siepe, pruneto, prunaja. Si vorì d'roba candia

Andè atorn dle bussonà. Isl.

Bussonot, cespuglio.

Bust, n. busto, petto, e talora moglio delle piante. il corpo senza braccia, testa, e gambe; bust, dicesi anche di sta- Idnans, premesso, posto in faccia, tua senza capo, braccio, e gambe, rinfacciato; butà drinta, posto busto, torso; bust a fer, giaco, dentro, introdotto. busto di ferro; bust, vesta per lo più donnesca affibbiata, armata ratori, rimpello, muro, che ri-

tella di cartone in cui è descritta d'altro, che copre il petto delle

E mi pr dite'l giust I n'heu senti tant gust Ch'a par ch''l cœur voleissa

Sortime dant'l bust.

(cap e col

Buster, e Bustin, dim. di bust,

Bustiche, aizzare, importunare,

Ai daran da sturnichè

S'ai van sout a busticher But, Boton, n. gernie, ger-A l'han papì na feuja, papì un but.

Poup. Formeve un pian, e dop insiste A nen variè

Mostreve nen lunatich Marciand ugual a un but Credme, j acquiste. Buti, n. messa, pollone, ger-

Buth, part. posto, messo; buth

BUTA, O SPALA, M. term. de'mudi stècche, d'osso di balena, o preso dai fondamenti per rimettere in piombo una vecchia mu- viato, ravvedersi, cominciar bene; raglia, che spiomba; e incastro, butesse, n. p. mettersi; butesse giù, rosetta, curasnetta, per quello coricarsi, sdrajarsi; butè giù quaistrumento di serro tagliente quasi cun, opprimerlo, inabissarlo, roa forma di vomere, che serve per vinarlo, farlo scendere, convinpareggiare le unghie alle bestie.

fuoco, voci che maneano ai di-prova, fare sperimento. zionarj, e che forse petrebbero A risigo soa vita i nost soldà adoperarsi per analogia; dicesi E buteje a la preuva s'a son bon. anche buta feu all'uffiziale, o solsedizioso, commettimale.

direttore della scena.

segnale che si dà colla tromba∥alcuna cosa.

zare; butè giù, diroccare, atbell'es.

Io sento nel cor mio D'amori un brulichio Qui tutti fan lor covo Questo è pur entro l'uovo. Quel dal guscio fuor esce

L'altro già impenna e cresce ec. Bute 'l servel a partì, mettere il fuori, imaginare, dir male. cervello a bottega, il capo a par- [E dasend subit man a la chitara tito; butè'l deul, porre il cor-Butoma fora quaich idea bisara. ruccio; butè ben, essere ben av-

cerlo, metterlo alla malora, non BUTA FEU, n. term. d'artiglieria, | lasciargli scampo, torlo di luogo; canna da dare il fuoco al cannone, butè a la preuva, porre in ciaccenditore, poni fuoco, butta mento, cimentare, mettere alla

Poes. piem. rac. Pip. dato che appicca il fuoco al can- Butè an lena, mettere di buon none, e fig. di chi suscita, e pro- umore, incoraggiare, invigorire, muove disordini, liti, sedizioni ec., | inspirare forza, coraggio, ardire. Musa foma un sonet an piemonteis BUTA FORA, n. term. di teatro, Sa gatiime l'servel e butme an lena! Butesse d'antorn a quaicosa, al-Buta selle, n. term. di guerra, lestirsi a fare, porsi attorno ad

per montare a cavallo, boute selle, Rompi al diascne la lesna fra Agustin BUTE, v. a. mettere, porre, E buteve d'antorn a'n bon disnè. gettare, contribuire, buttare, e Butè giù, dire tutto quel che si parlandosi della terra, produrre, sa, squaquarare, vuotar il sacco. sbucciare, metter fuori le messe, J'aitri dirìo na butrìo giù dle grosse germogliare; butè ansem, accoz- E mi la sesta volta i faria nosse.

terrare; butè su, depositare; butè | Butesse an testa na cosa, porsela drinta, metter entro, introdurre; in capo, imaginarsela, darsela a butè le piume, impennare: eccone | credere, e talvolta incaponirvisi, ostinarvisi, intestarvisi: butesse an testa na cosa, al proprio, vale acconciarsela, porsela sul capo. Dunque butomse an testa una gran (frasca

D' laur groupà a j'orie per nen ch'a ( casca. Balb.

V. Antol. di Firenze, N. 113. Bute fora, metter fuori, trar

Butè fora, vomitare, recere; bute seminar discordie, dissensioni, in
Butè a mira, mettere a rimpette, fiammare gli anuni, suscitar dis- a fronte. sensioni; butè, supporre, presupporte, por caso, porte; butè adoss, mettere addosso, e fig. Bute d' gent tra mes, adoprar mecalunniare, accusare, accagionare, diatori, protettori, pacieri; butà tacciare; butè a interesse, mettere a guadagno; butè al lot, giare, inghiottire, seavaleure, getgiuócare alla lotteria; bute al sol, tar da cavallo, vincere il posto esporre al sole; butè a man, ma- occupato da un altre, appriannomettere, cominciar a far uso tare, term. di scuola; opprimere, d'una cosa; buté a man un botal, laggravare, rovinare, atterrare, manomettere, spillare una botte; diroccare, abbattere, mettere a butè la man a quaicosa, rime-terra, abbassare, e met umiliare; diarri; butè a meui, mettere in butè gross, metter grosso, e fig. malle; butè amor, cominciar ad sesagerare; a butè gross, man, pr. amare, amare; bute au brando, al più al più, a dir molto, al dar movimento; butè an paradis, sommo; butè i bigat, covare, lodare, commendare sommamente; riscaldare il seme de hachi da butè 'n s' la cros, martoriare, af seta; butè i dent, spuntare i denti fliggere, travagliare, perseguitare; mettere i denti; butà j eur a cou, duté an tren, dar principio, in-porre le nova sotte la chioccia; camminare, avviare; buté a post buté i manighin, le mangie, i un bras ec. rimettere un braccio ec.; poles, porre le manette, arrestare; buté a taola, portar le vivande buté a base, a baron, a toch e a tavola; butè bon mostas, ar- pson, siracellare, rovinare, hetdire, osare; buté da part, e buté tere di santa ragione. en là, porre in disparte, ammassare, accumulare, e talora tralasciare; buté darè dle spale, scordarsi, trascurare; butè al fait, Butè i pè alla muraja, star fermo, render consapevole, far noto, rae- sodo nel suo proposito; butà berta contare minutamente.

zar la cresta.

Al vede sti meinagi

Buteme con la testa A mira del ponget. M giù, deporre, versare, trangu-

Veustu'n po giughè un desen Ch'i te buto a toch e psen.

an sach, tacere; se bute berta an I passo con sto sgnor na mes oreta sach a quaicum, e altrimenti so-E chiel am buts al fait egregia- pelo, ridurlo al silenzio, farlo ( ment. ammutolire; but la urile, im-Poup brigliare; but la ciar sot lus, Butè ban front, prender coraggio, andarsene di furto, partirsese metter baldanza, osare, ardire, senza pagare la pigione; butò s prendere ardire, allacciarsela, al- la man, incominciare, dar prineipio; butè la man, butè ripiegh, rimediare, provvedere; butè'l cher d'inans ai beu far innanzi ciò che si dovrebbe far dopo; butè la man ant'l feu, affermar per verissimo; butè'l froi, chiuder Butè tant a prun, metter ciascuno con chiavistello; butè mat, butè la sua parte, la sua rata; butè lord, importunare, seccare, and trops carn al feug, intrapprennojare, molestare; butè na pera, dere troppe cose in una volta; un moun an simu, non parlarne butè tut soi su, soi sora, an papiù, non farne più motto; butè'l toja, metter tutto sossopra, a parti a la man, proporre, o minac- soqquadro, scompigliare, disordiciare di ritirarii da qualche ufficio. nare, consondere, rovesciare; butè irapiego, o simili; butè nè sal, nè a l'onor del mond, innalzare, culi, o peiver, parlace, agire libera-mente, senza riguardo, senza bar-rare uno stato onorevole; butè na hazzale; butè nom, impor nome; pules ant j'orie a quaicun, met-butè nom spetme li, ossia, dè 'n can a mnè, sar attendere alcuno darghi cagione di sospettare, di indarno; butè 'l pè an van, piè temere ec., mettergli un cocomero na storta, porre il piede in fallo; in capo; butè un sle singe, V. Sinbuté pr la man, proporre, sug-gia. Buté un an piassa, infamarlo, gerire, indicare; buté sang, ver-pubblicarne le male azioni; buté un sare, gettare; bute su o sout Crist bunbon an boca, dar buone parole, e Santa Maria, muover mari e imbonire; butè un lass a la gola, monti ; butè'l col souta, man. elit. al col, metter la cavezza al collo, assoggettare il collo al giogo, e e fig. costringere, violentare a far vale fig. mettere il cervello a bottega, darsi disperatamente a comapplicarsi ad una cosa; butesse a piere alcuna cosa differita; butè se n mestè, imprendere un'arte; servel, por mente, ravvedersi, butesse a ghisa d'gat, V. A ghisa emendarsi; butè sout, o butè drint, d' gat. imprigionare; butè sout, tachè souta la carossa ec., aggiogare i cavalli alla carrozza; butè su botega, aprir bottega; butè su cà, metter casa; butè su, metter Butesse an fila, affilarsi, schiefuori, depositare il prezzo della rarsi; butesse an mes, tra mes, scommessa; butà na moda, in-farsi mediatore, interporsi; butrodurre una moda; butè sul tesse an tren, incominciare, alfus, allindare, adornare, met-[lestirsi, accingersi; butesse su j tere in vedute, in mostre, in arie, andar in contegno. vista; butè sul mostas, sul muso, rinfacciare.

Ai buto sul mostas Ch'a san pa regolesse Ch'a son d' bei ciaudronass.

Veustu sè dventè mat To Bartrome Burat Ch' pr toa bela cera

S' butria a ghisa d'gat? Isl.

Vedend lali s' butero Su j arie del folat

E tute tre restero Seriose com d'pat. Butesse la camisa, le braje, incamiciarsi, incalzonarsi; butesse pr pers, pr mort, mettersi coll' arco dell'osso, lavorare a tutta forza; butè, fè scheur, far nausea, far recere.

A la quat dent rancian Ch'a tardo pa a tombeje Ch'a buto scheur ai can Mac a guardeje.

Isl. canz. 20. Bute bon, mettersi, rimettersi sulla buona via, far senno, diportarsi bene; butè an zou, spia- continuo; il C designava nei fasti, nare la carabina; butè sul fus, adornare altrui per metterlo in in cui era permesso di radunare veduta; butesse sul fus, acconciarsi, adornarsi, abbellirsi per tera iniziale del verbo condemno, esser guardato, ammirato, per era l'impronto d'una delle tre tesattirare le viste sopra sè, per an- sere, per cui presso gli: antichi dare a mostra. Con tali adorna- Romani, i giudici manifestavano ture si dilettano d'andare a mo-le loro opinioni sulla reità, o sulla stra. Lib. Sim.

Butta, n. bottega, officina. Antrè drint ant le butee Pr. sentì dle drole idec. Isl. Butin, n. burro, butiro, butirro, Butiros burroso.

Buton, n. urto, urtone, spinta, ssia il nitrato di potassa. colpo.

Ch'un dà 'l-buton a l'aut tut va per metter casa, aprir casa, aceasarsi;

fare agli urtoni.

Byù , part. bevuto...

Mi l'ai bvu l'aqua del bel permes negozio, V. a cà d'dì; cà d'afit, Sensa ch' gnun a m lo dia lo digh | casa non propria, tolta a pigione;

🔾, terza lettera dell'alfabeto, e seconda delle consonanti; i Toscani la pronunziano ci, i Romani, i Lombardi, e i Piemontesi ce; il C è pur lettera numerale romana, e significa cento; raddoppiato duecento mila ec.; nel conteggio lombardo significa centesimo o la centesima parte d'una list; nella musica questa lettera denota la parte più alta nel : l'asso e ne' calendari romani i soli giorni, i comizi, e considerato come letinnocenza d'un accusato: onde Cicerone chiama il C litera tristis; questa lettera sembra trarre l'origine dal caph degli Ebrei, e corrisponde al x de' Greci; il C nell' alfabeto chimico significa salnitro,

CA, n. casa, domicilio, fami-Guai se'lprim passelrest l'è'l gieugh | glia, casata, casato; d' cà, do-( dii mon mestico, famigliare; piante cà, ( tera. Cas. par. esse d' cà, esser famigliare, aver Burove, Burone, v. a. urtare, libero l'accesso in casa altrui; nen avei la testa a cà, esser fuori Byoma, n. abbeveratojo, ciotto. di se, esser distratto; esse a cd d'di, aver riuscito in qualche ( mi stes. cà, accorciato di casa. Es. E riducemi a ca per questo calle. ad uso di trasportar oggetti, cesta, Dante inf. 15. Il vocabolo cà ve- paniera, sporta, cestello, per caneziano vale casata. Es. Messer tino da muratore, tinozza, V. Nicolò da ca Pisano, ammiraglio Cabassa. di trenta cinque galee, e de' Vemiziani.

Noi i vniroma espress per custodi Vostr amel, vostra sira, e vostre cal o assicelle, sia di castagno, sia Cioè pr libereve e niente d' pì. Čalt.

I teremot ch'an fan saute le ca I fulmin ch'an pò a tombo sui pajè, An pò sui campanii dle gran sità. Cas. par.

GABALA, M. cabala, arte che presume d'indovinare per via di numeri , lettere , o simili , raggiro, cospirazione, congiura, trama, maneggio occulto, fazione, parte.

CABALTER, v. n. macchinare, cospirare, far cabale, congiurare, tramare.

Cabalista, n. cabalista, che esercita la vana scienza della cabala.

Tuti fan i cabalista

**E dan man a coula lista** Figurandse d'esse andvin. Isl.

Cabana, n. capanna, tugurio, casina, casino, casinina, casupola, casipola.

A la perdona a gnun chiunque a sia armento. Ch'a monta al trono o viva 'nt le

CABARET, N. quella tavoletta, che porta le chicchere del casse , panna, casupola, casipola. ciocolato, o d'altro, guantiera, vassojo ec., taverna, bettola, oste- di Giurisp. Mar. il quale indica ria da mal tempo.

CABARETIE, n. tavernajo, oste, ostiere, treccone.

Cabas, o Gabas, n. cassetta fatta d'assicelli, di paglia, o di giunchi registro, e stima de' beni stabili.

CABASSA, n. corbello, vaso quasi rotondo con fondo piano tessuto di strisce di legno, di stecche, di altro legname, cesta, gerla, zana.

Dasandie una cabassa

Per se figura an piassa. Isl. CABASSÀ, part. un corbello pieno. una zana piena, una gerla piena, zanata , *e fig.* una gran qua**nt**ità, abbondanza ec.; a cabassà, a fusone, a barella, in gran copia. CABASSIN, n. facchino, zanajuolo, e fig. impudente, zotico, sfron-

tato, screanzato, incivile. CABASSINADA, n. azione incivile,

zanata, viltà, baronata, increanza. CABASSOT, n. dim. di cabas, sporticella, sportellino.

CABERIOLA, n. caprinola, cavriuola, salto.

CABERIOLE, v. n. saltare.

CABERIOLE, n. biroccio.

CABERIOLETA, n. dim. di caberiola, cavriuoletta.

Cabial, term. cont. bestiame,

Caboccia, n. capo, zucca, testa, ( cabane. e per lo prù in mal senso, come Cas. quar. a dire, testa vuota.

CABORNA, n. spr. casuccia, ca-

CABOTAGE, n. cabotaggio, term. la navigazione lungo le coste da capo a capo, da porto a porto. Diz. leg. Reg.

CABREO, GADASTR; n. catasto,

Per le Gallie fecero il catasto ciancia, loquacità, ciarleria, ci-Quinto Voluscio ec.; catasto si calamento, e fig. superbia, ordice pure di quella gravezza, che goglio, boria; bassè'l cachet, umis'impone secondo l'estimo; ed an-lliare, raumiliare; fè bassè'l cache pel libro, in che si registrano, chet, rintuzzare l'orgoglio, age si descrivono i beni stabili coi giustar il mazzocchio; aussè 'l nomi de'loro possessori, cadastro cachet, alzar la voce, le corna, quantunque usato non è di buona insolentire. lega. Quanto a cabreo neppure; I veui pi nen suffri sta vostra boria gali nel significato d'inventario, ossia descrizione di tutte le pezze Pensè ch'i peuss fiacheve la sicoria. di beni stabili ec. V. Diz. leg. Reg.

CACA, n. sterco, merda, cacca. CACADA, n. cacata. Alb. Dicesi spesso fra noi di alcuna impresa riuscita male contro la propria, e l'altrui aspettazione; a l'ha fait na cacada, fece una cacata, una frittata. Alb. Diciamo anche nel medesimo senso: a s'è sporcasse, si è sconcacato, si è disonorato, non si è procacciato onore.

CACADUBI, nom. cacapensieri. cacasodo.

CACAM, n. arcifanfano, primasso, si dice di chi nel paese è il tutto. CACAO, n. cacao.

CACC, agg. queto, tacito, silenzioso; stè cacc, tacere.

I' t' farie mei gamace Si a la fè se l' steisse cacc, San sus nen ch'i somo frei I sarìo già a cavei. Isł. CACE, v. a. guardar di furto, furtivamente, sogguardare. CACEAR, v. n. gracchiare delle

galline. : CACET, SIGIL, n. sigillo, impronto. CACETE, v. a. sigillare, suggellare, mettere, o appor il sigillo. Cacuesà, v. n. tartagliare.

ma è ricevuto nelle scritture le- E s' voi pretende ancor d'aussè'l ( cachet

Cachetà, part. schiamazzato. CACHETE, v. n. schiamazzare, balbettare, tartagliare.

CACHETICH, agg. cachetico, malsanicio, cacochimo, e fig. melanconico, fantastico, bisbetico.

CACOARA, CAQUARA, fig. agg. a donna, ciarliera.

CADANSA, CADENSA, n. cadenza, numero, misura.

CADAVER, n. cadavero, cadavere, corpo umano morto.

CADAVERICH, agg. di cadavero, cadaverico, cadaveroso, e dicesi per lo più dell'odore che tramandano i cadaveri.

CADEMIA, n. accademia.

CADENA, n. catena, e fig. giogo, soggezione, schiavitù; mat. a cadena, furioso, matto a legarsi. Sent amor scontradon l'è temp d' ( finila

Rendme'l me cheur tornme la mia Ronp sta cadena, seurtme d'an

( prson. Balb. CADENT, part. cadente, cascante, avanzato in età, attempato.

Caper, n. cadetto, fratello mi-Cacuar, n. ciarla, chiacchera, nore, secondo o terzogenito, e dicesi anche di que'gentiluomini, predella; cadrega, sedere. che servono il Principe in qualità ringhiera con i suoi sederi. Vas. di volontari, e che hanno il brevetto.

Capis, m. calisse, sorta di drappo leggiero, fatto di lana di poco pregio. Il cadì italiano non significa alcuna sorta di drappo, nè di lana, nè di altro, ma egli è titolo di giudice presso i Turchi. Y. Voc. Bol.

CADNA, part. inferrato, incatenato, cinto, legato di catena.

CADNAS, O CAINAS, n. acc. di cadena, catenaccio, catenone, chiavistello; cadnas del pouss, erro; butè'l cadnas, incatenacciare; rusiè 'l cadnas, rodere i chiavistelli, il freno, e dicesi di chi non può riuscir nell'intento: lvè 'l cadnas, schiavacchiare.

> A fan pess ch'a fan le fitrie Quand a rompo'l so cadnas.

· Son pess ch'un sciav d'galera Pense ampò d'che manera Am fa rusiè'l cadnas.

Lo stesso.

CADNE, ANCADNE, v. a. inferrare, incatenare, cingere, legare di catena.

CADRETA, n. dim. di cadena, catenuzza, catenella.

· Cado, s. regalo, presente, dono, donativo.

CADRESA, CARBA, 7. SCRADDA, predella, sedia, seggia, seggio; cadrega da brass, sedia a bracciuoli, cadrega da porteur, cadrega con le bare, seggetta, portantina, più usato, seggiola, bussola, sedia portatile; cadrega cagoira, cadrega forà, sedia ad uso di scaricar il ventre, seggetta,

Una

Sa son riche s'a son bele L'han sinquanta galavron A frusteje le pianele Le cadreghe e cadregon. Isl. Alon ferdin ferdon Cadreghe, ciap, strument An aria, pugn sui dent. Cas. guar.

CADREGHÈ, n. seggiolajo. Cadregarta, n. dim. di cadrega, seggiolina.

CADREGUM, n. dim- di cadrega, seggiolina , predelluccia , predellina, predellino, seggiolino.

CADREGON, n. acc. di cadrega, seggiolone.

CADUC, agg. trapassabile, cascaticcio, caduco; *mal caduc*, male benedetto, mal caduco, battigia, epilessia.

CADUTA, n. cadimento, cadenza, caduta, e fig. rovina, abhassamento. CAPARD, CAPAR, n. ipoerito, ipo-

crita , bacchettone , pinzocchero. CARR, m. caffè, e talora bottega da caffè.

I musich a fan nen tante grimasse, Scolo nen tante bote i sonador. Sui cafe j è non tanti marcacasse. Balb.

CAFETIE, n. caffettiere, il padrone della bottega da caffè. Voc. mil. ital,

CAPETIEBA, n. coffettiera, vaso in cui si fa bollire il caffè polverizzato.

CAGABRASE, n. spr. timido, pusillanime, pauroso, dappoco, codardo, vigliacco, V. Cagadubi.

CAGADA, V. Cacada. Cagadon, n. comodo, caestojo, privato, cesso, scaricatojo, DCcessario, latrina.

Astà sul cagador .

. I dag ant un sudor Freid eom la giassa. 🤘 Isl. Cigarum , n. spr. eacasodo ,

cacapensieri.

· Casains ,: n. cacatore, buono a nulla, pusillanime.

:: CACAMIANE ; V. Cagadubi , Cagabraje,

"LIGHTLL", IL ROCCOTTENZA, CAcajuola, cacaja, cacaccinela, scorrensa, andata, andataccia, diarrea. flusso, menagione, mal di pondi.

CAGAS, n. spr. cacaccio, inetto,

gocciolone, cacacciano.

CAGASENTENSSE, n. salmistra, che apporrebbe al sale, che attacca il cencio a tutti, od il maggio ad ogni uscio, cacapensieri.

CAGASSURA, n. cacatura; cagassura dle mosche, cacatura delle

mosche.

CAGRE, v. s. cacare, stallare. CAGNET . v. b. V. Cagas.

CAGRETA, n. squacchera, soccorrenza, cacajuola, V. Cagarela.

, Cagna, femmina di cane,cagna; cagna, met. cosa da nulla, inezia, favola, cantafavola, bubbola, chicchi bicchicchi, chiacchi, bic-. ...

. CAGNARA, n. scioccheria, inezia, cosa da nulla, da non farne conto,

baja, cianciafruscola-

Cagnas, n, pegg. di can, cagnaccio, cagnesco, cagnazzo, e fig. crudele, spietato, stizzoso, rabbioso.

Cagnassaria, n. canatteria.

gpolino; cagnet, pcit can, cuccio, cosa del suo, possedere.

cuccinolo; se i cagnet. fig. recere, vomitare, e dicesi di chi rece per aver bevuto eccessivamente.

CAGRETA, n. dim. di cagna, cagnetta, cagnolina, e met. stizza, rabbia, ira.

CAGNICIDE, n. cagnicidio, strage di cani, ammazzamento di cani: Chial a dritura, prchè a l'este un pal A veul se un cagnicidi universal. 

Cacena, agg. cagaino, stizzoes, 

Caghina, n. ira, stiera "svelenosità , sdegnamento , **sdegnosith**, sdegnosaggine, sdegno, rabbin, bile, furore. La variation and

Dasend'I feu al carron. Isl. CAGNIRÈ, v. n. cagneggiare, accanire, invelenirsi, far il crudele, incrudelire. 1.

CAGNINOT, agget. sdeguosetto; stizzoso.

- GAGNOLIN, n. dim. di can. cagnolino , cagnoletto, catellino, cagnuolo, canino ; cagnolin da cassa, braechetto.

CAGNOT, n. dim. di can, cagnoletto, cagnuccio, V. Cagnolin.

Cacon, n. pegg. cacacciano, poltrone, dappoco, pauroso; lo Spaguuolo ha pure lo stesso vocabelo nello stesso significato.

Cai, n. caglio, presame, materia acida, che si ricava dalle piante, e dagli animali, con cui

si fa cagliare il latte.

CAICH, QUOMICH, agg. alcuno, qualche.

CAICOSA, agg. qualche cosa; CACSET, n. dim. canino, ca- avei caicosa del so, aver qualche Sas vena da spantiesse . Ch'a la caicos del so · I andrà da sè a paresse Ch'ognun n' vorà deo 'npo. Trag. Not. on.

Caje, v. n. cagliare, aver panra, mancar d'animo, allibire: Es. Kenuto alle mani col Principe lo foce cagliare. Dav. Tac. Caje. a coajè, quagliare, rappigliarsi, cagliare, aggrumare, coagulere , accagliare, compigliare, rapprendere.

Case, s. fr. quinterno di carta, quaderno.

CAM, n. pers. Caino.

CAINAS, n. catenaccio, V. Cadnas. Cal, n. calo, consumo, scarsità, scemamento, diminuzione di peso, o di valore delle monete, a del prezzo delle mercan-Iparole, che nasce dal doppio sizie; fè'l cal, met. assuesarsi, avvezzarsi, contrar abitudine, accostumarsi.

Carà, n. calaja, pesta, passo fatto nella neve.

Calà, n. declività, calamento, calata, scesa, dichino, dichinamento, discensione, discendimento, discesa, sbarco.

CALÀ, part. sceso, disceso, calato, smontato, dismontato, venuto giù; culà unsem, condisceso, condesceso.

Penso d'esse tante Dee Calà giù dall'ultim Ciel. Isl. CALABRAJE, sorta di giuoco, calabrache.

CALABRIA, n. calabria; bate la calabi ia , vagabondare, andar alla birba, birboneggiare, andare a zonzo.

CALABBURY, n. cavallocchio.

CALA CALA, man. avv. meno, meno meno, ancor ineno.

CALADA, V. Calà, N.

Calamandra, term. de' merc. sorta di stoffa di lana, durante.

CALAMABORINA, n. calamandrina, querciuola.

CALAMAR, CARAMAL, M. calamiaro, وأوار المناكمين والمعاورين calamajo.

. CALAMITA, M. calamita, traente. Calamità, n. calamità, calamita+ de, infelicità, stento, estremità, miscria, disgrazia, sventura, disastro.

Caramità, v. c. calamitare, applicare al ferro la virtù della calamita stropicciandovela contro.

CALAMITOS, agg. calamitoso, sgraziato, infelice, miserabile, funesto, dannoso, disastroso.

CALANBOURG, v. fr. giuoco di gnificato di una voce, freddura, Alb. forse paranomasia.

Calancà, n. tela stampata a fiorami , e figure ; *calaneà* , *calan*car, calencar, calencas. T. mer.

CALARDRA, R. d'uccello, calandro, calandra, calandrino; cantè com 'na: calandra, vale cantar bene, o molto. 🕟

> Pure sta plandra, S' figura d' came Com na calandra.

CALANT, agg. scarso, scemo; luna calant, luna scema; la luna comensava calè, la luna appena corneggiava ancora. Morg.

CALCA, n. folla, moltitudine, quantità di gente, calca.

CALCINÀ, CAUSSINÀ, part. calcinato. CALCINATOR, CAUSSINADOR, n. culcinatore.

Calcine, Caussine, v. a. calcinare.

CALCITEÀ, part. calcitrato. 😘 Calcitur, v. n. v. it. tirè d' caus, calcitrare, trar calci, resistere malmenando.

Calcol, s. calcolo, computo, conto, computazione, e più largamente esame, considerazione, rustessione ec.; calcol dicesi anche quella materia che viene dai remi, simile alla rena, calcolo, renella.

CALCOLA, CANCORA, CANCORE, n. pedana, calcola, T. de' tessitori.

CALCOLE, v. a. calcolare, computare, contare, far conti, e larg. csaminare, riflettere, considerare, ponderare, pesare, calcolare.

CALE, v. a. diminuire, scemare, divallare, tor via, sbassare, minuire, sminuire, calare, dedurre, detrarre, mancare, diffalcare, e n. a. scendere, discendere, calare, sbarcare, andar giù, venir giù, o a basso ec., mancare, esser meno, di meno ec., e at. digradare, degradare, rimuovere, mandar giù, abbassare; calè giù dla scala, discendere; cale ansem, discendere insieme, condiscendere, condescendere; calè an tera, prender terra, sbarcare: cale a poch a poch, digradare; 'l cale dla luna, del dì, lo scemarsi, l'abbreviarsi, l'accorciarsi, il calare della luna, del giorno; 'I calè del pressi, il calare, il diminuirsi, l'abbassarsi del prezzo; cale j imposte, alleggiare il popolo dalle gravezze.

(scala

Per ande dsora a fe i risentiment Da la testa ai garet tut vesti d'new. E tre vote'n mastiand al'ha calala

Per la paura d'vedse ant quaich ci-(ment. Cas. par.

Calegio, n. carico, peso, bagaglio, salmas

CALENDANI, n. calendario, al-

manacco, taccuino. D' coi cavajer del dente, ch'a tenne

('l calendari Dle feste dla pignata, ch' a tnaje de ( spessieri.

Cas. com

Calende, n. calende. Calepin, n. calepino, dizionario delle sette lingue.

Cales, n. calesso, sorta di carre con due ruote.

Caliben, n. strumento ad uso di misurare la portata de' caunoni, e anche diametro della bocca d'un'arma da fuoco , dismetro, grossezza, capacità, calibro, e fig. qualità della persona, calibro, qualità, peso, risma; sorta, calibro, capacità, forza, grado; son tuti d' l'istess caliber, sono tutti d'uno stesso taglio, d'una stessa pasta; portata, indole, inclinazione.

Da coi sistema perfid e baroch D'Hobbes Spinosa, Elvessio, o d' ( autri liber

Ch'a son, poc su poc giù, dl'istess ( caliber. Cas. par.

Calice, n. calice.

Calin, n. calzolajo, cordovaniere; botega, butea da caliè, calzoleria.

Su mneme sì'l sartor, mneme'l caliè Tre volte an suria a l'ha montà la l'Che mi veui vedlo dnans ch'a sio k

Cas. par.

CALIGIETA, specie di lucerna di waria forma, lucerna; caligneta lorato, acceso, infiammata. a doi bochin, lucerna a due Caronas, n. acc. di calor, caldo, lucignoli.

Calma, n. calma, bonaccia, abbonacciamento ec., quiete, tran-lloroso, e fig. impetuoso, violento. quillità, pace di spirito; calma d'mar, maccheria, bonaccia, calma di mare.

CALMÀ, part. abbonacciato, calmato, tranquillato, sedato, ad-Ilito, spregiato, vilipeso, depresso. dolcito, rappacificato, quetato, rasserenato, mitigato, placato.

CALMANT, part. calmante, see term. med.

Calmat, v. a. quetare, calmare, l abbonacciare, svelenire, sedare, | nia, calunniamento, calunniazione, mitigare, placare, tranquillare, falsa accusa. acquetare, rappacificare; calmesse, n. p. abbonacciarsi, calmarsi, racchetarsi ec.

CALMOUCH, spezie di pannolano can lungo pelo, cammucca.

MALOR, n. calore, caldezza, calda, calidità, caldura, ardenza, e met. impegno, veemenza, forza, falso imputatore. energia, impeto, fervore; calor, bravura, coraggio, valore, calore, Un pover borgno vei e patalouch Nojà dal gran calor, e tormentà Dal mosche daitavan tutt'a tatouch.

Con calor, con forza, energia, enfasi, veemenza.

Van da Platon e là cousti orator Slongand so peret ress con j'ule

( basse A pìo la parola con calor. Calv. portatore, e fig. zotico, salva-..... E li i moscon ardi

Apress essesse difeis con gran calor A son restà desfait, e shalordì.

Lo stesso.

CALOBA, part. caloroso, acca-

calore eccessiyo.

CALOROS, agg. accalorato, ca-

CALOTA, n. berrettino. Calora, n. berrettajo.

CALPESTÀ, part. conculcato, calpestato, scalpicciato, e fig. avvi-

CALPESTE, v. a. conculcare, calpestare, scalpicciare, mettere sotto i piedi, calcar co' piedi, e dante, tranquillante, che calma ec., fig. avvilire, invilire, spregiare, vilipendere, deprimere, umiliare.

Calunia, n. impostura, calun-

CALUNIA, part. calunniato.

CALUNIATOR, n. calunniatore, infamatore, conviciatore, ingiuriatore, bugiardo, mentitore.

CALUMIT, v. a. calumniare.

Calunios, agg. calunnioso, calonnioso, propenso a calunniare,

CALURA, n. calata, calamento, calo, diminuzione, scesa, discesa, pendenza.

Caluso, n. fuliggine.

CALUSON, n. fuliggine, e filig-Calv. gine; pien d' caluson, fuligginoso. Calv, n. calvo, senza capellia:

CALVARI, n. Calvario, monte. Calvila, sorta di mela bianca

e rossa, caravella. Zal. Camalo, n. zannajuolo, facchino,

tico, rozzo. Camamia, V. Canamia.

CAMATA, T. di artigl. casa matta. Cambie, V. Cambie.

CAMBISTA, n. cambiatore, banchiere.

Cambrada, Camrada, n. camerata, sozio, compagno, amico.

Tra tuit i me camrada Ch'a son ant la brigada. Isl. Cambre, n. cameriere.

Cambrin, n. dim. camerino, camerella, cameratto, gabinetto, cameruzza.

Cambron, n. acc. camerone, cameraccia.

Cambrura, n. piegatura in arco, curvatura, garbo. Zal.

CAMELOT, GAMELOT, term. merc. ciambellotto, cambellotto, cammellino, i buoni scrittori non dicono cammellotto.

CAMPLOTIN, GAMPLOTIN, n. dim. di camelot, camojardo, stoffetta mista di pele, e seta a foggia di tatori (brindor). -ciambellotto.

Camera, n. camera, stanza; pcita camera, stanzina, camerina. CAMERATA, n. camerata, adunanza di gente, che vive insieme, term. di collegio, e di milizia ec.

Camin, n. via, cammino, strada, viaggio.

Portand un oiro an testa Durand tutt el camin. · Camin, Fornel, n. cammino, torrina, fumacchio, fumajuolo,

focolare.

CAMINADA, e anche CAMINÀ, n. | tignatura, rosure, roditure. camminata, caminata, trottata, passeggiata, andata.

tojo, canale per cui i mugnai dan suma l'avere, le sostanze. la via alle acque. Zal.

Camine, v. n. camminare, andare, far viaggio, cammino ec.; comense a camine, zampettare.

Camisa, n. camiccia, camicia; cuvert con la camisa, incamiciato; butè un an camisa, spogliar uno di tutti i suoi beni, rovinarlo, trarlo alla malora, ridurlo in camicia; tassei dla camisa, quadrelletti.

I ha faje butè an lista Un bel e bon fardel Una camisa d' rista

E n'autra 'nsem d' barbel. Isl. Camisada, n. incamiciatura. Zal. Camisass, n. acc. camicciaccia, camiccione, casacca, sorta di camiccia di tela grossa, spesso colorita in uso presso i cocchieri, i contadini, e i così detti bren-

Camiseta, spessie d'corpet, giustacorpo, V. Corpet.

CAMISIN, CAMISOT, n. dim micciotto.

CAMISOLA, dim. di camisa, camicciuola.

Camison, n. acc. camiceione, casacca, camicciaccia.

Camorlat, colpo dato nella parte deretana del corpo colla mano aperta, scapellotto. Zal.

CAMOLA, n. tignuola, marmege modernamente torretta; capa gia, brucio, bruco, bruciolo, del fornel, cappa; la canna, gola tarma, tarlo; camola del gran, Caminà, Fornel, canale del punteruolo, tanchio, gorgoglione; pertus dle camole, tignuole, in-

Con dle fistole e posteme E le camole ant i dent. Isl. CAMINAS D'UN MULIN, risciacqua- E fig. agg. di persona che ti con-Camolà, part. intarlato, intignato, tarlato, bacato, vermi- accanare; desviè i can ch'a deurnoso, tarmato.

Cassul; e cassulera E mesa formagera Ma tuta camolà.

Isl. CAMOLE, v. n. intignare, interlare, bacare; camole die smensaja, intonchiare; camolè dla fruta, invermicare; camolesse, n. p. interlare.

Camoluna, n. intarlamento, tar-

latura.

CAMONILA, V. Canamia.

Camoss, n. m. stambecco, camoscio; camossa, n. f. camozza. Camossà, part. scamosciato, camosciato.

Camossi, v. a, camosciare, scamosciare.

CAMOSSURA, n. camosciatura.

CAMP, V. Canp. Camaa, n. camera, stanza.

Camat, n. cameriere.

lina, V. Cambrin.

Vedendse a la miseria, na matin I avije pi decise a fun consei 🕆 D'andè trovè l'argina ant so cam- usò anche poltriccio in questo senso.

mera grande, camerone. Camus, n. camice; camus dii

confratei, cappa, sacco. Vestime peui coul camus ·Stermà ant la guarduroba

Ch'a fassa pa na boba Ant coust ultim onor.

CAN, n. cane; can da pajè, rebbe per es. che coula tal roba. Cane da pagliajo; can da cassa, l'è andà a finì 'nt'l man de can bracco, cane da caccia; can levrè, e barian, per dire che quella tal Teltro, lepriere; arlassè i can, cosa cadde in potere di gente

mo, stuzzicare'l vespajo; cissè i can, adizzare, aissare, aizzare; can mastin, mastino; can del archibus, cane; can da post, bracco da fermo ; can ch'a leva, cane da leva, bracco da leva; can doghin, alano giovine; can sus, cane segugio; can cravin, cane inglese; drissè le gambe ai can, accingersi ad impresa di riuscita impossibile; can dicesi pure d'uomo impolito, ingrato, insensibile, duro; can e pors, feccia del popolo, bruzzaglia, gentaglia mista colle civili persone; anvite can e pors, invitar tutti senza distinzione di persone, nobili e plebei, ricchi e poveri. I peus pi nen criè, nè fè gnun sfors I' m' treuvo sì distrut, e pr mia sort

Espost a esse rusià da can e pors.

CAMBIN, GABINET, n. dim. di Let da can, canile, cattivo letto. camra, camerino, cameretta, ga- Il grasso prigione nelle stinche binetto, celletta, celluzza, cel- cenò con loro (altri prigioni nelle stinche), e cenato ch'ebbono, uno di loro gli prestò una prodicella d'un suo canile. Il Saccenti ( brin. Calv. Il camerier lo mena con creanza CAMBON, n. acc. di camra, ca- Su sopra certi palchi polverosi Dove gli mostra più d'un buon pol-

> ( triccio Che, viva il ciel, vi dormirebbe un ( miccio.

Can e barian, frase che si usa per denotare gente ignota, estranea, Isl. | vile, ed anche malvaggia, si diperversa, di gente straniera, sco- Coi gran tesor, ch' nost anima tha nosciuta, di un Vandalo, di un Goto; dè un can per man, man-|| Da Dio, per el canal dii sacrament care ad un appuntamento.

Cana, n. canna, giannetta, camato; cana visca, paniuzzolo, Canal, luogo incavato affine di paniuzzo; canon d' cana, calamo; ricevere le acque del mare, dei cana guernia d' cerese, incannata; fiumi, riviere ec., canale, e anche cana del fornel, gola, rocca; cana bealera. T. leg. V. Diz. Leg. Reg. da lavativ, schizzatojo, canna da vantajne, stecche.

Bsognava desse ardriss serche'n

Cas. par.

anche bastonata, giannettata, can- canape. V. Diz. Bol. e Sal. Fier. nata italiano vale rabbuffo, correzione, aspra riprensione.

Canadia, n. canatiglia.

CANAJA, n. ribaldaglia, scor- reria, bruzzaglia, canaglia, gente | vile, ed abbietta, canagliume, gentaglia, bordaglia, la feccia fanello; canarin da giand, porco, del popolo; canaja, e canajon, agg. ad uomo, birbone, furfante, barone, malbigatto, furfantaccio. Is'attacca la catena dell'aratro, Tradi da un Giuda avar - abban-

( donà Dai so dilett Apostol - da sbiraja Condott'ai tribunai com un canaja Da un Pietro, ch'a lo seguita, ar-

( negà.

UANAL, n. canale, doccio, doccia, gronda, doccione, alveo, chiassaidola , chiassaidolo , canna, cannello, piombatojo; pcit canal, alveolo; canal d' cop, scavà a canal, accanalato; canal dii cu-||to, cangiamento, scambiamento, vert, doccia.

Dov sonne andait? dov son cle virtù.

Gas. par.

CANALET, CANALOT, dim. di calavativo, da cristere; cane dle nal, canalotto, canalino, rigagnolo; canalot d'aqua, ruscellet-Pien d'onta senssa un sold, veuid tino, riotolo, rio, ruscello, ru-( com na cana scellotto.

> Canamia, e Camamia, r. ( padron. | mamilla.

CANAPR, n. letto di riposo, leti Canà, colpo dato con una canna, tuccio, canopè, e volgarmente

> Veulo un bel let montà Na stanssa tapissà Cadreghe e canapè E lì j è'l so perchè.

Cas. quar.

Canarin, n. d'uccello, canarino, majale.

CANAULA, n. quel ferro, a cui tésta. Zal.

CANAVAS, e CANAVASSA, n. pegg. canavaccio, canovaccio, e vale talora strofinaccio, straccio, cenció da strofinare.

Canavera, n. campo pieno di Cas. quar. | canapa, canapaja.

CANAVETA, n. porta fiaschi. Canaveui, n. lisca, cannello,

canapulo, fusto della canapa dipelata.

CANBI, n. cambio, cambiamenmutamento, mutazione, permupromutazione, permuta, riven- Voc. Bol. Banchi di cambiatori otderia, muta, baraftamento, va- tanta. G. Vill. 11.93. Gioanni Bianriamento, baratto, vicissitudine; cardi cambiatore. M. Vil. 8. 31. *lettera de canbi* , lettera di cambio , term. merc. ; canbi , cam- giare , variare , mutare , rinverbio; seconda d'canbi, seconda tire, promutare, permutare, trasdi cambio, e vale fig. una seconda vuo' ch'egli abbia la seconda di l'aqua ai ulive, orinare, pisciare, cambio; an canbi, in vece. Ch''l to liber an cambi d' fè d'eclat canbiè'l vin, travasarlo, traspor-

Canbià, part. cangiato, scambiato, cambiato, mutato, promutato, permutato, straformato, immutato, tramutato, barattato, alterato, variato, trasmutato, tras-

CANBIADOR, n. tramutatore, cangiatore, cambiatore, cambista.

CAMBIAMENT, n. permutazione, variamento, mutabilità, mutamento, ravvolgimento, volgimento, cambiatura, cambiamento, tramutamento, barattamento, trasformazione, trasmigrazione, commutamento, commutazione, alterazione, alteramento.

Guarde che deplorabil canbiament L'han fait ant ii costum dii nostri

( dì! I fieui ch'a l'ero docil ubidient.

Cas. par. Canbiassa, v.n. cambiare spesso, endar cambiando.

CANBIAVALUTE, n. cambiator dimonete, cambiatore, cambista, ban-

tamento, alterazione, promuta, e le seonta si dice oggi banchiere.

Canbir, v. a. cambiare, canformare, commutare, barattare, botta, disgrazia, o simile. Il Fa- alterare, scambiare, tramutare; giuoli (nell'amante disinteressato tornè canbiè, riconvertirsi; canbiè an. 3, q. 3.) fa dire ad Anselmo: d'proposit, d'sentiment, svariare; Oh gli ha avuto la sua, ma i' canbiè la vos, contrassare; canbiè e in Veneziano, spander acqua; L'avrà nen poche critiche sul pat. tare il vino da una botte in un' Balb, altra; canbiè servitor, domestich ec., fornirsi di famigli, e fanti nuovi, Vas.; canbiè soens pais, sità, leugh, cà ec., non tener posta ferma ; *canbiè vita* , drizzar la sua vita, Ss. Padri; 'l temp veul canbiè, il tempo vuol variare, è per cambiare, Alb.; canbiè d' sentiment, discredersi, mutar opinione.

CANBIEVOL, agg. permutabile, cambiabile, variabile, mutabile. che può cambiarsi, mutarsi.

Canbiura, n. baratteria, cambio, V. Canbi.

CANBRABASSA, n. scaricatojo, latrina, laterina, cesso ec. V. Ariana.

CAMBRADA, V. Cambrada. CANBRE, n. cameriere.

CAMBRIN, n. dim. camerotto, camerella, camerino, cameruzzo, cameretta.

. . . . . . Na matin I avie pi decise a fan consei D'andè trovè l'argina ant so can-( brin. Calv.

CAMBRIMOT, n. dim. vez. stanchiere. Es. A colui che fa le tratte, zettina, cameruzza, camerettina.

Cancan, n. fr. clamore, grida, strepito, schiamazzo, scalpore, conciato. contesa, ciancie, parole, meraviglia, atti clamorosi di meraviglia, risentimento grande.

Cancel, n. cancello, scrigno, caniccio, rastrelliera, rastrello. V. Diz. Bol.

Cancelà, *part*. cancellato ec. V. Cancelè.

Cancele, v. a. cancellare, dare di penna, scancellare, cassare, | dellaja; festa dla candlera, festa radere, spegnere, annullare, tor della candellara, giorno della fevia, levare, distruggere; cancelè | stività della purificazione della un credit a un, dannar la sua Madonna, nel quale si benedicono ragione, Boc.; cancelè dala me- le candele, e si distribuiscono al moria, cancellare dalla memoria, popolo. Es. E ciò fu il di della mettere in obblio, non volersene candellaja. G. Vil. Partironsi della più ricordare.

CANCHER, n. canchero, canciola, dellara. Pec. 21. 2.

ulcere.

Cancueri, v. n. cancherire, divenir cancheroso, cancrenoso.

Cancheros, agg. cancheroso, cancrenoso.

Cancrena, n. cancrena, cangrena, cancherella.

Ma l'è pa ancor'l tut Ansem a la cancrena

Ch'ai dà gran pena. Isl.

divenir cancrena, farsi cancrena, con cannella, e altro. cangrena.

Candella, Candela, n. candela; candeila d' sira, cero; candleta, cerotto, candeletta, candelotto,

CANDI, agg. bianco in sommo simil. cannellino.

grado, candido ec.

Candi, n. candito, confetto, e tutto ciò, che è conciato col Caneta, dim. di cana, cannuezuccaro.

Candi, agg. candito, confétto,

Si volì d'roba candia; Andè antorn die bussondi Isl. Candi, v. a. candire, conciare di zuccaro, o simile.

Candinessa, n. candidezza, biancheggiamento, bianchezza; candore, e fig. purità.

Candila, candellata, candellaja. CANDLERA ,, n. candellara , cancittà la notte di S. Maria Can-

CANDLE, n. candelliere, candelliero, doppiere; pè del candlè, base, pianta; cana del candlè, fusolo, per simil.

CANE, v. a. percuotere colla canna, e per simil. bastonare, battere.

Canei, n. cannetto.

Canela, n. cennamomo, cen-L'è un pess ch'a l'ha'l scorbut namo, cannella, cinnamomo.

Canelin, n. cannellino, con-CANCRENESSE, v. n. cancrenare, | fetto, zuccherino, chicche fatte

> Canesterlà, part. graticolato, graticciato.

Canestr, n. canestro, paniere. Canestrel, n. caniccio, graticcandeluzza, cerottino, cerottolo. | cio ec., e confetto, cialda, e per

> CANET, caviot da causset, bacchetto, cannonetto.

> cia, cannella, cannelletta, can-

nellina, cannelluzza; caneta, o I saroma a bon port fra poche ore. cana dla siringa, canna da serviziale, cannello.

CARFORA, n. canfora.

CAMFORA, part. canforato.

Cangià, part. cangiato, scambiato, V. Canbià.

CANGIANT, agg. cangiante, mischio, biscolore.

CARGE, CARGE, V. Canbie.

CAMBAL, n. canibale, antropofago, zotico, villanzone.

CAMICOLA, n. sollione, solleone,

canicola.

Ma quand s'approsima La stagion bela Quand la canicola Cheus la servela. Calv. Canicolar, n. canicolare, ap-

partenente alla canicola. CANIL, n. canile, letto da' cani. Canna, n. bile, stizza, rabbia; fè vnì le canne, far rabbia, muo-

ver la bile, far istizzire.

Lavè giamai con d'eva Gnun amolon nè sanne Am fan vnì le canne Serti sproposità. E lolì dura D'ij di con dle smanne

Ch'a l'è sigura Ch'am fa vnì le canne Con tuta rason. Lo stes.

CANOA, CAUNA, nom. canapa,

canape.

Tuti alegrociter Con soa botelia Destiand la canoa Sfojand la melia. Calv. CANOCIAL, V. Canucial.

I spero ch'i l'avroma finì d' core Perchè s' me canocial ma nen tra- nonizzato, dichiarato per santo,

Canon, n. cannone, pezzo d'artiglieria , doccione , tubo di latta, di terra cotta, di piombo, o di altro a uso di far correre l'acqua. o di riceverla dalla gronda, ed anche per dar passaggio al fumo; canon da acqua, o da fum, doccione, doccioni.

> Un canon quand as despara Fa pa tant fracass com lor.

Dè'l feu al canon, vuotar il sacco, dir tutto il male possibile.

E sfogo la cagnina

Dasend'l seu al canon. Isl. Canonà, Canonada, n. cannonata, Canone, v. n. cannoneggiare. trar cannonate, scannonezzare.

Canone, n. canone, regola, livello, e dicesi anche canone l'annua prestanza sia che consista in denaro, sia che in altra cosa. T. leg. V. Diz. leg. Reg. Canone, decisione dei concili riguardanti la fede, la disciplina, ed ogni Isl. qualunque ecclesiastica costruzione, canone. Diz. leg. Reg.

> Canonica, n. canonica, abitazione assegnata a canonici.

Canonicà, n. term. eccl. dignità, canonicato.

Canonical, n. canonicale.

Canonica, n. canonico; canonich datari, canonico appuntatore; jus canonich, decretale.

Canonica, agg. canonico.

Canonie, n. bombardiere, cannoniere.

Canonisà, part. santificato, ca-( dime | beato ec.

v. dell'uso.

Canonise, v. a. canoniziare, dichiarare santo, beato ec.

Canonista, n. canonista, che perbo; orgoglioso. studia i canoni, o gli interpreta, dottore in ragione continica.

CAMP, R. possesso, campo, stajoro ec.; canp, accampamento, attendamento; canp collivà, lavorato, fig. canp, agio, occasione, luogo, comodo, tempo destro, campo, spazio, comodità; camp lassà d'ripos, campo sul canp, immantinente, subito, di botto.

A l'han spedì sul canp na comission

darè dle spale, postergato ec., gettato dietro le spalle.

CANPAGNA, n. campagna, campo, leggiare; bate la canpagna, vafare un'annata.

Campagneur, h. campagnuolo, campajuolo, rustico, contadino, noscer moderazione, non isparavillano.

Canpagnin, n. tustico, contapereccio, campajuolo.

bot dla canpana, rintecco; segn d' canpana, cenno, segno; colp

١,

Canonisassion, n. canonizzasione, pane a bot, rintoceare; canpana, a uso di scaldar le stanze, caldano.

> CANPANIL, CIOCHE, n. campanile; aut com un canpanil, altiero, sa-

> I teremot ch'a fan sautè **le cà** I fulmin ch'an pò tombe sui pap An pò sui campanii dle gran stà. Cas. other.

> CARPARIN, n. campanello, campanuzeo.

> CAMPANON, in aec. di campana. campanone.

CANPR, n. boscajuelo, campajo, lasciato sodo per seminarlo l'anno guardía campestro, camparo. T. seguente, maggese, maggiatico; leg, quegli che è preposto pel governo de boschi, de frutti di campagna e de' pascoli. Diz. leg. Reg.

Canrè, v. a. buttare, gettare, La qual second la norma ch'aj han [scagliare ec., scannellare, laneiare, ( daje avventare; canpe al fond, abis-Doveis portesse subit da Platon. sare, nabissare, gettare in fondo, Calv. in basso; canpè pr tera, proster-CAMPA, part. gettato, scagliato, nere, prostrare; canpè giù, prelanciato, projetto, avventato; canpà | cipitare ; canpè, scanpè, campare, vivere; canpesse, n. p. lanciarsi, gettarsi, avventarsi; canpesse darè dle spale, postergare, metter in contado, lama, landa, spedizione non cale, sprezzare, non curare; militare; gode la canpagna, vil-fcanpesse su, dirupare; canpé giù da caval, seavalcare, gettar da gare; fè na canpagna, term. cont. cavallo; canpè sul mostas, rinfacciare; canpè via, vomitare, recere; canpesse via, non cognare, spendère spensieratamente; canpesse an ginojon, gettarsi in dino, villano, campagmolo, cam- ginocchio, alle ginocchia d'alcune. El fieul voria campessie 'n ginojon CAMPANA, n. campana, squilla : E coul pour vei lo tnia ancor pi fort.

Campestre, n. campestre, camd' canpana, tocco; sonè le can- pestro, campereccio, camperecio villereccio, rusticale, contadinesco.

CARPET, dim. di canp, camperello, campicello, campicciuolo.

CANPIDOLIO, n. v. it. campidoglio. CANPION, n. mostra, saggio, scampoletto, prova.

CATTUCC, n. campeggio.

Carres , r. forma per far le tegoic . forms.

CARSSEL, n. cancello, balanstra, belaustrata , ordine di balaustre.

CARSELL, n. cancelliere, segretaro; Gran Cansslè, la prima di tutte le dignità dello stato, Gran Cancelliere. Diz. leg. Reg.

Cansson, m. canzone, canzona ec. baja, burla, berta, favola, frottola; esse an cansson, essere in canzone, in baja; butè an cansson, canzonare, mettere in canzone, metter in baja, dar la berta, cuculiare, V. Canssone:

CARSSONÀ, part. uccellato, burlato, beffato, deriso, cuculiato.

Canssonada, n. celia, motteggio, motteggiamento, burla, derisione, uccellazione, baja, soja, cilecca, berteggiamento, corbellatura.

CANSSONADOR, n. irrisore, beffatore, derisore, burlatore, burlone, burlevole, motteggiatore, burliero, beffardo, bajone, ce-

ter in canzone, in baja, motteg- ricantare; canteila ciaira, parlare giare, proverbiare, beffare, cu- fuori dei denti, dir liberamente culiare, dar la baja, dar la soja, l'amimo suo; cantè 'l tu autem a bergolinare, sojare, berteggiare, quaicadum, rimbrottarle, riprenccliare.

CANT, n. cantamento, canto, cantare; cant, subi d' j osei, canto; cant ferm, canto fermo; cant figurà, canto figurato; cant, banda, parte, lato, canto, fianco; dal me cant, per quanto a me spetta; da cant, daccanto, accanto, ai fianchi, allato, lateralmente, e talvolta in disparte, da parte.

CANT, prep. da cant, laterale, allato , a parte.

CARTÀ, part. cantato, celebrato, lodato.

Cantabruna, n. pevera, specie d'imbuto di legno. Zal.

CANTART, che canta, cantante; andè cantant, o cantand, cantaechiare, canterellare, canticchiare.

CANTARANA, n. raganella, e raganello, tabelle.

Cantaride, n. canterella, cantaride.

CANTARIN, n. m. cantante, cartatore, cantarine, musico.

Cantarina, n. f. cantante, camtatrice.

CANTARIS, uccello simile in grossezza al frosone, strillozzo. Zal.

CANTATA, n. composizione musicale contenente recitativo e aria, cantata.

CANTE, v. a. cantare, intonare, garrire, canzonare, cantilenare; diatore, scherzevôle, motteggevole. | cantè d'madrigai, madrigaleggiare; CAMSSONE, v. a. canzonare, met- canté e balé, carolare; torné canté, derlo, rimproverarlo, minacciarlo; CANSSONETA, dim. di cansson, cante da gal, esser contento del canzoncina, canzoncino, canzo-Isuo stato, non aver bisogno di netta, canzonina, canzonaccia. I alcuno; cante, cantare, por dire sinceramente il suo parere, nar- del canton, svolta; canton si dice rare la cosa come sta; cante a di una certa parte di paese, reoria, cantare a orecchio, oppure gione, quartiere. a aria, cioè senza cognizione dell' arte, secondando solo colla voce cantonato. l'armonia dell'orecchio; cantè, cantare, parlandosi di scritture, contratti, e simili. Es. Che questi debiti si debbono pagare in quel modo, e forma, che cantano, ed esprimono dette scritture, e contratti. Band. Ant. Ecco qui carta che canta. Fag. Com. Finalment a l'a cantà, finalmente ha confessato, scoperto, detto ogni cosa , ha vuotato il sacco , il gorgozzule ec.; cante martina, spezie di giuoco, che si pratica nelle stalle, e da cui è derivata la frase: fè cantè martina, far attendere.

CANTER, URINARI, n. cantero, cantaro, orinale, pitale.

Cantenut, v. canticchiare, cantar sotto voce...

CANTILENA., n. canto sguajato, nojoso, cantafera, cantilena.

CANTIN, n. cantino, corda del violino, e d'altri strumenti.

CANTINA, per crota, n. cantina, cella vinaria; per betola, dove si vende vino al minuto, canova, bettola, osteria da mal tempo.

An mes d'una cantina Cantand la bertolina

D'antorn al mei botal. Canting, n. cantiniere, cantiniero. CANTINETA, dim. di cantina, cantinetta.

Canton, n. canto, banda, cantone, angolo, fianco, lato; canton dle mitrie, o scuffie, bendone; tajè un canton, smussare; volt nocchiale, telescopio, occhiale.

Cantonà, part. incantonato, ac-

. Cantonà, n. cantonato, canto, borgata. 14922 1

> Sti bavos e langrignaire 🕦 Tuti doi son carpionà and D'una fia d'un brustiaire Ch'a sta la 'nt soa cantona. S. 1. 16.7 Est.

CANTONAL, agg. di cantone. Cantone, v. a. ridurre in un canto, incantonare, cantonare; cantonesse, v.n.p. ridursi in un canto, incantonarsi, accantonarsi, V. Ancantonesse.

Cantonera, n. armadio triangolare posto nei canti delle camere , armadio triangolare; *can*toniera in italiano vale femmina di mondo **de**lle più vili, di quelle, cioè che prendon posto nei cantoni de' trivi.

CANTONET, CANTONOT, dim. di canton, cantoncello, cantoncino, cantuccio, angoletto.

Cantonù, part. canteruto, cantonuto.

Canton, n. cantore, musico, cantatore.

Cantoria, Cantoraria, n. cantoria , palco drizzato in chiesa pei cantori, tribuna dove stanno i cantori e sonatori, coro.

Cantrognà, part. canterellato. Cantrogne, v. a. canterellare. CANUCCIA, pcita cana, caneta, n. cannuccia, cannella, cannellina, cannellino.

Canucial, n. cannocchiale, ca-

CAON, V. Cavion.

CAOS, n. caos, confusione, scompiglio, mescuglio, disordine.

CAR, n. capo, superiore, regolatore; cap prinssipal, capo suaso, convinto, soddisfatto. Es. superiore, signore principale, articolo , punto , ragione , argemento principale, punto importante, maggiore; cap d'cà, capa ... D'ogni fatto e ragion. di casa; cap d'ij vers, capoverso; cap, teren ch'a spors ant'l mar, cavo; cap popol, capo popolo; cap dii bandi, capo bandito; da cap, man. pr. de capo, a capo, a principio, a bomba; tornà da cap, tornare al principio, tornare a homba, toccar homba, tornare

Torniamo dunque a testo chela torta Mi sente più di stizza, che di lardo. Fè cap, far capo, capitale, ricorrere, aver ricorso.

Le moroide ch'ii patis Fassa cap dal me imprendis. Isl.

CAPA, n. cappa; capa del fornel, capanna, cappa, gola del cammino.

CAPACE, agg. capace, atto, abile, idoneo, possente, poderoso, valevole; rende capace, abilitare, e talvolta persuadere, convincere; capace d'tut, facimale, mal bigatto, atto ad ogni mal fare, facinoroso; esse capace, paresse, n. p. attirarsi, procaedetto di cosa vale essere in pe-sciarsi, guadagnarsi, conciliarsi. ricolo, minacciare, essere possi- A s'era con ste ghemne caparasse bile, poter accadere ec.; sta cà I merlo i torsacoi, j orieui e i gai l'è capace d' tombè, è in pericolo, E tuti d' sta pest son 'namorasse. minaccia di cadere; iv credo nen capace d'fè ste cose, non credo | pelletto. che queste cose possano mai discendere nel vostro cuore.

CAPACITÀ, n. capacità, idoneità, attitudine, abilità, potenza, faooltà , intelligenza.

Capacità, pari. capacitato, per-

· · · Io vuo' toccar col dito Esser ben informate Restar capacitato.

Buon. Fier. 1. . GAPACITE, v. a. capacitare, convincere, persuadere; soddisfare; capacitesse, n. p. capacitarsi, persuadersi, calmarsi, acquetarsi, rimaner convinto, persuaso; finalment a se capacitasse, rimase convinto, gli capi, gli catrò nel capo, gli fu capace.

CAPALA, O BORLA, n. bica, massa di covoni.

CAPARA, n. caparra, arra, arrata; dè la capara, caparrate, dar la caparra. . .

CAPARA, part. incaparrato, caparrato.

CAPAREI, agg. caparbio, ostinato, capocchio, pertinace, pervicace, capone.

CAPARBIERIA, M. caparbietà, caparbieria, ostinazione, pertinacia, caponaggine, caponeria.

CAPARR, v. a. caparrare, incaparrare, dar la caparra; piè capara, prender la caparra; ca-

CAPARUCCIA, nom. cresta, cap-

CAPARUCCIA, n. d'uccello, palettone, albardeola, mestolone.

CAPASTR, n. uccello di preda, astore.

capel, cappelliera; gavesse'l capello, far di berretta; tachè'l A fa l'istess'effet la nostra gloria. capel al ciò, detto che si usa quando allo sposo venga data Fota d'coul miserabil capestorn stanza nella casa de' genitori della Ch'ataca bin soens la gioventi. sposa, i francesi dicono trower la nappe mise à se formarier,

· Carela, n. cappella, chiesina, oratorio, tempierello, tempietto; sazione tiene il primato.

Scotè sta sì ch' l'è bela E degna d'attension Tnijne pa capela

Fica la 'nt un gripion.

CAPEL VENERE, erba medicinale, capel venere.

CAPERI, int. it. esclamazione di meraviglia, capperi, cappita, pape, cappiterina, cazzica, canchitra, cancherusse. Es.

Canchitra! così ben non canta il sere ·Quando s'accozzan egli, e'l cheri-(chino.]

Cof. 4. 13.

Capestonn, n. capogiro, giracapo, capogirlo, intronataggine, CAPEL, n. cappello; capel d'teila | vertigine, capogirolo, ruzzo, zuransirà, o d'altro per ripararsi lo, ghiribizzo, capriccio, mattedalla pioggia, capperone; butè 'l ria, stravaganza, stranezza, matcapel, incappellare, coprir il capo; tezza, traviamento; avei quaiala del capel, ala del cappello, cosa ant'l capestorn, abbaecare, tesa, vento, piega; capel a tre | ruminare, meditare, fantasticare. corn, cappello a tre punte, a tre | Sta faula a dev gaveje 'l capestorn venti, a tre acque; scatola del A coui ch'a vivo mac pr ampisse ( d' boria pel, scappellarsi, cavarsi il cap- Butè na pugnà d'paja drint a'n forn

Cas. par.

Calv.

CAPI, v. a. capire, intendere, appendere il cappello al chiodo, an- comprendere, conoscere; j' eu dare a convivere in casa della sposa. capì lo ch'i veule dì, attinsi benissimo le parole. Cal.

O se'l cristian capieissa sta vrità! tnì capela, tener cappella; si Vedria ch'le disgrassie an rendo fort dice pure di chi in una conver- E'n fan stime un po mei l'eternità. Cas. quar.

CAPIATUR, ordine dell'arresto personale , della cattura.

CAPILAR, n. capillare.

CAPITA, cappitorina, V. Caperi. CAPITÀ, part. capitato, arrivato, giunto, accaduto, avvenuto, incontrato, successo.

Na berta ch'a scapava dal paiis Distruta da la fam da la vrmina L'era capità desa del Monsnis.

CAPITAL, n. fondo. capitale. valsente; fè capital, far capitale, Buon. Tanc. 2. 5. stima, fare stima, far conto, far Cancherusse! ei mi fu per ingo-assegnamento, pensar di valersi jare. Buon. Tanc. 3. 12. Cazzica! di alcuna cosa, di ricorrere ad mon volea perdere il mio. Amb. una persona, come al capitale; fè poc capital, aver in poca stima. Pr deve un contrassegn d' merlan- pitol, corpo di canonici, e adu-

I soma si dispost se capital Noi comodroma tutt'a maravia.

Calv.

Porteme piuma carta e caramal **E lassè** f**è da noi**; con dontre zero I liquidroma i frutt e'l capital.

Lo stesso.

CAPITAL, agg. capitale, principale, essenziale, primario.

CAPITALISTA, III chi ha capitali considerabili, somme riguardevoli di denaro, capitalista. Alb.

Cameana, n. fem. capitanessa, moglie del capitano, capitana,

galera , sopraggalea.

CAPITAM, n. capitano, condottiere d'eserciti; capitani d'i bonbista, capebombardiere; capitani d' nav, capitano di nave.

CAPITANUBA, n. capitanato, ca-

pitananza, capitaneria.

CAPITÈ, v. z. arrivare, capitare, giungere, accadere, avvemire, incontrare; capité bin, o mal, capitar bene, o male, aver buono, o infelice esito, incontrar buona , o mala fortuna; *coula fia* l'a capita mal, capitò male, ruppe il collo, non fu felice nella scelta dello sposo. Es. Fecilo solamente, perchè quella figlia non capitasse male. Fir. Trin. 4. 3.

Captel, n. capitello, cornice, antenitorio, cappello.

CAPITINA, V. Caperi.

CAPITOL, M. capitolo, articolo, soggetto, punto di q<del>aestione</del>, patto, convenzioni; capitol, vapitolo, componimento in terza rima ; capitol , adenanza di frati, o d'altri religiosi, capitolo; ca-I pelletto, cappellino; giughè a-ca-

( tropia nanza loro, capitolo; capitol, sorta di breve lezione, che si recita in fine di certi uffizi, capitolo; avei vos an capitol, V. Avei; dedussion d'capitol, term. leg. deduzione di capitoli, cioè proferta, presentazione di capitoli contenenti la materia da provarsi. Diz. leg. Reg.

> Capitoli, Capituli, part. capitolato, distinto in capitoli, scritto,

diviso in enpiteli.

CAPITOLIA, n. capitolare, term. *eccl.* appartenente a capitolo di canonici , di regolari ec.

Captronassion, st. convenzione, capitolazione, patto. Es. Dove lo detto conte fa con lo detto comune più convenzioni, e capito*lazioni* , e giura ec. Dav.

CAPITOLE, CAPITULE, v. n. capitolare, scrivere a capitoli, dividere in capitoli, far capitoli delle materie, far convenzione, venire a patti, registrarhi, e talora *atti ne*l significato di *condi*zioni della capitolazione.

CAPLL, A. cappellata, quanto può contenere un cappello.

CAPLADA, & scappellata, riverenza, inchino, saluto ossequioso, *e fig*. **łava** capo, risciacquata, riprensiume, bravata.

CAPLAN, n. cappellano, man-

Siò BBJÌO.

Camania , n. cappellania.

CAPLAS, n. acc. cappellaccio, cappellone.

CAPLE, n. mas. cappellajo.

Carlena, n. fem. cappellaja.

Caplet, n. dim. di capel, cap-

plet, term. di giuoco fanciullesco; caplet del moch dla candeila, fungo.

CAPLETA, n. dim. cappelletta;

cappellina.

da uomo, che da donna, sia di paglia, che d'altro. S'ved nen tante manisse al meis d'

Balb.

CAPLINA, n. dim. cappelliera, cappello di paglia, cappellina; caplina, met. criada, coression, cannata, rabbuffo, riprensione, correzione, bravata.

CAPLINOTA, n. dim. cappellina,

cappellinuccia.

Goarde na caplinota, guarnia con ( d' bindei.

CAPLOT, n. dim. cappellotto, cappellino.

Captua, n. allodola, cappel-

luta, uccello.

Captus, n. peg. cappelluccio. CARMEIST, n. capo mastro, capo gliatura.

CAPNEGHER, n. d'uccello, capinero, capinera.

CAPOCIA, n. capocchia, V. cabocia. Capocià, part. cappellato.

Caron, n. cappone, gallo cain terra acciocchè barbichi, e fig. un bon capon, un buon dritto, un grasso dritto.

Caponà, part. capponato, castrato. strare i polli ec., pettinicciare,

principalmente delle calze.

Caponena, n. serbatojo di polli, e simili, stia, capponaja, truollo; angrassà'nt la caponera, stiato. Nojà dal sempre vive an caponera D'stè sarà ant'l giouch, e d'esse mui CAPLIN, n. dim. cappellino tanto A spass con un bachet da na va-( chera. Calv.

CAPONET, n. dim. di capon, capponcello ec., polpetta, sorta ( genè di piettanza fatta con carne trita A otober s'ved nen tanti caplin. involta in cavolo, od altrimenti:

CAPONURA, n. castratura, ricucitura, ricucimento.

. CAPORAL, n. caporale.

Caporion, n. primate, caporione, primasso, caporale, capo, direttore, guida, regolatore, arcifanfaño.

CAPOT, n. cappotto, ferrajuolo, saltambarco, saltamindosso, giulecco, spezie di veste da schiavi, o galeotti; capot da soldà, da sciav, centone, schiavina; dè un capot, guadagnè la partia marsa, vincer tutte le bazze, dare cappotto. CAPREIS, n. quagliato.

Capreisa, n. quagliamento, qua-

Capriconn, n. capricorno.

Caprissi, n. capriccio, ghiribizzo, pensiero strano, fantasia, grillo, senno, imbizzarrimento, gricciolo, voglia matta, pazzia disordinata; cavesse i so caprissi, strato; capon, barbatella, quel cavarsi le sue voglie, scorrere la ramicello di vite, che si pianta cavallina, scapriccirsi, scapricciarsi; fè a so caprissi, fare a suo modo, a suo capo; essesse gávà i caprissi, aver scorso la cavallina.

CAPONE, v. a. capponare, ca- Sa ben per cosa spendme, sa ben ( ch' j'eu nen'l vissi rimendare malamente, e dicesi D'volei che tuti a fasso second'i me ( caprissi. Cas. com.

. Vive da machina Sciav d'i caprissi

D'ij pregiudissi. . Calv. CAPRISSIESSE, CRUSSIESSE, v. n. tribolarsi, affligersi, attristarsi ec. Itenente dieci barili, V. Diz. Bol. per desiderare ardentemente alcuna cosa, o persona, V. Ancaprissiesse.

. Carrissios , *agg*. capriccioso , hiszarro, arcilunatico, umorista, arioso, ghiribizzoso, bishetico, fantastico bell'umore.

Carstons, V. Capestorn. CAPTAOLA, SCRICO.

CAPTAST, capo tasto, v. dell'uso.

CAPTIVA, part. cattivato, conciliato, acquistato.

CAPTIVE, v. a. cattivare; captivesse, n. p. cattivarsi, procacciarsi, conciliarsi, acquistarsi, rendersi uno benevolo, o malevolo

CAPTURA, n. cattura, presura. imprigionamento ec., preda, bottino, spoglio.

CAPTURE, v. a. catturare, imprigionare, condur prigione.

CAPUS, n. scapolare, cappuccio, bacucco, e fig. innamoramento.

CAPTISSA, n. d'uccello, bubbola. CAPUSSIN, n. cappuccino.

CAPUSSINA, n. f. cappuccina. CAR, CHER, carro.

CAR, agg. caro, che vale o sì vende molto; vende car e salà, vendere a gran prezzo; car, fig. grato, accetto, amato, diletto, pregiato; avei pi car, amar meglio, voler majo; canon del caramal, penpiuttosto, preferire.

CARA, pr basin, bacio, baciucchio; fè cara, fè una cara, E lassè fè da noi; con dontre zero careggiare, accarezzare, baciare, I liquidroma i frutt' e'l capital.

vezzeggiare.

un car, una cara d'vin ch'a contena des brinde, si potrebbe chiamar cogno, che presso i fiorentini significa misura di vino con-Di vino trovammo per la gabella delle porte, n'entravano da cinquantacinque mila cogna, e in abbondanza talora dieci mila cogna. G. V. 11. 93. 6. Di vendemia valse il cogno del comunale vino fiorini sei d'oro. Id. 99. 3.

A ste nosse s'è comprasse Una cara d' vin ciarat. Isl. CARABINA, M. carabina. Carabinà, colpo di carabina. CARABINIR, n. carabiniere. CARACOL, n., evoluzione militare. CARACOLE, v. n. caracollare.

CARADA, o CANADA, sorta di tabacco, canadà.

Carafa , n. tazza , caraffa.

CABAFINA, n. dim. di carafa, caraffino, guastada, inguistara, polmentario, guastadella, guastadetta, guastadina, guastaduzza. Es. E d'acqua chiara e fresca un caraffino, è più sicuro bere. Mat. Fran. rim. burl.

CARAFONIA, CARAFOGNA, sorta di raggia a uso di fregare i crini dell'archetto, colofonia.

> Prchè d' coul odorat, Ch'j heu d'ambra con d'zibat

E carafogna. CARAMAL, n. calamaro, calanajuolo; sabioneta, polverino.

Porteme piuma, carta e caramal

CARA, CARA, n. carrata; forse CARATEL, n. caratello, botti-

più lunga e stretta.

Carater, term. degli stamp. carattere, e met. indole, natura, maturale, qualità, dote, genio, costume, inclinazione buona o cattiva.

L'aut d'un carater dous a tutt ande.

Cas, par. a due facce falso , finto , bacchettone.

Ved grun ipocrita

Da doi carater. Caraterise, v. a. Caly. o. a. contraddistinguere, contrassegnare, e caratterizzare.

parte, una porzione.

CARAVARA, n. carovana, molti- dell'uso. tudine di gente che si porta altrove, o per faccende, o per pas- abbruciato. satempo; fè soa caravana, far la sua carovana, e vale talora diporto, baldoria, allegria, partita di piacere, giro a diporto, carcassa, carcame, carogna schescappata.

S'ai n'è quaicun ch'a dia, j heu fait fig. la morte.

eccess.

Vale anche viaggio.

Lasso i ni, lasso le tane E fan d'lunghe caravane Per serchesse da mangè Da per tutt dov'ai na j'è.

CARBON, n. carbone.

pestilenziale, carbone, carbonchio,

cella di varie forme, ma per lo carboncello, ciccione. Esemp. Da quest'atra bile nell'ultimo grado riscaldata, ne esce il carbone, o carboncello. Redi.

CARBONA , sort d' salada insalata di varie erbe , e fig... mescolanza, miscuglio, mistura; la carbonata italiana è altra cosa cioè carne di porco insalata, cotta sui carboni.

CABBONE, A. carbonajo ... braeiajuolo,

r in Breddst CABBONE, n. di uccello, chiamato vitoueta, passera selvațica, CARBONERA , R. carbonaja.

CABBONINA, n. carboniggia, car-CARATURA, B. quota, parte, una bone minuto, carbone di legne minute spente, carbonella. Voc.

CARBONU, agg. carbonchioso,

CARCA, A. calca, folla.

Canca, part. premuto, calcato. CARCASSA, n. carcame, arcame, letro; carcassa dla polaja, ca-Ch'antramantre ch' coust'udiensa a triosso; carcassa, sorta di homba, ( sent carcassa ; carcassa , a uso di fare Del prodigh l'instrutiva caravana le cussie, gabbia; carcassa veja,

( listess Coula carcassa veja dla faussia Ch'a spera, ma ch'a piora i propri Ch'a fa sonè 'nt el mond tante can-

> Cas. par. A l'a perdona a gnun chiunque ch'a ( sia. Cas. qua.

E ch'a smìa ch'a tabusso A la porta dla carcassa Che pur trop tuti an ramassa.

Lo stesso. Cas. quar. Tant j heu bon pat a tire me cordon Fin ch' la carcassa, ela pel tena bon Carson, n. per enfiato, o bolla Fè finta d' nen e pi gnanc se fiè.

ılsi.

CARCAYMA, #. incubo, che soffrono coloro che dormono sul dellino, cardelletto, cardello, cardosso col ventre pieno d'alimenti di difficile digestione.

Cracerl, part. imprigionato,

incarcerato.

Carcent, v. a. imprigionare,

incarcerare.

· CARCHR, w. &. calcare, premere; carchè la man, accrescer la dose di checchessia, e fig. sovrabbondare nel correggere, nel castigage, nel lodare, nel biasimare ec., eccedere, caricar la mano, aggravare oltre al convenevole.

CARCURA, n. calcamento, cal-

catura, pressione.

Carp, n. cardo, cardone; card salvai, tribolo, stoppione, cardo

Rave, sicoria, d'endivie e spinas Card e carote, cossot, ramolas Laitue, seleri, e coi carpionà. Isl.

CARDA, n. pettinella, scardasso,

cardo, scapecchiatoio.

Card, partic. pettinato, car-

dato ec.

CARDAIRE, SCARDASSIN, O SCARrassin, n. ciampo, cardatore, car-

minatore; scardassiere.

CARDE, v. a. scardassare, carninare, cardare, dare il cardo, capecchiare, cardeggiare, accoonare, arriceiar il pelo al panno.

Candin, dim. di card, cardo. CARDINAL, n. di dignità eccl.

ardinale. CARDINAL, agg. cardinale, prin-

cipale.

CARDINALATO, n. cardinalato. CARDINALISSI, agg. cardinalizio, carezzina. cardinalesco.

CARDLIN, CARDLINA, M. dim. CETderino, carderello, lucherino.

Ch'i gross antra lor aitri as mangio

E venta ch'i cardlin com a l'ègiust A servo pr pitanssa ai papagai.

CARDO, quella intaccatura, od ugnatura delle doghe dentro quale si commettono i fondi delle botti, bigonce, secchie, e simili, capruggme, zina, Zal.

Cardon, m. cardone. CARDON, M. cardone. Cardaire. A 150

CARDURA, R. cardatura. Cant, n. ( coll'e larga ) care

riaggio, Caresa, a. rotaja, ruoteggio. quella pesta che vien fatta dalle ruote delle carrozze, dei carri, e simili. V. Carsa.

CARESSA , Macarezza., amorevolezzina, lusinga, vezzo, moina; se d' caresse, carezzare, careggiare, vezzeggiare, ammoinare, ammuinare, palpare.

Con tule soc richesse Canhiero d' sentiment Fasendie sent caresse

E mile compiment. Caressa, part. carezzato, ca-

reggiato, accarezzato.

Caressaire, n. moiniere, carezzante, carezzatore, carezzevole. Caresse, v. a. carezzare, careggiare, accarezzare, ammoinare, ammuinare, vezzeggiare, lusingare, piacevolare.

CARESSINA, n. dim. di caressa,

CARESSOT, n. dim. carezzevole.

CARESSURA, in lusingamento Ju- Pendrojè à toch d'un sac ch'ai serv singhieria, accarezzamento, Carestia, n. carestia, caro. Venta ch' la carestia, la famila sei A vena a desale coi bei consorn. micro is exercise in Last Dar. 15 CAMPARIOS MINES in in the Invender of troppo card presson and mindred CARRY, Aire corretto, carringla, confetting sicamically; consciude maina propinalari carriccio estro . CARRYA DA VERRIA DOCKETTA carrettones carregoion e fig. denna vilgandi mal afferenti contanto Li Capita, p, carrettata tanta materia, quanta de contiene una estretta. piracchio peorta di calesson w hi Carena, Mistaccailde careta carrettone, carretta grantle, die CARA Me Carico Spesow Dennis porte (l'editi, portarne, il casico) scoptarne, pagamenth presson in na in various aurompa, uno asi osti Tie ni Gana, ali menpoc valdringori tin ti**ews shakedosportail.com**it nu Acjed par religiosionie alst. CARIA ... in . configuration to the carico. carica , soma, incarido ; caria da first tarica ! parte in thunizione care, gravare, aggravare, metter che si mette melle, bombarde le sopre la ddossare; cariè na somà, negli archibusi ec., e diensi ancho assomare s cariè trop : soprag-CARMAGE CARRESTS : Marufapitas carià d'afè, pieno din Secende, bado adoss a quairen, addossere, affaccendato, affannone; tomp da- revesciare la colpa sopra alcano, rid , tempo : oscuro , navoloso; ed anche addossargli; un negorio Cariè d'vermina da la testa ai pè, pennecchiare; cariè, la balestra, Na tasca d'trogia al col già bin caricar la balestra.

(d'camisa. Cas. par. Cariagi, n. salma, carriaggio, vettura, carico, recutura, condutta. ... An doi o tre cariagi 🧳 L'han, tramuda pr fait . I mobil i bagagi. www.Na susto pura staiti-Carica, a carica, nifizio, impiego, posto, dignità o ufficie d'impiego; che attribuisce la faoglia di esercitare certe: funzioni pubbliche. Diza leg. Reg. !!. of Mia carica i farmeto anne A Brirome Brosogna 115 , Ch'as sa l'onor ch'a bsogne Trutandse per cimpe. Isl. Canica, part caricate incericato, inforcato. CARICAMENT N. CATICAMANTO, CO. rico; dè un carjeament, dar carico gravamento, caricamento, ingarigamento. Comments of the Carica, n. căricamento, carico, aggravamento, aggravio, incarico, peto obbligazione condizione onerosa. Diz. leg. Reg. Carié, v. a. caricare, incarigravare; *carie un fusit*a caricario; Gania, part., camento, cameo, lerne carié, ricaricare; cariè? D' braje ch'as lasso al dnans e per S'i veule cariè bin la balestre. . ( darè

"Carieta , dina piceolo carico. · Carigaduna, n. caricatura, dicesi di persona affettata principalmente nel vestire, ed anche 18 July 18 di ritratto ridicolo.

Cariosa, piccolo carro, V. Careta. Cantos , ugg. curioso: "

Carrà, a. carità, amore, affetto, pieti, compassione, miserittordia; fe la curità, fare finosindly fare warlth, or lat chelle; cutried whose visite peloses quelle cioe due buida più al proprio alle, che all'atrai ( carità . Schimitis pure tina Certa locacela colorita con zafferano de benedetta che in certe solemnite spi distribuisce nelle chieve ai sodeli ; ed anche ai redifratellir d'und veum pagina.

CARITATEVOL, aggi Caritatevole: lith**esistem**, limesiniere, benefico. CXMVERBUNK CONVERTORS . C VII

CAMERVE, R. carriovale ; carrid sciale , baccanale ; fè carlevà : 162fu nalastiare the 1965 at a minute

Peui ni saita dibugh l'angle . Desse spose at earleve. Ist

Carlin, moneda da 120 tire; ... Carlinh moneta.

Party di set . d'seckin D' sovran, d'huis, d'carles... - Chielo ch'as risigria · De smonfe na ghenla?

The Country of the Control of the Co Pr. alla carlona; parte a la car- Camasion, et alora carname.

lona, parler alla carlona, im-Icarnazione. Vas carnagion del pensatamente, senza considerare. mostas, incarnazione del viso.

corto, così detto dai francesi, carnajuolo, carniera, carniero, farsetto, e sorta d'aria di ballo, tasca adoperata da' cacciatori per e di raporto fatto nelescno della collocarvi la predu. convenzione di Francia. Alb.

Carmassa, agg. di donna sudicia, carogua, ed agg. a bestia morta", caroguas, encame. "Garrent; agg. & color, higio. " CARMELITAN", 12. CAPMONTANO: т. Савиня, и. polvere di color fosto a uso di miniare, carninio.

CARMINE, n. Chrisielo. CANN in carnet dark foregna. ewne dura ; timate; tigliota; the carn's pel, intertutineo di leve i wis these laveages, dispussing, else save e vigia con un, este molto congiunto d'interessi. Tell'amichia colf undif-essere turne, of linghia The Mendel, blue where your design from lattri darre decea i salame i color d' carre, carniche d'ora octan 18 partin pelle upelle delle ur pelle pelle carre jugarin, itimet da varus simolidella canies for constrainetters, ViAPviscolesse; bate trope care al fee; meltire is potre troppas carne a fuocoj dire phre tioppe cose ad un trasto, imétere éroppe mazza; cain, termi della spera Strittura. corps umano, natara umana. R Rigliuot di Dio prese carne nolle viscere: di Marksi Passi La visi surrezion idella varne) cioè de **colopi: vimadi**a, 2000 kundidaan 1979 (

CARNAGE, CARNAGE, n. Vionda-Cas. quar' ments; uedistous, strage; ma-

CARMAGNOLA: M. sorta d'abito CARMAGREUL, o CARME, carnière,

CARNAL, agg. carnale, di carne,

o secondo la carne, e fig. lussurioso, lascivo, sensuale; parent carnal, parente carnale, stretto.

Carnalità, n. carnalità, carne, concupiscenza, sensualità.

CARNASSA, n. pegg. carnaccia. Bs. E perchè i mici peccati sono meno, che la misericordia, perciò io voglio murare questa carnaccia, questo corpaccio, questa vitaccia. Aret. Rag.

A son così galup d' mangè d' car-( nassa

Ch'a treuvo'l bon e'l gram tutt sa-( vurì. Calv.

Charassu, agg. toroso, carnoso, carnaceioso, pieno di carne, carnaceiuto, carnuto.

CARMIFICINA, n. carnificina, shrano, carneficina.

.. Carnassù.

CARNUCC, n. carnuccio, limbelluccio, carnicino.

Cano, agg. caro; felo paghè car e salà, farne pagar il fio.
E quand i cred ch' la cosa sia passà
Am la feisso paghè car e salà.

Balb.

CARÒ, voc. fr. n. soppressa, ferro da sarti. Alb.

CAROGNA, n. carcame, carname, carogna, rozza, cadavere dell' animale fetente, e fig. donna sucida, e di mal affare.

CAROGNASSA, n. pegg. rozzaccia. CAROGNATA, n. dim. rozzetta. CAROSS, n. carretta.

CAROSSA, n. legno, carrozza, coechio; carossa tirà a quat, quadriga; mnè la carossa, o cher, carreggiare.

Elo arivà an carossa?

Carossà, carrozzata, cocchiata. Carossì, n. cocchiere, carozziere.

CAROSSERA, n. rimessa, cocchiera. CAROSSIN, n. scroechio; fe'a carossin, pigliar lo scroechio.

Ant tal cas a fan dii debit O negossi d' carossin. Isl. Carossin, carrozzini, term, leg. V. Diz. leg. Reg.

GAROSSON, n. acc. cocchione. CAROTA, n. carota, havine, dauco, sorta d'erba pastinaca.

Vad serchè d'ampole D' nespo, d' griote
Smeno d' tartifole
Pianto d' carote.

E fig. novelletta, bubbola, canta favola, menzogna; piante d'carote, zampognare, ficcar carote, vender bubbole; carota, corda di tabacco, cannellino di tabacco. Zal.

CAROTE, n. novellatore, novelliero, novelliero, bugiardo, carotajo, V. Babolè.

CARPA, n. carpione, scarpa, pesce.

CARPION, pesce, carpione.
CARPIONÀ, part. marinato, e
carpionato per sim.

I son tant carpionà
E'n marca dla vrità
Buca com i desvenno
Ch'i n'eu pi nen ch''l fià. El.
Un bon bujì d' crava
Con d' rave carpionà.

CARPIONE, v. a. carpionare, accarpionare, marinare, soffiggare, e tener in molle dentro aceto il carpione, o altro pesce per conservarlo, met. intabaccare, cuo-

cere, innamorare, n. p. innamo- carta bolà, term. leg. carta bolrarsi, esser cotto, innamorato. Carrionuna, n. marinata.

Carro, n. carpine.

GARPOGN, n. pottiniccio, vale cucitura, o rimendatura mal fatta.

GARPOGN, agg. stopposo, passo, scemo, immezzito, spongioso.

Cansi, n. rotaja, strada battuta, carreggiata, pesta, calaja; esse fora d' carsà, esser fuori di strada, essere in errore, V. Caresa.

Carsai, n. callaja, valico, apertura fatta nelle siepi per entrare nei campi , nelle vigne ec.

CARTA, n. carta, foglio; carta dle masnà, dl'abecè, del Gèsu Maria, libretto in cui s'insegna di e l'ora della recita; cartel, a leggere a' fanciulli; dè carta bianca, dar carta bianca, passar carta di procura, lasciar in arbitrio; carta suga, carta sugante; carta *strassa* , cartaccia , carta straccia ; butè an carta, metter in carta, scrivere; carta da gieuch, e comunemente carte al plurale, carta, o carte; mescè le carte, scozzar le carte; butè ansem le carte, accozzarle; tnì su le carte, tener su le carte, non farsi scorgere, far giuoco coperto; carta da vrera, carta da impannate; carta gloria, o carte gloria, carta gloria, v. dell'uso, e sono quelle tre cartelle che si pongono sugli altari; carta d'or, o dorà, carta dorata; carta marmoreggià, carta marezzata, amarizzata, amarezzata; carta d'uje, una grossa di aghi; cartatouccia, cartoccino, Cas, Caso, Asaro, n. caso, . N. Alb. Encic. in cartocciere; carta accidente, intervenimento, avvepecora, pergamena, carta pecora, nimento, accadimento, evento, carta pecorina, carta pergamina; avventura, sorte, fato, destino,

lata, Diz. leg. Reg.; carta pista, carta pesta; restè d'carta pista, rimanere stupito, maravigliato. L'è Landerman so pare? (mi resto

( d' carta pista!)

Cas. com. CARTATOUCIA, n. carica, cartoccino.

CARTEGG, n. carteggio, il carteggiare, commercio di lettere epistolare. 🧺 😗

CARTEGGE, v. n. carteggiare, tener corrispondenza di lettere. CARTEL, A. cartello, manifesto pubblico; cartel, cartellone, quello cioè in cui si accenna l'opera, il quella polizza che si pone nella facciata dei luoghi da affittare, appigionasi; cartel de desfida, cartello, o lettera di sfida.

· Cartela, n. cartella, quella custodia o coperta che si usa per conservare le scritture, e simili.

Cartiemetre, n. quartiermastro. Cartoccio, cartoccia. Cartolari, n. cartolaro.

Carton, n. acc. di careta, gran carretta, carrettone...

CARTONA, agg. carrettata, carrettonata.

CARTONE, n. carreggiatore, carradore, carrettiere, carrettajo.

A s'è piasse pr compare Messe Giors'l cartone Con Argnasca pr comare La cugnà del tarponè. Cartnon, n. cartone.

CASCH, n. elmo, caschetto.

fortuna; caso, term. di grammatica, caso; fe cas, o fene gnun cas, farne caso, non farne caso, stima.

Ma'n tal cas j eu da rende cont a ( 'nsun

Ch'a critico ch'a sabro a'le tutun. Balb.

Casa, n. legnaggio, lignaggio, casa , casato , casata , famiglia.

Casaca, n. voltè casaca, voltar casacca, e fig. mutar opinione, voltar mantello, ricredersi, rinegare, disdirsi. E per mostrarvi, quanto io stimi la grazia vostra; io voltero casacca, disdicendomi or or da sommo ad imo. Alleg. diventar cercone , dices del vino che va a male ; casaca, sorta d'abito, di cui el serviamo come d'un mantello, e che ha ordinariamente le maniche molto larghe.

CASACHIN, n. dim. di casaca

sbernia, giubba da donna.

CASALENG, n. casalingo; pan casaleng , pane casalingo.

Casalina, piccola tasca di euojo a uso di mettervi le cose appartenenti alla carica dell'archibugio.

CASAMATA, casamatta, sorta di lavoro nelle fortificazioni militari,

CASAMATE, fare a volta. CASAS , n. acc. di cas, casaccio,

gran caso.

Casca, part. caduto, cascato. Cascada, n. caduta, incidenza, cascamento, cascata, tomo, cadimento; cascada d'aqua, cascata, giuoco d'acqua.

CASCAMORT, innamorato, spa-

simato.

CASCANT, part. cadente, cascante.

CASCHE, v. a. cascare, rovinare , tomare, cadere ; casche ant te man ec., dar nell'ugne ec.; casche dla fam , morire, venir meno dalla gran fame; quand 1

pom a l'è madur bsogna ch'a casca; tutte le volpi alla fine si rivedono in pellicieria, tutti i gruppi si riducono al pettine cascheje, cadervi, cadervi dentro,

esser colto, inciampar nella rete, cedere in how men minor in the ced in

A portavo deo le braje Pr manthi soa liberta Ma a la fin a son cascaje E son vince annamord. Isl.

Casely, scompartimento, distribuzione, casella, quegli spazi quadri, in cui dividesi la parte superiore d'una scansia ad uso di mettervi scritture.

CASERMA, n. alloggio di soldati, caserma, quartiere, alloggiamento. Grassi, Dis. mil

Casera, dim. di ca , easetta , maggioricella , maggiorietta.

Casil, part da casie, accasato. Casts , V. Accasesse.

Casimin, term. de commercianti, casunir, panno, pannina che si fabbrica in Francia, ed in Inghilterra, e da alcuni anni in qua in Piemonte, e principalmente nella provincia di Biella.

Castn , dim. di ca , casino , casotto.

CASOT , CASOTA , fabbricuccia , casotto, casotta, piccola casa.

CASPITA, V. Caperi. ... Cassa, n. ramajuolo da acqua, cazza.

Cassa, n. caccia, cacciagione,

venagione; temp dla cassa, uccellagione, uccellatura; andè alla pullare, licenziare, scavezzare, cassa, cacciare, uccellare; cassa uccellare, scapezzare; casse per d'osei, frasconaja; de la cassa, dar la caccia, metter in fuga, in- spezzare; cassè man, metter mand seguire, andar in traccia; de la ad alcuna cosa; casse, gettar dentro. cassa a quaicadun, dar la cac- Av piumran tute e bele patamue cia, andar in traccia, inseguire, correr dietro ad alcuno; cassa, fig. cacciagione.

. Most . . . Oh che bagian Prchè scortiene tant pr de la cassa Ai luv ch'ioma nen vist ne noi ne i

and of can aut can Calv. E ciapela pr'l pnas Isl. Casse plur. di cassa ; ste a mar- barra , cassa ,

A desse suggession

Stasand marche le casse e cassa die Con tuta aplicassion. Isli di cassa.

Cassa significa il luogo dove la palla, o il pallone si ferma secondo certe leggi, quindi fare o vincere , o perdere , o segnare Ai resto eternament. una caecia. Gli dan trenta e la egecia sul piede. Lus. Rim.

Cassa, part. cacciato, seacciato. Cassacio, cacciatojo, strumento col quale si cacciano gli aguti in dentro, de l'interior de l'alle

CASSADOR . n. cacciatore , uecellante, uccellatore, armatore. L'haine da armete a quaich cas-

( sador Ch'a san tnì cura gnanca d' lon. Isl.

CASSAROLA, n. tegame, bastardella, casserola; pcita cassarola, tegamino.

Cassarola, tegamata.

Casse, v. a. cacciare, mandar

via , incalciare , cancellare , rompe, schiacciare, rompere, Av casso ant na marmita, av fan ( Fusti E voi mie povre poule i se forslue. Calv. fav.

CASSET, CAZZATELLO. Cassia, n. arnese di legno, cassa; cassia per trasporte d'bote ec. Dlongh ai veulo de la cassa cassa , paniere ; cassia , quella cassa dovo si chiudono i morti, cataletto; cassia, chè le casse, spiare i fatti altrui per il foro dell'ago, cruna, cassia, lamburo, cassia dla carossa, cassa, ossatura ; cassia d' fer, forziere, e cassa dicesi in italiano ogni sorta

Ch' la cassia d' fer dl'avar l'è com ( lingern

Tutt i dne ch'ai va drent

Fol. piem, dl. Arm. Can. Cassia, n. medicamento lenitivo, cassia; cassia an cana, cassia ne' hocciueli.

Cassie, n. cassiere, chi tiene

la cassa. Cassiera, dim, di cassia, cassetta. Cassiga, V. Caperi,

Cassina, n. villa, possessione, podere; cà d' campagna, casino; afit d' cassina, terratico; cassina a masoè, podere a mezzajuolo.

Essend na nt la banbasina Andaranne sna cassina Pie'l badil na sapa an man. E fè vita da vilan?....

Cas. quar.

Per d'pan pist e d' panadinne Sauto i redit dle cassine.

Lo stesso.

🖟 Cassinora , dim. di cassina, poderetto, poderino, poderuzzo, villetta villuccia.

Cheston, n. acc: di cassia, cassone, cassa grande.

Cassion, V. Cassieta.

Cassola, termi de mar, cazzuola, mestolardh muratore per maneggiare la calcina, mestola.

Cassor, cazzotto, pugno dato forte sotto mano.

mestela, mestatojo, casza, struil regime, il governo, l'autorità; peluja. strapparglielo.

Perohè ch'a l'ha pegura Ch' dvote maraman

Ai peussarcon driuma

Leve l'cassul d'an man. Isl. Cassul, met. governo amministrazione, regime, comando.

. . . . . B perche feje Tante gnogne con lasseje Coul cassul tant prest an man. Isl.

 Cassulà, cuechiajata, mestelata, si prende con una mestola.

Gassule, v. n. servir di zuppa, scodellare, metter la minestra, o altra vivanda nelle scodelle, ne' piatti, e fig. governare, reggere, dirigere, padroneggiare, aver il maneggio, l'amministrazione, far mento da suono, castagnetta, cacorrere il giuoco colla sua me- stagnotta, nacchera, salterello, stola, far le minestre.

Cassulera, Scumotra, n. carra, mestola, scumaruola. Alb.

Un toch d'una stagera 🦠 i

😁 Cassul e cassulera 😘 🕒 🤣 E mesa formagera

Ma tuta camolà. . . . CAST, agg. casto, pudices, continente. 🐪

"Carraght, agg. castagno, entiagnuolo, castagnino.

Castagna, n. di frutto, castagna, marrone, castagna, reastagnè, pianta; castagno; busch dà castagne, marrone, marronato; Castur, in ramajuolo, ramajolo, castagne bujie, succiole, ballotte, castagne brod, castagne cotte, mente di cucina, che si adopera lesse, tiglio, succiola; castagne a mestare que transciare le vi- brusata, caldaroste ; bruciate; vande, che si cuocone, o le coste; taje le castagne, castrare le caland de eussul d'an man, togliere stagne, l'aris, riccio, la seorsa,

> · Elo pa na bela strena · ... Ch'a l'a avù la pujolà 14800 · Duna tasea bele piena -De castagne brusatà. 🕦 🛂:

Con so piston d'castagna Ch'a l'a mai vist'i torn.

Castagni, n. dell'albero che produce le castagne, castagno.

Lesend me Seneces Sot na eastagna. Calvi Castagne, n. venditore di castagne, e cotte a lesso, succiolajo; quella quantità di checchessia che le bruciate, bruciatajo, caldarostaro.

> Castagne, v. a. trappolare, ingannare, castigare, fargli pagare il fio, talora burlare, ridurre al dovere.

Castagnete, n. crotalo, struspezie di fueco artificiato netis-

sima, e fig. colpi di sferza, sferzate ; castagnete., strumento fatto di due ossa, o di due pezzi di legna, che si mette fra le dita con cui si suona battendo l'uno contro l'altro.

Castel, a castella; castel da piante d' paloch, castello; forme d'eastei an aria, chimerizzare, fantasticare , fare castelli in aria ec. erfig. illusione ...sogno . cabelar L'è verprobifinadess i son falime B. chi Bhai sempre vist d'eastei an e de la companya della companya de la companya della companya dell Sorela.... ma i sè roi ek'i avi an-( durmime.

5 (1915) 150000 ... Calv. CAPITE V. Gestighè.

Castign 51 m. cashgo , gastigo , gastigatura, gastigazione, punizione, punigione, punimento, castigamento, pena, penitensa, animayversione.

Castigate, part. castigate, punito ec.

CASTIGAMAT, concistente, colui o quella cosa anche, la quale può mettere altrui il cervello a .partito, sferza, flagello, spogliazzo.

CASTIGATOR, M. castigatore, pu-

nitore, gastigatore ec.

CASMGER, v. a. punire, castigare, macerare, mortificare, gastigare, pigliar pena d'alcuno, fargli pagare il fio, correggere.

Castura, n. castità, continenza,

pudicizia.

Castlania, m. castelleria, castel-Ianeria, castellania.

CASTLET, dim. di castel, castelluccio, castelletto, castellotto.

castore; pan castor, panne castore. dolori reumatici.

· Gastràis parts monno, castrato. CASTRADOR, n. castra porcelli, castra porci.

-Castradura, n. castratura, o parte castraia.

CASTRASSION, M. CASTREUFRI; MILT tilamente, mutilatura, troncamento, amputesione.

CASTAR, v., a. castrare, e in senço, laggo, mutilare, tronçare, tagliare, morsaro, touvia, amentare. CASTREMEN, COSTREMES, M. 1/cg.

Var Disa legs Reposition and red CASTRO, V. Capating on a succe CASTRON DICESTRATO: .. V. Musich. CASTAVIARA, (CACACOO, CACALOGY chion sacasongue, cacasevenno

CASUPOLA H. V. Gaseta. 1.129995 8 Gatà, part. comprato, comperato, e per sincope, comperaj compro. 75 رائعتى

Catabul, baccano, rumore; strepito , confusione , chiasse, chiassata, fraçasso, tumulto, parapiglia. CATAGOMBA, sataqomba, luogo

shero sotterrapen..... CATAFALCH, catafalco, rogo, malco. Catalet ... n. feretro . cataletto . bara , mausoleo.

Catalog, n. ruolo, catalogo, registro , lista , nota.

CATALOGNA, nome di paese, ma più spesso nel significato di coperta di lana, boldrone, soltre-CATAPLAN, n. sornacchio, apptacchio, ciabattino.

CATAR, n. superfluità .d'umore che ingombra il petto e la testa, flemma, accatarramento, rema, reuma , catarro , e spesso si adopera per sornacchio, sputacchio, Casten, bivaro, bevero, castoro, e in genere incomodi di salute,

Chi patis die flussionasse Minca poch ant'l gariot Ant j orie ant le ganasse O eatar ant is spalot. Isl. Catar, agg. d'uomo, malaticeio, cagionevole, infermiccio; malsano: · Sti mes borgnove dur Borla att. A. l'avrant bin a cur ...... sann D'esse scrit ant lla partia. Die langrenne "e dij cular. CATAKAN, Segg. enthrealeys cas CATABATAÇ medirel cuiç extensionsione : catorattu and made Al n'e con la catarata 🖖 E chi peul nen digerì. Catarate : por cascuda : d'agaa, cateratta , cascata d'acquant acc CATAROS, agg. pituitoso, petratico, "reumatico, sornacchioso, catarroso. Carastian. matricula acatasto. CATASTA CHI CRIBSTA . SOCO. man, compress a contanious The Court of Manager 1941 To sbarbazzata. and the second

CATEDRA W. cattedra.

CATEDRAL, agg. cattedrale.

CATEBRATION, n. cattedrale. CATEBORIA , n. ! predicamento; estegoria , ordine , serio ; classe, qualità, grado, carattere. . " " CATERLE, D. POTRILE:7:20 minore che cola dagli occhi, caccole, cispane Tuta carià el poterla a men Con sing ongo: uncarna ... E sent caterie. . . ... . . Isl. CATERMA , (B. MRZZOCODIO.T.: ) GATERYAL, H. GOLET VOLUMENTO HILL. dine y folky calca a quantitie '45 - Cama, nacatino y catinella? A neCerner, n. dim.) di catin, catinistio. 4 detiniusso , ecatinellida , catinelluzza. state who a horal areas Carry, agg. cattivo, maligno, malvagio, pregindinioso panalitibiato, fello, furfantone : misero. meschino, tapino, dolente est vile, abbiettoec., sozzo, laidoec., difficile, malagevole.oc., politrone, dappoco ... gaglioffo: eca. furbo. CATASTA, part. posto in catasto, astuto ec., cattivo si dice apare censuato, accatustato, matricolato. di com, che abbia in se malita CATMYN, v. matricolare y acta- trista, difetto ec., quindi mindice tartare pietravaretishina . Liberia leatividishi paiss calies cálica CATE, v. a. comprare p com- tera, cativ vin, cativ cavalicativ perare; cate at credit , comprar press, catio peeta, cation mara credenta; catè con i dudista cantia phontin spans en, cativo praise, cations pilesti sc. s. come Cal di ch'i voust ube frei Gisco e fine; fine tragica ; morte tragica; on the second by to Martin continue page, 5 catheo, spagntores M'han mha'a voght ent paisa ch' feisten lint l'eating nui sintettato Da pen anlora i vi lo clio un bona cativa molontà de activa astin punssummer to water in . ( writa levolenza; cativ umor, mal umese; What lavota volue na gran bin. cativ, per flero, sostenuto, daro, Balb. insensibile, austero, severo. CATECHISM, n. catechismo, met. Pavi bel fe le cative · Pr inpegn an coust afè. Ist. Cativas, n. pegg. uattivaccio, tristaccio, ec.

Per caud, per freid, per pieuva, per Oh che maleur ! quante famie di-

. ...

( temposte

volere, maliguità, cattività, cattiseria, tristicia, malvagità, perversità. Catlinete 4 n. vezzi , carelse , moine, atti meno che decente, tratti amorosi, atti alquanta liberi. Ai no san dle cottinete Pr tireje al trabiciat. Isl. CATQUICE y Cuttolico, MARTE / Allà dunque provà con exidensea Ch' of nause tra i catolick e:Roman A l'à un favor special dle provi-👊 🔑 , in the Total ( . sicresa . , Can . rquar . ... Cateuri; n., beccaluglio, catorius gatta orba , da gatta orbal'antim Pur manch matis! L'arcissa del dewit Stadenta ostorba, n., com ma Con coul mostas piat Ma l'Erma sorba; Ant tuttij som trate ...... is. Asl. Garran, ... n. obstranie. ... , should ! pegolaron in the title in thinks Leucenic at offing their children : - Caruna , in. : pricin ... : pricionia: , L.: Claudenen , uni care : galderous : legaton a l'emprais lobiquit avec dans les les landresses de la landresse de la landresses de la landresse de la landresses d GAUD, as calore yenddo, scalda, scalures a mes into particle of the esso caudi d'una casa desiderarla Cauti esso, caudi d'una casa desiderarla Cauti esso. antificate pricande, nell'ore bring the LGid terusing a sustande in ciate, G. K., and a na reseas Ma gropà tut giù con d' cauna amatone d'una cosa, dediton ad mon Son pactisse, andèrbatid, lel. una cota. Gnanch i veui dela a gaun cusine gione, causa, cagionamento, ma-Ch'a son trop cand a ciupine. Isl. tuna, colpa; an causa, per ca-

CATEVERIA, n. cattiversa; mal- E i fe a un original d'couls portà. Gas. par. . 15 Caure, agg. caldo; caud e friant. caldissimo, nel suo bollore. ... Caupe, dè na cauda, arroyentare; pan d' prima couda, pane di prima cetta : piantè doi ciò ant una cauda niò doi colomb con una fava ... V. Golomb. . Campana, n. caldena j caldura; piò nasbanduna , prepdere, i una caldana, scalmanarsi, scarmanarsi. -ultualme venstarte candanne. Ch'am fan tine d'pevanne: Obi mi povrom ck'i meuir. Liver in a sure good in Isl. le. ichor soirsteaches and atario, colvi che sostiene: l'estremità delle verti preteleschooling that their to CAUDERA LIB. Caldena Calderone. vagello; caudera granda, calderomanicaudhra pana calderuolo, Carrand; voi an applimant initial calderatto, calderottino, candera, CATURAL, pante catturate preso, duccio, caldetto, caldiccivolo, CATURE, he a calturary legare. he Gaussia in the calore, caldo, Causa, n. cagione, radice, ra-Ma tute ste spesonne, e couste feste gione, a engione, per colpa; peita Pavì mai faje a chi l'ha travajà causa, cagioncella, cagionuzza.

si giudica all'udienza del Magi- lersene disfare. strato, o giudice; causa d'apel, causa d'appello, quella che si trova in grado d'appello avanti un tribunale superiore per far ri- Fin all'ultimo causs, fino all'ultimo formare la sentenza prenunziata respiro y fiatel meghan man la cesa dal primo giudice; causa d'intervent, causa d'intervento, term. leg.; causa somaria, term. leg. causa sommaria, a ciò che si S'an chita fin chi tiro j'ultimecausa giudica senza le forme, e provedure solite; giudichè le cause, tener ragione; causa d' concors, causa di concorso, term. leg. Diz. leg. Reg.

CAUSATO, term. leg. e amministr. causato, bilancio che le amministrazioni civiche, e comunali presentano annualmente alla R. Intendenza riguardante i redditi, e le spese dell'annata. Diz. leg. Reg.

Cause, v. a. causare, cagionare, produrre, esser cagione.

CAUSIDICH, n. term. leg. causidico, quegli che tratta, agita, o in qualsivoglia modo difende causa giudiciale, causidich, sinonimo di procuratore. Diz. leg. Reg.

Un causidich famous dl nost senat L'a tratà coul afè propri pr cheur, E fait de all'aversari le scach-mat. Poes. ined. dl'Arm. can.

Causona, n. acc. di causa, causaccia, causa di gran rilievo, importanza, causa di grido.

Causs, n. calcio; dè d' causs, dar de' piedi-, calcitrare ; *tirè i* causs, tirare il calzino, morire;

In linea d' giari ch' noi avio pr si ture d' causs, calcitrare, e fig. An causa d' Margritassa as son resistere, ripugnare, far fronte, ( estinte. Balb. | imperversare, dimostrarsi ingrato: CAUSA, term. leg. causa, con- de 'n causs a l'ola, mandar al testazione che si discute, e che diavolo, non più saperne, vo-

> Tra tant i son ant coula Ch'i veui dè un causs a l'ola Pr nen stè li a crepè. Isl. Gieuga fa d' croth, bestemia, giura in ('I fauss Besetera ... guardè 'n vissi ancarnà serro. . Cas. quar. Caussa, n. calza.

Sensa causse e men an testa Scarpentà com d' sfrosador. ... ...

· Caussà, part. calzato. Caussagna, n. argine, alzata, ciglione, rialto di terra posticcia, fossatello.

Sai intra d'ris al lait L'è giusta vostr fait · · · D'andè per le caussagne Fasand i veust consert ... Signore magne. Isl. CAUSSAMENTA, n. calzare, calzo, calzamento.

Caussa, v. a. calzare . vestire il piede, o la gamba di scurpa, o calza, o simile; tornesse causse, ricalzarsi ; c*aussesse le braje* , **cioè** portè le braje, prender il comando, il regime, il governo, governdre, comandare.

Quand a j han acaparaje A comenso lingerment A caussesse lor le braje 😁 Ma così insensibilment. Isl. CAUSSET, n. calzetta, calza; pè del causset, pedule; causset a la cagassa, o scagassa, calze a cacajola, a cianta, penzoloni; causset drapè, calse feltrate; sensa causset, sgambacciato.

CAUSSETAS, H. aco. calzaccia., calzerotto calzerone. . .

Causagra; m. calzajuolo, calzettajo. . Caussum, n. calce , calcina; cavers. d' caussina, incalcinato; curvi d'eaussina, incalcinare; tampa dla caussina. V. Tanpa; caussina bagnà, calce spenta.

CAUSSINAS, n. acc. di caussina, calcinaccio.

. .Causant, n. fornaciajo, CAUSSINERA, R. calcinaccio. . L'è lesta com un ciuch u. Patis la coussinera. ...

A tomb dl mal massuch Ma d'che manera. Canssion, term. leg. n. cauzione, mallevadore, sicurtà, chi sta cauzione; caussion, term. leg. cauzione, sicurtà, malleveria, assicuranza. Diz. leg. Reg.

CAUSSIONE, v. mallevare, star cauzione, o pegno, fidanzare, entrar mallevadore, pagatore per qualcheduno, Alb. assicurare, far sicuro altrui col proprio.

CAUSSIONEMAN, v. franc. n. satisfazione, strumento o atto di malleveria, di sicuranza, per cui taluno si obbliga di soddisfare ad un obbligo altrui in mancanza del debitore, e più ordinariamente cauzionamento, e dicesi del denaro, che riscuote il governo da A l'han tirà daspart la masovera alcune professioni ed arti da ri- Pregandla ch'ai buteissa ant un cacevidori ec. Alb.

calzaccia, calzerotto, calzerone.

CAUSTE, a CAUSSETE, n. calzajuolo, calzettajo.

-Caustice, caustico, e fig. mordace, satirico, maligno, pungenta. CAUSTES, n. dim. di caussa, calzino.

CAUSTON, R. acc. di caussa, calzerone , calzerotto.

CAUT, agg. riguardoso, provveduto previde rattenuto accorto, pensato, sagace, prudente, guardingo.

CAUTAMENT ... GUV. cautamente , con cautela prudentemente, sagacemente... accortamente, giudiziosamente.

CAUTELA, R. CAUtela, ritemutersa, prudenza , accortezza , sagacità , pracaucione, e malleveria, sicurtà, pegno, cauzione presso, i leg., V. Diz. leg. Reg.

GAUTELL, pert. cautelato.

CAUTELE . V. a. cautelare . assieurare; cautelesse, n. p. cautelarsi assicurarsi

CAUTERI, n. incesso i rottorio cauterio.

Cauterisà, part. cauterizzato. CAUTERISE, v. n. cauterizzare, far cauterio.

CAVA, n. buca, fossa che si fa cavando , cava , e parlandosi dei luoghi donde si cavano i metalli, e le pietre, miniere; cava dla caussina, fossa, buca, della calcina spenta.

CAVAGN, n. paniere, canestro. bugnelo, bugnela.

: ( vaga

CAUSTAS, n. pegg. di caussa, E ch'ai arcapiteissa ant quaich ma-( nera. Calv.

Ma per fe berbote l'ola L'ha brusà fin i cavazii: 😘 Cavagna, n. paniero, paniere; cofano : lasse ande toll per la cavagna, non parlar più di quello. abbandonarne il discorso, rimuni giarri, no sus dues inte bis silvino

Cavagna ; paniere ; paniere ; chriestro pienolus a duon ra ough! CAVAGNASSA JW. ECC. Canestracelo. Cayagre, on, of partiers of the collection of th najo, cestartiolo, and a resourcest

CHYLGHET A CHYLGHOTH Palinto di cavagn; pamerujzdo: panierini; curagneta d'giounels, finella, enfanetto, panierussola y pattierina ( bugacietta: buguelina. ALGVAD Caveonian n. Klimi dli Bububuk

canestrine a canestrette di cantestre le lo « cangetrucció» canéstriole, par nietino, cancetruzzo, philidretto, panierazzo y panieranene, panierezpele , icanestrettihoule ofour is

OMPASER, cavaliere? cuvaferishvent : carelier d'amore, étavalière d'alcuna donna. Era cavaller d'amore della marchesa. Libr. Mot. Cavajor Andacorte; ndicosis per parro; che regge la fatica; caval and shublished to the state of the cost of the state of t

carat of hime d'antray carato tire pearat de pesta, estalle di cho vardi portanto; smohtli del poeta reduci de paradici edvallo caval, scavalcato; calè descensit; bello in apparenza; bell'intibusto, servalesto, envet da osesse, cor-le fig. bella apparenza, por 1964 sière, corsiero que anal barb; bur-stanza, conti de gonela, cavallo bero; caval gigg, palasreno, wir pieno di vizi; caval, uno trei pelsi spo; oriò d'i savai , rignate; ea- del gluocò degli scatchi; ed una val mat, rabbie; ouval a fini- delle figure de tarocchi, cavallo, ga, cavallo affationevole; caval scavaliere; caval; per bravata,

cavallo travagliato dallo sprobajó, cióe piagato ai fianchi dal contiáno spronarsi, esse a caval, fig. essere a buon porto: 200 un câlul, dare un cavallo : cide frustate o nerb<del>ite</del> alcuno alzato a cavilluccio da un alew, es cha ebis un cavallo di questa fatta; si dice, che tecco un cavillo. Es. Noi altri pedanti abbiani per peggio il dar in una sassafnota allo svoltar d'un canto i che se hoctoccassimo un cavallo a brache calate dagh scolair. Dis Bol. Merito unitavall sufferitate un cavallo se dielet di chi ha fatto un errore (136 % è portition male in alcuna (1996); Ave un a caval, else leva a caval letar alcuno de esser levato a cavallo. dar la buju; cisere burlato; cutti aments careffer interogramme; caval castrd, cavallo castrill; caved story reevally bely takal onbrosquarelle ombroso; eaval chari an rejeje le couve i one, cavallo cortaldo si cuento fort da smaplas is well offer its stradispresso with nominable earthpa in didisclary vitable dissellar; caval spese altrui scroconndo quel des de pani, cavallo de som spessul pudij cavajek gran overječa nilitere da kakoson, savalio di carrome, CAPIL, OFF SAVARS TRASSFERENCE PITETTA; COPILINE NO CHEVILLO ME ch'a putis, ch'a l'ha le sparavel, ammonizione; caval, termine di

scuola , sculacciata , sculaccione , colpi di mano, o di sferza dati sulle natiche; caval d'artorn, cavallo di rimeno: montè sul caval *mat* , scottefs , o cortere la cas valling - montar sulls furight sovarsi ogai suo piacere seusa frenci o ritegnores sames in these pro-🦪 Perpa forma d'apasicie 🤫 📜 ... Quand a son sul saval mat 1. Tant le giovo com le veje 11 L'han la testa piena d'rat. e se na n**ish** Mat com an gaval, matto de seite cotte , o spacoiato, a spolpato, o matto tradici mesi dell'anno! met. spogliagia ; ed auche cavallo, CAYALANT, M. CORdottiere, condottiero, cavallaro, baronciajo, guida di cayallo di carico, o bar roccio, che i Romani chiamano butteres, the an interest 45.00

CAVALARIA, M. cavalleria, moltitudine di gente a cavallo. CAVALARIS . n. COSTORE, . cayal-

catore cavallerizate way official CAVALARISSA, M. CRYRHOFIZZAL LUOGO destinato all'esercizio del cavalcare, term. de' cavallerizzi; che fira, bica, sdegno; piè la cavalina, significa l'arte stesse, e l'insegna-landar in collera, stizzirsi; il vomento del ravelero. Es. Andava teabulo, italiano cavallina significa

.: Cathan, na peggir di reaval if lambo; monte sla cavalina, mon-

valli, veterinario.

leresco.

CANALET, THESTI, CANALETTO, THE CANALETA, SPORTALLIASTRIC. spolo.

CAVALET, M. eculeo, cavalletto. cavalluccio : cavalet, term. de'falegnami, piedica, pietiche, strumento di legname che serve a tener forme e salde le travi e i panconi mentre si segano, e serve anche ad altri usi : cavalet, term. de' pittori , seggio , strumento di legno da potersi abbassare e sollavaro di cui si servono i pittori per regrere le tele , e tavole che dipingono': *cavalet*, term. de' muratori (capra, armose a piso di regger ponți o palchi posticci a chi dipinge mura, o fa altro lavoro, intorno, agli, edifizi. . . .

CAVALIA, O. GARARIA, COPERGISTO, strumento fatto di due hastoni a uso di battere le biade, dicesi manfanile il hastone maggiore, che si tiene in mano, e vetta, o calogolija la bacohetta che batte. il cuojo che congiunge il manice cella vetta si chiama conhina.

CAVALAR dim, ronsino, hidetto, cavallino.

CAVALATA, O GAVALETA, CAVALLA giovane ; *gavalina* , . miet. - stizza , ogni mattina alla cavallerizza, e altra cosa, cioè sterco di oavallo, maneggiava molti cavalli. cavallaccio, nesta, wet sbriglinto, ter in furie, cornere, scorrere la CATALCHE, v. a., cavalcare, tad cavalling.

valciare a accavalciare de la presidencia accavalle de la caralla accavalla de la caralla de la cara

CAVALERISCH (2) equestre ; caval - CAVALOR , n. pegg. ronzone, ca-

sicale, aria breve, senza ripresa, Sorti da la caverna, scavernare. che si trova spesso ne' recitativi obbligati.

. CAVE, V. Badola.

CAVE A SIGNATIS, prov. lat. guardati da chi è segnato, cioè da' gobbi, ciechi, zoppi ec.

CAVEI, n. capello, crine; piè per i cavei, acciuffare, accapigliare; tajè i cavei, tosare, ton-la cavessa, far fare a modo nodere discutì i cavei, scrinare; stro, guidare alcuno alle nostre cavei ris, aris, capelli ripresi, arricciati, crespi; cavei desteis, capelli spresi, ripresi, e spesi non sono nel dizionario, ma come nota l'editore ed annotatore delle voci e modi toscani raccolti dall'Alfieri, sarebbero degni d'esservi regi- redine, arnese che si mette calla strati; avei un per i cavei, averlo in sua balia, in suo potere, tirè un per i cavei, tirarlo pe' capelli, indurlo quasi per forza, e del pè, capella, noce, quell'ouo contro sua voglia ad alcuna cosa; drissesse i cavei a quaicun, arricciarglisi i capelli, il pelo, inorridire. A fa drisse i cavei, grani la pel. Cas. par. Oh che afè quand am torna a me-

( moria I cavei tuti as drisso per punta. Ricr. d'l'aut.

perde i cavei, incalvare; cavei, nato vestito. piumosità di capelli.

CAVERNA, n. speco, spelonca, spelunca, caverna.

Pr là ant una caverna a f'era ancor Caviena, Caviuna, n. 2222012, Sotrà 'nmes' l rotam a la framenta chioma, capillatura, capigliatura, La spa ch'un di portava coul gran | capellamento, capellatura, ca-( sgnor. Calv. pillizio.

CAVERNOS, agg., grottoso, cavernoso.

CAVES, CAVEST, CAVESTR, CApestro , capresto , cavezza.

CAVESSA, M. cavezza, briglia, capestro , quella fune o cuojo a uso di tener legati cavalli, o si mili alla mangiatoja; mad per voglie comuni, aver il freno in mano.

E com meistre dla finessa! A van mnandison tuta pas I patron pr la cavessa. Ish CAVESSON, n. acc. CRYCZEORC. testa dei cavalli per maneggiari.

Cavia, n. caviglio, caviglia. cavicchio, piuolo, randello, caria che spunta in fuori dell'estremità anteriore dell'osso della tibia; cavia d'un strument, bischero.

CAVIAL, V. Cabial.

Caviassù, part, zazzeruto, capelluto, capillato.

Cavice, B. cavigliolo, cavicchie, cavicchia, caviglio, caviglia; avei 'l cavice, esser fortunato, riuser Giapesse per i cavei, accapigliarsi, bene in tutto, fortuna ... e poi accapellarei, fare a capelli, pi- dormi, aver la fortuna in poppe, gliarsi a capelli, spellicciarsi, la fortuna sorridere ad alcuno, rabbuffarsi; sensa cavei, calvo; aver la lucertola a due code, esser

An tuti i soi impegn a l'a riusi Venta propri convnì

Ch'a l'a'l cavice anter e ben piante.

CAVIETA, bischerello, bischerino, bischeruccio.

GAVIJ, O CAVIOT, cannello, o bastoncino bucato da una parte per tener al fianco uno dei ferri nei lavori di maglia, cavigliolo; cavij dona scala a man, piuolo, cavicchio, caviglia, cavigno.

CAVICASSION, n. cavillazione, gavillazione, sofisma, argomento fallace, sofisticheria, cavillo.

CAVILE, v. p. gavillare, cavillare, cereare, produrre sofismi, argementi fallaci, sottilizzare, eccedere in troppo minuziose cautele, inventar ragioni false, che sco, corrotto e sincopato da Franabbiano apparenta di novità, sofisticare.

Cavinos, agg. gavilloso, puntuoso, cavilloso, sofistico.

Cavion, n. bandolo, capo della matassa; trovè 'l cavion, ravviare il **bandolo** , *e fig.* comprendere , capire.

CAVIOT, n. cavicchia, cavicchio, cavigliuolo, cavicchiotto, cavigliolo.

Cavità, n. caverna, cavatura, cavità, cavernosità.

CAVIURA, V. Caviera.

-CAVORET, CAVORAT, non si registra questo nome proprio di una villa situata sulla collina di Torino, se non perchè ha dato luogo alla seguente frase Papa d'Cavorat.

Costa sì l'è bin da scrive Fin al Papa d'Cavorat. Isl. GLVRIA, o CRAVIA, n. unione di **più travi o legni ordinati a trian**golo per sostenere tetti, cavalletto.

CANNON, n. acc. caprone, becco, term. for. becco grande.

Cz, nono, papà grand, non-sione de' beni a' creditori. no, avo.

CEA, GEÀ, n. cannajo, graticchio, graticcio, per lo più di vimini a uso di riporvi pane, o castagne.

CECA, n. colpo dato con un dito, o più, buffetto, e nome proprio sincóp**ato** , e corrotto da

Francesca.

CECAIRE, n. balbo, balbuziente. CECALENDNE, PIOJE, n. pidocchioso, cencioso.

CECAMENT, avv. ciecamente, alla cieca, al bujo, senza osservare, mirare, inconsideratamente.

Czcu, (coll'c larga) Francecesco; anche la lingua italiana lià Cecco sincope di Francesco. V. Diz. Bol. voce cecosuda; Ceca, Francesca.

Сесна, v. a. schiacciare.

Cecoi, Cecoi, n. diguazzamento. Cecosì, Cecosì, part. diguazzato, sciacquato, dibattuto.

Cecose, Cecose, v. a. diguazzare, sciacquattare, il diguazzare **c**he si fa de liquori ne vasi non interamente pieni, e talora sciacquare, e diguazzare alcuna cosa nell' acqua, per pulirla ec.

CEDE, CEDI, v. n. cedere, arrendersi, piegarsi all'altrui volere, concedere · la preminenza, confessarsi inferiore, sottomettersi, piegare, o piegarsi, dar luogo, ritirarsi, concedere, rinunziare, rilasciare.

CEDENT, part. cedente, arrendevole, pieghevole, e cessionario,

Cedoboxis, v. lat. e for. ces-

CEDOLA; n. cedola, polizza,

scrittura privata obbligatoria, e talora monitorio.

CEDOLETA, n. dim. di cedola, polizzetta, polizzina, polizzino.

Cepù, part. ceduto, arreso, sottomesso, piegato, rilasciato, , rinunziato.

Cer, n. cielo, firmamento, paradiso, clima, aria, etera.

Cela, n. cella, camera de'frati. e delle monache.

Celà, part. celato, nascosto, occulto, tenuto segreto.

Cruz, v. a. celare, nascondere. occultare, tener segreto, non manifestare.

Celebrato, part. celebrato, esaltato, magnificato con parole, lodato, encomiato, renduto celebre.

Celebrant, n. sacerdote che celebra, celebrante, sacerdote.

Celebrassion, n. celebramento, celebrazione, celebrità, pompa, solennità.

CELEBRATOR , n. celebratore.

Cflebre, agg. celebre, illustre, chiaro, rinomato, famoso, famigerato; celebre ant le faule, fayoloso.

CELEBRE, v. a. celebrare, lodare, encomiare, magnificar con parole, onorare, esultare, levare a cielo, render celebre, dar rinomanza; celebre le feste, celebrarle, solennizzarle, attendere agli esercizi di divozione, astenendosi dai meccanici; celebre n contrat, celebrare un contratto, rogarlo, distenderlo, e soscriverlo.

Celerà, o Accelerà, v. a. aé-lavori, e ricami, ciniglia. celerare, affrettare.

Силента, д. celerità, velocità prestezza.

Celest, agg. celeste, celestino, celestiale, e fig. sovrumano, eccellente, divino, straordinario, agg. a color, celeste, azzurro, ceruleo, cilestro, celestino.

Celestial, agg. celestiale, appartenente a cielo, degno del cielo ec. Celibà, o Celibato, voce ital.

n. celibato.

Celibe, agg. celibe, casto, libero, smogliato.

Cem, o Crumi, dicesi delle vivande che stando sul fuoco non cuocono a ragione, e anche delle legna quando non abbruciano, covare, ristagnare, Zal. intristire.

Cenacol, n. cenacolo. CENBALO, n. gravicembalo.

Cengia, Cingia, Sengia, Singia, cinghia, cigna, straccale; cengù del petoral, striscia di cuojo che si pone al petto del cavallo, pettorale; butè s'le single, porre alle strette, fra l'incudine e 'l martello.

Cengie, Cinge, Senge, Singe, legare con cinghia, cinghiare, cingere, e fig. dar busse, battere,

bastonare.

Cengion, acc. di cengia, cignone, coreggia che sostiene la gabbia della carrozza, e simili, e contraccignone la parte dell'arnese d'un cavallo da carrozza.

CENIA, sorta 'd'insetto, che rode le foglie, ed i fiori delle piante, e degli alberi, bruco; per quel piccolissimo tessuto di seta, che imita in qualche modo il corpo del bruco, e col quale si fanno

Cenil, Ceni, n. stanza de' cani da caccia, canile, fig. stanza male

in ordine, sporca ec.

CENOTAFIO, SIMITERI, n. cimitero, cimiterio, campo santo.

CENS, n. censo, rendito, reddito annuo; cens vitalissi, reddito vitalizio.

> Voi ch'i avi contrat un cens Con'l medich e spessiari.

Ric. dl'aut.

dignità nella R. Università di Torino, Censore.

, CERSURA, n. censura, critica, correzione, riprensione, condannazione; censura ecclesiastica, censura ecclesiastica.

CERSURE, v. a. censurare, giudicare delle opere altrui, critiche dire, tagliar i panni ad uno.

CENTAURA, erba notissima, centaurea.

CENTIM, O CENTESIM, moneta di rame, la centesima parte della lira, centesimo.

CENTIMETR, misura di lunghezza. che vale la centesima parte del metro, centimetro.

CESTINA, part. centinato, curvato, piegato a modo di centina, archeggiato.

Centine, v. ridurre in forma di centina, centinare, curvare, archeggiare.

CENTINUEA, nom. centinatura, curvatura, piegamento in arco,

CENTRAL, n. centrale.

- Centuplică, o Sentuplică, part. centuplicato.

CENTUPLICHE, SENTUPLICHE, v. a. e talora no centuplicare.

CENTURION, n. capitani d'sent om, centurione.

Cera, n. cera, volto, faccia, sembianza, aria di volto; om d' doe cere, falso, doppio, ipocrita, soppiattone; cera da sgiaf, dicesi nel significato di viso grosso, paffuto, giocondo, da carnovale, o Canson, n. censore, critico, cor- in quello di volto che s'attira gli rettore, riprenditore, revisore di schiassi; cera freida, viso duro; componimenti; censor, nome di se bona, o cativa cera, sar buona, o cattiva cera, accogliere allegramente, o bruscamente, volentieri, o mal volentieri; cera da imperator, cerona, cerazza, bella cera, ariona allegra; val pi un piat d' bela cera ch' tuti i piat del mond, la vivanda vera è l'animo, e la cera; sè na cera astrosa, care, correggere, riprendere, trovar far il viso dell'armi, guardar di mal'occhio.

S'ai ven quaicun a vedme L'è subit sospetosa

Am fa na cera afrosa

Ch'as peul pa disse d'pi. Isl. Cera da pom cheuit, viso da frittata rivolta.

Cenassa, n. acc. grande cera. CERCATOR, n. cercatore, non si dice, che de' frati laici, che vanno questuando.

CERCC, SERCC, n. cerchio; cercc dla cuna dii bambin, arcuccio; stè, tnì ant i cerce, stare, tenere nei limiti del dovere, contenersi, raffrenarsi, contenere, raffrenare.

Cence, Sence, v. a. cerchiare. Cercier, n. ghiera.

CEREA, man. di saluto, addio, buon giorno, la saluto, la riverisco.

Ceresa, n. frutto, ciriegia; conserva d' cerese, diamarinata; de ciriegia marasca.

Così m'acapitlo Ch'j veui nen lese Ciapo na corbina Vad per cerese.

CERESA, n. albero, ciriegio; dice dell'albero.

Cenese, n. pianta di ciriegio, ciriegio, ciliegio.

CERESERA, M. piantamento di ciriegie, ciregeto.

CERFOIET, n. cerfoglio, erba nota. CERICA, n. cherica, chierica, tonsura...

Cerica, part. chericato, chie-

CERICAL, da eerich, chericale, obiericale.

Cerica, n. cherico, chierico; gran cerich, chericone, chiericone.

CERICOT, CERICHUS, dim. chierichetto, chericuzzo.

CERLAC, PIOROSA, STROBION, SPECIE di lodola.

Cerlin, alquanto allegro dal vino, cottiecio, ciuschero.

' CERT, agg. certo, veridico, sicuro, chiaro, infallibile, indubitato, prefisso, determinato ec., alcuno.

CERTAMENT, avv. certamente, per verità, in verità, indubitatamente, senza fallo, senza dubbio.

· Centessa, n. certezza, sicurezza. · Cantinca . n. testificazione, testificato, V. Certificato.

Gerrica, part. testificato, verificato, attestato, accertato.

certificamento, accertamento.

Christorto; w. : certificazione,

ceresa, cirieginola; ceresa marena, cioè l'atto del certificare, attestato, meglio che certificato, o vale testimonianza, onde aver i suoi attestati, vale aver i suoi documenti per produrli.

Certificae, v. a. accertare, testificare, certificare, attestare, ceresa marena, amarino, se si far certo, far fede, entrar mallevadore, venir al chiaro, andar al fondo d'una cosa, approfondirla, chiarire, verificare; tornò certifiche, raccertare; certifichesse, n. p. toccar con mano, palpare, accertarsi, chiarirsi, verificarsi, approfondirsi.

> Certosa, n. monastero dei certosini, certosa.

> Certosin, n. certosino, cioè dell'ordine dei monaci instituiti da S. Brunone.

> CERTUN, pron. cotale, cert'uno. Cerusa, materia di color bianco a uso de' pittori per comporre colori , e de'medici per fare empiastri ec. biacca, cerussa.

> Cesa, n. chiesa, congregazione de' fedeli; pcita cesa, chiesino, chiesitina, chiesicciuola; chi frequenta le cese, chiesolastico; cesa, pel luogo dove si radunano i cattolici, tempio, chiesa.

> Dis el vangeli ch'nostra santa mare La cesa ogi 'n propon pr riflession Ch'ant coui temp là (stè atent) a ( j'era'n para

> De couich'a conto propi per da bon. Cas. par. 15

> Mangè'l bin d' set cesie, dissipare, scialacquare.

CESIOTA, n. dim. di cesa, tem-CERTIFICASSION, n. testificazione, pierello, tempietto, chiesuccia, chiesiuola.

Cessà, part. cessato, intrala-

sciato, fermato, fermatosi.

mente, desistente.

termissione.

CESSE, verb. neutr. cessare, al modo infinito. dicessare, finire, fornire, intra- Curcaire, Tartaia, n. belbo, lasciare, rifinare, ristare, restare, balbuziente, troglio, scilinguato. mancare, tralasciare, omettere, Chrone, v. n. balbettare, balfermarsi, desistere, rimanersi 'dal butire, balbezzare, balbotire, balfare una cosa, astenersene, pre-I buzzire, tartagliare, scilinguare, termettere; nen cessè, non cessare, non fermarsi, non ristarsi, tando confusamente, linguettare, continuare, perseverare, proseguire, seguir sempre, non darsi 1. 25 1 posa, non riposarsi.

Cession, n. cessione, cedizione, abbandono, rinunzia, e dicesi a uso di soprapporre al fuoco spesso di beni, ragioni, diritti, pajuoli, calderotti, e simili. che altrui s'abbandonano.

CESSIONANI, n. cossionario, dicesi Trant e set o trant eut agn in senso passivo di colui, a favore Bianca e rossa com la chena del quale è stata fatta la cessione, Desgagià pa pi ch'un scagn. Isl. o trasmissione di qualche credito, o diritto ec., o che si è fatto motoben d'cher ansem, e anche carico, e causa propria di qualche | d' carosse, carreggio. Es. Onde il debito, obbligo ec. spettante ad carreggio del re che adducea la altri. In senso attivo dicesi di vivanda all'oste per gli sfondati colui, che ha ceduto ad altri i cammini non potea venire. G. V. suoi crediti, beni, o diritti ec., 8. 58. 4. Erano tanta gente, e ovvero ha trasportato a carico altrui cavalli, e somieri, e carreggio,

noi si usa per lo più colla ne- Cher trionfant, carro trionfale; gativa non.

I fieui ch'a l'ero docil abidient

che, pronome di sostanza, il quale, la difficoltà dove non è.

sciato, restato, ristato, trala-lla quale, che, vost pare che voi ame; pronome di qualità; che CESSANT, part. pr. cessante, fi- pare amoros, che, quanto; che è pure una particella congiuntiva CESSASSION, n. cessagione, ces- dipendente da un verbo, come: samento, intralasciamento, tra-li seu ch'jer i sè unu da Turin, lasciamento, interruzione, pre-le si traduce per che, oppure si tralascia ponendo il verbo seguente

> cincischiare, barbugliere linguetbalbuziare.

Carco, n. figliuolo di vezzi, creato. Vas. V. Beniamin.

Chena, o Cadena da feu, catena, Cousta fia l'ha mal e pena

CHER; n. carro, treggia, veicolo; qualche suo debito, obbligo ec. [che la minore oste teneva più d'una Cerl, v. n. zittire, fiatare: da e mezza lega. Lo stess. 11.86.1. serche set roe'nt un cher, cercare cinque piedi al montone, tredici Rispondo ai pare e ai lasso gnanc | in dispari, il nodo nel giunco, ( ceti. Cas. par. l'aspro nel liscio, vale non si con-Cne, pron. relat. che, quale; tentar del conveniente, e metter Coul viagi ch'i l' trover Astà la su coul cher E chi t'eu date d'l'eui. Isl.

CHERDE, v. a. e n. credere, prestar fede, aver fede, star alle screpolato ec. parole altrui, seguir l'altrui parere, tenersi, attenersi all'altrui parere, giudicare, dubitare, reputare, portar opinione, farsi a credere, immaginarsi, pensare, stimare.

CHENDERSA, n. credenza, armadio, credenziera, armario, dove si pongono le cose commestibili.

Una cherdensa marsa Fied la ant un canton Ch'a fa na tal comparsa Ch'a par un such d'arbron. Isl.

CHERDENSIN, n. dim. piccolo armadio, armadiuccio, armadiuolo.

Armetendie poch pr vota Coule ciav e coui ciavin Del granè, dispensa e crota Dij burò, e dij cherdensin.

CHERDENSON, n. acc. credulo, che crede di leggieri, credulis-

simo, semplicione.

CHERPÀ, part. scoppiato, crepato, aperto, rotto, spezzato, spacciato, sbonzolato, crepato; colui cui sian caduti gl'intestini nella coglia; *laver cherpà*, labbra spaccate, crepolate, rotte, scoppiate; cercc cherpa, cerchiato a cherss, rincara, cresce. scoppiato, retto; cherpà, agg. d'alcuno cui sian caduti gl'inte- ciata, stiacciata, pane schiacciato, stini nello scroto, ernioso; cherpà, messo a cuocere in forno, e. ne agg. d'uomo, fortunato, selice, sono di molte maniere. nato vestito.

disgusto grande, cordoglio, tra- sent, levà, lievito, sermento.

vaglio sterminato.

CHERPADURA, CHERPASSURA, CHER-PURA, n. fessura, crepatura, spaccatura, screpolatura, fesso.

CHERPASSÀ, part. sfesso, fesso,

Le gambe cherpassà Ch'ai van coland tavota Ai ten sempre fassà

Con d' pel d' marmota. Isl. CHERRASSE, v. n. crepolare, screpolare, fendersi, spaccarsi, aprirsi, far crepaccio, spaccarsi.

CHERPE, v. n. crepare, scoppiare, rompere, rompersi, creparsi, aprirsi, spaccarsi, perire, morire; cherpè d' ride, smascellare, scoppiar dalle risa; chernè d' sanità, godere la più persetta salute; cherpe, att. crepare, rompere, spezzare, spaccare.

Pr piasi sh' toli j ha faje: (L'è stà un rie da cherpè) An sautant l'ha sciancà il braje Ch'ai drochero giù sui pè.

Cherpesse, sbonzolare,

Curaro, n. carpine, carpino, albero notissimo.

CHERPOGN, FAT, COCIONO, insipido, passo, scemo, immezzito, scipito, l'Alberti ci dà spongioso ma non è di Crusca,

Chebsse, v. a. crescere, aumentare, accrescere, e.n. a. crescere, crescere in età; 'l pressi

CHERSSENSSA, n. focaccia schiec-

CHERSSENT, term. de' cont. stru-CHERPACHEUR, n. crepacuore, mento rusticale, roncone; chers-

Chersson, n. nasturzio, acqua-

CHERSSUA, n. crescimento, crescenza, incremento, aumento.

CHERSSUE, tumori, o enfiati nelle parti gangolose della gola, senici. Itire il cuore, dar l'animo. CHEUI, v. cogliere.

Caressè coula bernufia

CHEUJE, v. raccogliere, gliere, ricorre, V. Cheui.

Ouand la canicola 'Cheus la servela. Calv. Mi ste erbe i cheujo

Quand i m'aneujo. Lo stess. CREUR, V. Coram.

Chievit, agg. cotto; bin cheuit com a va, ben cotto, stagionato, cotto a ragione, crogiolato; cheuit, fig. innamorato ec., ubbriaco ec., addormentato ec.

Sti povri torsacoi a l'ero cheuit · Calv.

CHEUITA, n. cotta, cottura, cocitura, e per certa quantità di Cheur a la man, sgiffreme la cosa, roba che si cuoca in una volta, come una cotta di pane ec., cotta.

A l'ha cuij na mina E quair cop d'agian Pr se tanta farina

tura, cottojo.

interiore; stè a cheur, calere, slarghè'l cheur, sentirsi consolare, calersi; gavè'l cheur a quaicun, riconfortare, tornare a nuova vita, cavargli il cuore, cavargli di cuore racconsolare, riaversi. qualsivoglia più cara cosa, alle Le gent a fan j amis pr le monede volte gave 'l cheur, vale cavar il Ma lo fan d'rair pr cheur e pr virtù.

tico, cerconcello, agretto, cre-l'1 cheur a quaicun, crepargli il cuore, sentir sommo dispiacere, dolore; avei cheur, aver coraggio, far cuor duro, osare, far del cuor rocca, sofferire il cuore, pa-

Tavras pa pr chiteme

Un cheur così crudel. Isl. Ch'a ramassa e cheui'l mnis. Tochè'l cheur, toccar il cuore, Isl. cioè far gran piacere, andar sino rico-lall'animo, dar gran consolazione. piacer fuor di modo, e talora convincere, muovere, persuadere, convertire; val dal cheur, venir dal cuore, esser sincero, procedere da affetto; avei'l cheur sui laver, sla lenga, parlar sinceramente ; caselle , perde 'l cheur, perdersi di coraggio, avvilirsi, sbigottirsi, venir meno; lontan da j eui , lontan dal cheur, la łontananza ogni gran piaga salda; 'l cheur m' lo disia, il cuore me Sentiend couste rason tuti pien d'ira lo diceva, presagiva; cheur a la Ai guardavo pi nen nè di nè neuit. man, cuore in mano, siste sincero, parlate sinceramente.

... Capisso ch'voi aitri i fè l'amor.

( nen d' rossor. Mi son lontan dal crede ch' l'amesse

( sia un delit. Cas. com.

Costè 'l sang del cheur, costar Da fè na chevita d' pan. Isl. molto caro; con mal al cheur, D' bona cheuita, di facile cuoci- a mal in corpo, a mal in cuore; cheur d'roch, cuor di bronzo, CHEUR, n. cuore, animo, parte di smalto, di macigno; sentisse

cuore, dar piacere infinito; cherpe Massime quand a Phan pr so boneur

Gran crussi an lesta e gnun gatijal chera, vestir assettato, attillato, Cheur, term. di giuoco, cuori, chera vale limosinare, andar pez-

uno de' quattro semi delle carte zendo. da giuocare; trionfè da cheur, da Cuielo? pron. chi è quegli? piche, trionfar cuori, piche ec. chielo ch'a tubussa? chi ê che

bianc, lessare, e parlandosi di chi picchia? pesci, truttare.

Un maln'aspeta n'aut; proverbi vei, E se'l povr om veul cheuse a droca ('I forn. Cas. par.

CHEUSSA, n. coscia.

Chi ha la pansa cheusse e gambe Ch'a son gonfie com d'balon. Isl.

Cheusso, o Cosso, sorta d'erba che nasce in mezzo alle biade, gittajone.

Cheuv, n. bica, covone, quel fascetto di paglia legata che fanno i mietitori nel mietere.

CHEUVA, piccolo fascio di paglia a uso di coprire i tetti. Pip.

CHI, pron. chi, o colui che; chi ripetuto si volge pure per chi, e meglio per altri.

> Chi tuss chi l'ha i braghè Chi peul pi nen stè'n pè.

Cas. quar.

CHIAL, O CHIEL, pron. masc. egli, ei, e'.

Ch'a sa dov'andè a sosta quand a V. Chiet. ( pieuv. Cas. par.

E chiel cred cancele soe trufarle. | ozio, requie. Folie dl'Ar. can.

Chila, pron. fem. ella.

chiamano alcuni confetti, come V. Achietè. uva , castagne , chicca.

CHICRA, O CHICHERA, n. tazza, chicchera, e met. attillatezza, lusso, attillatura; andè an chi-

( cheur. Balb. in gala, l'italiano andar alla chic-

CHEUSE, cuocere; cheuse an picchia? chi è quegli che picchia?

Cos è so? chielo ch' mord? Calv.

Che è tiò? chi morde? chi è che morde?

CHIET, agg. cheto, tacito, saldo, quieto, taciturno.

Ī giari l'ero lì chiet, ch'a ronfavo Cogià ant un gran prius vsin a un ( legnè. Balb.

Chiet chiet, chietamente, quetoqueto, pian piano, senza rumore, segretamente, chetamente, secretamente, pacificamente, senza contraddizione, a cheto, di cheto, di piano e di cheto, tacitamente, tranquillamente, cheto cheto, cheton chetone, fig. modesto, moderato , tranquillo.

Bin ch'a passo pr brave e pr chiete Tant ai veulo concede gnun spass.

CHIETAMENT, avv. quietamente, mansuetamente, tacitamente, che-Che chiel sarà benissim d'na famia stamente, chietamente, quetamente,

CHIETE, n. riposo, tranquillità,

CHIETE, v. a. quetare, acchetare, sedare; chietesse, n. p. rab-CHICA, voce con cui i fanciulli bonacciare, quetarsi, racchettarsi,

> Ma criè nen; chieteve Mi j'ai trovà .... Col sgnor, ch'ai dìo Glandeve. L'Adel. trag-

CHILA, pron. di gen. sem. ella, lei, colei, essa, la.

Tuti i di o ben o mal Chila as vest

Ciancia brontola e as desvest.

Снпо, chilo; fè'l chilo, riposare. bassarsi, piegarsi. Chilogram, misura di peso di

mille grani, chilogramma.

CHIMERA, n. larva, chimera, orco, e fig. inventione fantastica, to, piegamento. chimera, vanità, stravaganza, ghiribiszo, sogno, illusione.

Gropandse i baroulècon na zartiera Platon sensa guardeje .... o che strano, palandrano.

( mincion

(Ai dis) sossì pr voilè na chimera. Calv.

CHIMERICH, agg. chimerico, ghiribizzoso, fantastico, vano, stravagante.

I v'lo dio propi mi Ch'a l'è 'n pensè chimerich Ch'as realisa pì.

Poes. ined. dl'Arm. can. Cmwica, n. chimica.

CHIMICH, chimico. I chimich e j om dot As buto a dispute;

Mi m' saro ant i spalot. ·

Ric. d' l'aut. CHIN, M. chino, basso, chinato, quato, curvo.

CHINA, term. di giuoco, quantità di cinque numeri, cinquina.

CEMA, spezie di febbrifugo, china, china china.

CHINCHE, n. luminajo, lucerna a più d'un lume.

> Nen contenta d' na lucerna L'a vorsù fesse comprè Una lampia e un bel chinché. Poes. ined. dl'Arm. can.

Cutue, v. a. inchinare, curvare, chinare, abbassare, piegare , rinchinare ; chinè la testa , piegare il capo, salutare con ri-i verenza, e fig. acconsentire; chi-Fol. piem. dl'Ar. can. nesse, inchinarsi, curvarsi, ab-

Camor, citrone.

CHINURA, n. chinatezza, chinatura, abbassamento, inchinamen-

CHIOSTR, n. chiostro.

Chrai, nuova sorta di mantello con maniche ec., gabbano, pa-

Carata, qui registrata perchè dà luogo alla seguente frase; esse ai *ultim chirie* , esser ridotto agh estremi, in agonia, in gran penuria, e talvolta essere preso al termine di qualche impresa.

Cusesla, chiunque, chicchessia, qualsivoglia, qual s'è l'uno, tutt' uomo.

Chiston, o Quiston, n. cercante , frate converso, laico, questuante, cercatore, e per simil. accattone, mendico, accattatozzi, accattapane, paltoniere.

L'è'n om ch'a l'a nen d'bon Un ossious, un dapoch, un ver chi-( ston.

Poes. ined. dl'Arm. can. Constone, v. a. mendicare, accattare , limosinare, paltoneggiare. CHIT, quitato, libero, sciolto.

Ciap. E chial m' fa chit d'so credit Strassa'l papè, pa vei?

Not. on. trag. CHITARA, n. chitarra, liuto. E dasend man a la chitara Butoma fora quaich idea bisara.

CHITARIN, CHITARINA, dim. di chitara, chitarrino.

CHITE, v. a. e n. deporre, abbandonare, rilasciare, abiurare, rinunziare, piantare, lasciare, tralasciare, separarsi, cessare, desistere; chitesse d'una comission, Da la sima fin al fond sbrigarsene, eseguirla, adempierla. Ant coul leu s'è mai sentia Ciap. Disto peui la vrità

Ch'at rincressa chiteme.

B voi veule pi nen esse me spous. ..... Calv. fav.

Cm viv. Cm va 1à, chi è? chi s'appressa? chi viene? stè sul chi viv, star in guardia, hadare intorno a seu star cauto i scorto: circospetto, all'erta . e star sulle 

casotto, casupola, casuccia, casa da rumore, contadino ec. poderetto, poderuszo.

A j'è na carbonera Con tre o quat taule d'bosc A j'è 'n ciabot, na fnera Con tre o quat brasse d'ort. L'Adel. trag.

CIABOTA, V. Ciabot. CIABRA, n. uccellamento, fischiata, risata, battimento di mani a derisione, chiassata; dè la ciabra, sufolare, far le fischiate; ciabra , crava , capra.

Giamai as son sentie Dle ciabre d'coula sort. Sigur ch' ventava rie

Sun fus stait mes mort. Isl. more, strepito.

O sì s' butrà piorè Con tute cle masnà Van fè na ciabrissà. Mai la parìa.

L'Adel. trag. ital. piem. Una ciabrissà parìa Gnanch da peuich'el mond è mond.

Not. on, trag. Per talefet ch'a guardo sta giorna Disendie con un ton, e con na vous Ch' tuti a ressio la veja ant i canton Piena d'amor....e voi volichiteme E ch'i ragas fan tanta ciabrissà.

> Sonne andà via? O che ciabrissa!

I son sburdia...

, Elo na rissa Ch'a Chan taca? Il Not, on. CLABRISSE, O CLABRASSE, fare schiamazzo, rumore chiasso, stre-Ciabor, in. casina, casoccia, pito, schiamazzare, inettere a

... Ciace, voce imitativa del suono che fan le uova, o altre simili cose, allorchè si schiacciano, o si rompono, ciacche.

Poi ciacche batte insieme quello, e ... ( questo Sicchè e' diventan più che pollo pe-

( sto. Man. A State of L CIACIARÀ, CUCA, FOLAIRÀ, n. fola, fagiuolata , ciacchiera, chiaechieramento.

CLACIABADA, n. chiacchierata. tattamellata, scornacchiamento, scornacchiata, cicalata, pappolata, cipollata, chiacchiera.

CIÀCIARE, n. plur. chiacchera, CIABRISSA, chicchirlera, chias- berta, burla, erba trastulla, chicsata, tapagimini, chiasso, schia-cheri chiaccheri, chiacchi bic-mazzo, rombazzo, baccano, ru-chiacchi, chicchi bicchicchi.

CIACIARE, mnè la bertavela, tat-

tamellare, chiacchierare, cingottare, cinguettare, taccolare, ciacciamellare, ciaramellare, cianciare, ciancicare, lingueggiare, berlingare.

A l'è propri fia d' mare, Fa nen autr ch' ciaciare, A fa sempre la comare.

Poes. ined. d' l'Arm. can. **Ma** bin sarìa d'avei dco na com-( pagna

Ch'i podeissa con chila ciaciare. acconciamento; de ciadel, metter

velliere, cinquettatore, verboso, in assetto. gracchia, parolajo, paraboloso, ciarlone, parabolano, berlinghiere. berlingatore, arcifanfano, archifanfano, sgolato, garrulo, chiac- suggio, maestria, capo lavoro, chierone, taccola, cianciatore, ciaramella, gracidatore; furb ciaciaron, frappatore.

CIACIARDNA, n. cianciatrice, favellatrice, parlatrice, cinquettiera.

CIACOT, n. tenzonamento, tenzone, piato, riotta, garrimento, nare, assettare, porre in assetto. batosta; contendimento, conten-lassestare, dar sesto, metter in zione, contesa, sciarra, litigio, quistione, sciarrata, altereazione, cura, servirlo. rissa, taferuglio, disputa, bisticciamento.

Finis peui la cocagna ant un ciacot E fors con d' bot. Il Not. on. Ciadlè, aver cura, allevare, educare. Ste lecoire da bardelle

Son le mare dij ciacot. Isl.

CIACOTAIRE, agg. contendente, contenditore, rissoso, litigioso, brigoso, accattabrighe, contraddicitore.

CIACOTE, v. a. n. rissare, contendere, batostare, riprendere, Ciaflassa, Ciaflox, e altri con-altercare, tenzonare, garrire, bi-sticciarsi, taccolare, piatire, li-larga, grassa, cerona, ceraccia, tigare, disputare.

La ciacoto tuti i dì, Pr le diatribe ch'a fa E i peus nen felo tasì.

Poes. ined. d'l'Arm. can. CIACOTOS, V. Ciacotaire.

GIADEL, MALARDRIS, SCOMPIGLIO, scompigliume , rabbuffamento, disordine, confusione, e talora in buona parte, sesto, ordine, disposizione, assettamento, assetto, F. G. in ordine, assettare, disporre, CIACIARON, n. novellatore, no-acconciare, porre in buon ordine,

> Pr desse un pò d' ciadel ai so ba-1119 gagi. Calv. Ciadetyra, n. capo d'opera, lavoro perfetto nel suo genere; passè ciademra, esser passato maestro in quell'arte, mestiere, essere ricevuto, approvato in quell' arte ec,

CIADLE, v. a. disporre, ordiordine; ciadlè un malavi, averne

📨 Sai ocor quaich maladìa Ai ciadelo mach'asìa

Con un atension da can. Isl. Quand a comenso aveje

D' maraje da ciadlè Anlora sì ch' le veje

A treuvo da gablè. CIAFAUD, n. catafalco, palco, tavolato.

Ciaferia, n. gota, guancia. CIAFRI, n. faccende, affari, negozi, intrighi, confusione, meguazzabuglio.

Ciagose, v. sciacquattare, di-

guazzare.

GIAGRIN, SAGRIN, afflizione, affanno, angoscia, dolore, cordoglio, dispiacere, pena, tormento.

Ciagrinà, Sagrinà, part. afflitto, accorato, angosciato, angoscevole, angoscioso, crucciato, cruccioso.

Ciacrine, Sagrine, v. a. angustiare, tormentare, accorare, affannare, addolorare, crucciare, affliggere; ciagrinesse, accorarsi, affliggersi ec.

CIAIR, agg. chiaro, luminoso. lucente, splendente, lucido, liquido, e figurat. piano, certo, netto, pulito, puro, sereno, bello, sonoro, manifesto, evidente, arioso, intendevole; vnì ciair, chiarire, farsi, divenir chiaro, rischiarire, rischiarirsi, rischiarare, farsi giorno; rende ciair, chiarire, chiarificare, clarificare, far piano, evidente, butè an ciair, liquidare, chiarire, esse ciair, esse sigur, constare; dì o parlè ciair e net, spiatellare, parlar netto, dire liberamente il suo ciairessa, apertamente, aperto. pensiero, senza riboboli, dire la verità; gran ciair, luminare; sicare, far divenir chiaro, limciair oscur, chiaro oscuro, mo-pido, e fig. rendere piano, innocromato; nen vede ciair ant telligibile, aperto ec.; ciairisse, quaicosa, non ci veder chiaro, divenir chiaro, e fig. chiarirsi; non veder liscia la cosa; vni al cavarsi, uscir di dubbio, certiciair, appurare, chiarirsi, esserne ficarsi, cerziorarsi, accertarsi. chiaro; ciair, lume, lucerna, candela accesa; ciair d'luna, lume, chiarezza. chiarore della luna, lampaneggio; vnì an ciair, scoprire, intendere, nicaretto, intingolo, salsa, e fors' comprendere.

Cos m'eve fame? scuglio di cose di poco valore, Dimlo seme 'l piasì parleme ciair.

> Diomlo ciair; mai nen pr finta I m' stè fresca as peul pi nen. Ric. d' l'aut.

Alfin as ven an ciair Ch' la bala a l'è spicà.

Lo stesso.

Da già ch' j'eu da murì per nen lassè Dop me deces d'anbreui ai me pa-

Fin ch' j'eu la testa ciaira e i peus

J'eu pensà d' fè doi righe d' testa-( ment. Balb.

Ciair faus, falso lume; ciair d'euv; V. Bianc.

A divla ciaira

I penso d'fè al vost fij el so boneur.

L'Adel. trag. ital. piem. CIMBAMENT, avv. chiaramente ec. CIAIRAT, agg. di vino, claretto. Portè mach dle coupe o d'sanne Per ciucè del vin ciairat.

Ciatressa, Ciaressa, chiarezza, lume, splendore, chiarore, lucidezza, splendidezza, chiaro, perspicultà, e fig. purezza, mondezza, pulitezza, serenità; con

Ciairi, v. a. chiarire, chiari-

Ciairon, n. raggio, splendore,

CIALOTA, term. di cucina, maanche cipollata.

Tre pich a la cialota

La fricassà d'un foin

Una stofà d' marmota

Con un ragou d' luin. Isl.

CLIMÀ, part. chiamato, addomandato; ciamà pr cognom, cognominato.

CIAME, v. a. chiamare, chiedere, appellare, domandare, addimandare, addomandare, chiamare, cioè dire ad alcuno che venga, o nominarlo affine ch'ei risponda, far venire, e nominare, eleggere; fè ciamè, riconvenire; ciamè fora del ragionevol, sopracchiedere; ciamè la limosna, accattare; andè ciamand, andar mendicando, mendicare, accattare, limosinare, paltoneggiare.

Con me baston Vad ciamand da ca pr ca La ca ca ca ca rità.

Ciame a sina, a disne, avvertire che la cena, il pranzo è in tavola, invitar a cena o a pranzo; ciame i cont, invitare a render conto, chiamar a conti, a render conto; *chi'm ciama*, chi mi vuole ; se ciame un, mandar per uno; ciame del temp a un creditor, chiedere un poco di termine, G.V.ciamè na fia, chiedere a sposa, od in matrimonio una zitella; ciamè la carità, chiedere la caità, la limosina, mendicare, ac-:attare; ciame le bote, chieder nerce, cedere, implorare pietà, larla vinta; ciamè d'respir, chianar un po' di respiro, chiedere un poco di termine.

Na daran pi prest ai can Ma'l povr orbociama an van. Ti t' m' giure che Lussia L'a mai dit una busia Ciamie un pò vair ani a l'ha E t' vedras ch'a la dirà.

Fol. piem. d'l'Arm. can. Ciamè 'l sirogich, 'l medich ec., mandare pel chirurgo ec. Amdiso aj'è'n sirogich'lociamoma.

Am diso a j'è'n sirogich'lociamoma. Poup.

CIAMUR, sorta d'infermità del cavallo, cimurro.

CIANBERLAN, n. ciambellano.

CLANBEBLUC, sorta di veste turchesca, zamberlucco.

CLARSIRON, sorta di calzare in uso in certe alpi, ed anche in certe campagne, scarpone.

CIANBRANA, term. de falegnami, ornamento ai lati delle parti delle finestre, e simili, intelajatura.

CIANBREA, n. adunanza di persone, che mangiano insieme, compagnia, camerata, rancio; se cianbrea, mangiar insieme, convivere, unirsi in camerata, sar rancio. Disendie guarde si nostra cianbrea I la trovre nen vaire d' vostr gust. Calv.

CIANCE, v. cianciare, ciaramellare, tattamellare, ciarlare, cicalare, chiacchierare, cinguettare, berlingare, ciarpare, cornacchiare; ciance e nen prove, aprir bocca e soffiare.

> Tuti i di o ben o mal Chila as vest

Ciancia, brontola e as desvest.

Fol. piem. d' l'Arm. can.

Ciance, n. pl. parole, cianmengole, ciance, ciancierulle, scherzi,
burle; sensa ciance, burle a parte.

Ma senù fra j aitre manca

Cola li dia levatris

A j han daje sensa ciance Da comprè na lira d'ris. Isl. Edopd'aveigiugàs'treuvadle sgnore Da fè quat ciance e feve passè j'ore. S'la fede, ah me car frei, parla de . ( st ton;

Ai veul nen d'ciance, ai veul d'ri ( solussion. Lo stesso.

CIANCERLIN, n. diminut. chiacchierino. 7 - 9 - 40 - 9

Ciancet, Cianceta, ciancioso ciancetto, cianciera, cianciosello, ciancivendolo, cianciosa, ciancerella, ciancerutta, cianciolina, cianciosella, ciancivendola.

Ciancher, n. taruolo, cancro.

Ciancia, n. ciancia, ciammengola, ciancerulla, cianciamento, cianciafruscola, chiacchiera, lo- di vita, condotta. quacità, frascheria, bagatella.

Ciancion, n. cianciatore, ciarlone, V. Ciarlon.

Cianfrine, Cianfrigne, e dicesi del tagliare un legno a uniatura, e fig. tagliuzzare, cincischiare, fare alcuna cosa senza disegno occuparsi in bagatelle, in frascherie, e vale talora dondolare, qualche volta trescare.

CIANPAIRE, SCIANPAIRE, v.a. mettere in fuga, sharagliare, sharattare, scacciare, spinger fu**eri, far** j correre, inseguire.

Cianpanele, n. furia, adiramento, l collera, stizza; dè an cianpanele, Cos vasto a rompte i ciap con jari montar in furia, adirarsi forte, venir in gran collera, infuriare, incagnire, l'italiana frase dare in ciampanelle, vale non corrispon-Rompse i ciap, rompere il capo, dere all'aspettativa, incorrere in immischiarsi, occuparsi più che debolezze.

Couste son cose d'andè an cianpa-( nele.

Fol. piem. d' l'Arm. can. Lebreo e i polajè j han obligaje Cas. par. A forsa d' crudeltà forsa d' patele A dè peui finalment an cianpanele.

> Sa son giovo s'a son bele Dan soens an cianpanele S'ij galan ai van da rair.

Sautè, dè an cianpanele, dar nelle stoviglie, dar ne'lumi, essere in cimberli.

Cianporgna, n. zampogna, fistola, e fig. agg. a donna, civetta, berghinella, donna vile, sfacciata, impudente.

Cianssa, n. sorta di giuoco di dadi, e vale talora metodo, tenor

CIANTER, n. cantore, e castrato, musico.

Ciap, n. rottami di vasi, coccio, stovigli, stoviglie, vasi di creta, o d'altro a uso delle vivande; rompe i ciap, fig. secoare, molestare, assordare, stordire, importunare, stuccare, rompere il cape ad alcuno.

Crei ch' lolì 'n sa 'ncor nè'd' ti, nè (d'mi

O fos ch'a venia fesse smie deo bon Parei d'so pare ij ciap smìo sempre (ai ole

Povertà e ambission. L'Adel, trag.

Ch'a son d'bestie ch' l'han nen l'u ( d' rason. Calv.

non conviene.

CIAPA, n. parte d'una cosa, porzione, parte, chiappa, natica, per pezzo di suola, taccone; ciapa dl'us, o fnestra, imposta; ciapa d' pom, spicchio; ciapa, quarta parte di checchessia, quartiere; ciapa d'sola, quartiere di corame.

CIAPA, part. acchiappato, chiappato, preso, raggiunto, e fig. ingannato, truffato, burlato, bef- R i soma a citre ciapete.

fato, deriso, sbirbato.

CIAPA CIAPA, n. sgherro, sbirto. CIAPAMENTA, CIAPARÍA, STOVIGÍI, stoviglie.

CIAPASSE, diguazzare.

CIAPR, v. a. chiappare, prendere, grappare, impigliare, raggiuguere, ingremire, rigiuguere, inghermire, e fig. ingannare, deludere, beffare, burlare, sorprendere, truffare, trarre nella trappola, nella ragna, nella rete; ciapè con i dent, assannare, azzannare; ciapè un, arrestarlo; ciapè un pr i cavei, acciussarlo; ciape un sul lobiot, sul fait, an fragranti, cogliere uno in delitto, in fallo, soprapprenderlo, sorprendere; ciapene su, toccar delle ter i ferri ad un cavallo. busse, toccarne; ciapè d'sumie, ubbriacarsi.

Oppur all'epoca Ch'as fa l' vendummie Cantand an musica

Ciapand die sumie. Ciapè a la volà, prendere, acchiappare, cogliere al volo, di volo, afferrare di prima fronte, 'di primo tratto.

Basta ch'el parti j arvenna Pr ciapelo a la volà. Isl. CIAPE D' NONA, n. pezzi di frutta

secche, spartecchio. Zal.

Ciapela, n. frantume, rottame. Ciapeta, n. dim. taccone, pezzuolo di sela che si appicca alle scarpe rotte.

CIAPETE, n. pl. altercazione, rissa, contrasto, disputa, contesa,

questione, querela.

Sai veul deo bin a vrà deo peui spo-

L'Adel, trag.

Così chiel evita D' sentì 'l ciapete.

CIAPIN, O FER DA CAVAL, ferro da cavallo; ciapin, spezie di cianbela, così detto perchè ha forma del ferro da cavallo, ciambella, confortina; ciapin, dicesi anche del demonio, satanasso, diavolo, sarfarello, barbariccia, fistolo, e scarmiglione, disse Dante; a ca d' ciapin, a casa maladetta.

Ciapinabò, Tupinabò, n. pianta le cui radici sono buone a mangiare, tartusso di canna, tartusso bianco, turnefoniano, crisantemo,

elenio. Zal.

CIAPINE, v. a. acciapinare, met-

CIAPIRON, V. Quefa.

CIAPOIRA, pr ciapè j osei, n. cubatto, cubattola, cubattolo.

CIAPOLA, n. chiappoleria, chiappola, ciancia, cianciafruscola, V. Calv. Ciancia; pcita ciapola, chiappolina.

Ciapon, o Meson, certa quantità di filo avvolto sull'aspo, o sul guindolo, matassa; ciapon, certe quantità di matasse aggruppate insieme.

CIAPULÀ, part. shricciolato, tritato; ben ciapulà, trito.

Lassè i toiro vernissà Lassè andè le ciapulà.

Ric. d' l'aut.

tare, dallo strumento ciapulor, fusione. con cui si tritano non le vivande, ma le erbe , le carni ec. per ridurle a vivande, e fig. ciarpare, acciarpare, operar con prestezza, ma senza veruna diligenza, V. Ciapu**tè.** 

CIAPULOIRA . LAVOTTO per tribarvisi su o carne, o erba ec.

. ... Un as da ciapuloira

Ficà nt una ratoira. La lingua italiana non ci dà l'equivalente a questo nostro vocabolo come neppure al seguente:

CIAPULOB.

An quant a la framenta. : , A j è un bon ciapulor Ch'antorn a la polenta A taja ch'a fa pour.

CIAPUSSE, v. cincistiare, gingillare, tagliuzzare, smozzicare, tagliar male.

CIAPUSTR, n. lavoro mal fatto, N. Anberbojada.

CIAPUSTRE, O CIAPOSTRE, v. a. rovistare, confondere, perturbare, disordinarė, trambustare, tramestare, conciar male; ciapostre, per cucinare varie cose insieme; ed ordinariamente vale far male arrotino. qualche cosa.

CIAPUSTRO, agg. ad uomo, inetto, imbroglione.

CIAPUTÀ, part. fracassato, cinstagliato, frastagliato, malfatto.

CIAPUTE, v. a. cincischiare, trinciare, tagliuzzare, stagliare, Ciancia.

frastagliare, far male, negligentemente alcuna cosa.

Ciarabescu, n. rumore, chias-CLAPULE, v. a. shricciolare, tri- so, tafferuglio, schiamazzo, con-

> . Charabeschè, v. a. canticchiare, canterellare, balbuzzire, balbettare, parlar fra denti.

CIABAMELLA, n. favellio, ciaramella, cicalamento, loquacità, ciarliera.

CIARAMELLA, agg. ad uomo, o donna, cornacchia, ciaramella, V. Ciancion.

Coula bsest dla mia fumela L'ha una lenga da stropia L'è una vera ciaramela.

Poes. ined. d'l'Arm. can. CIARAMENT, avv. chiaramente, risplendentemente, intendevolmente, apertamente.

GIARAMLA, CIARAMLADA, n. CFOCchio, cicalamento di più persone insieme per discorrere, chiacchiera, V. Ciacciarada.

CIABAMLÈ, verb. neutr. taccolare, cornacchiare, tattamellare, ciacciamellare, ciaramellare, Ciancè.

Ciaramion, n. acc. taccola, crocchione, cicalatore, corucchione, V. Ciancion.

CIARAMOLAIRE, nom. arrotatore,

'Ciarificate, v. chiarificare, chisrire, far chiaro; purificare, 😗 Ciairì.

Ciarla, n. garrulità, chiacchiera, cischiato, tagliato male, tagliuzzato, taccolata, ciarla, favola, racconto falso, ciancia.

CIARLADA, n. tattamella, scortagliar male, e disegualmente, nacchiamento, scornacchiata, V.

Ciarlatan, n. ciarlatano, ce- comuna, chiave comune; ciav retano, cantanbanco, ciurmatore, fuussa, chiave falsa, falsificata, ciurmadore, cicantore, cerrettano, | adulterata. bagattelliere.

I dover d' sudit d' fieul d' mari d'

( tan. Cas. par. chiavi.

Notè l'astussia fina Ch'a l'han sti ciarlatan Pr gavè i dnè ai paisan.

losaggine, giulleria, scurrilità, buffoneria, parole ed atti da cantambanco. Mi par con questa predica aver fatto una cantambancata straordinaria. Bald. lett.

lare, cornacchiare, V. Ciancè.

ciarliero, cicaliero, ciarlone, verboso, gracchiatore, gracchione, serrare a chiave, inchiavare, o crocchione, cornacchione, voci-con chiavistello, o semplicemente, ferante, garrulo, trombetta, V. chiudere, serrare. Ciancion.

CIARLONA, n. fem. ciarlatrice, specie d'apostema nella cute. cianciatrice, ciarliera.

CIAS, ricinto, brolo.

CLASCUM, agg. clascuno, ciascheduno, uno.

CLASSIL, V. Giassil.

CIAUDRON, uomo, o donna, che balla, veste ec. sgarbatamente, o non ha cura delle cose sue, balonzone, donzellone, agg. a donna, sciammanata, berghinella.

Ciaudrone, v. n. saltare, tripu- ciavo suo, schiavo suo, servitor suo. diare, salterellare, ballonzare.

Clay, n. chiave; ciay da mu-||strungento, stringpellare. raja, catena; ciav d' ser, spranga; butè na ciav d' fer, sprangare; ciav lice di minuti e di piccoli lavori,

Ciavà, part. chiavato, sprangato. CIAVANDE, n. quegli che ha in ( cristian custodia le chiavi, chiavajo, chia-As guardo com d'arsete d' ciarla- | varo, e dicesi anche di chi fa le

CIAVASSA, n. acc. chiavaccia. CIAVATIN, n. ciabattiere, ciabattino, ciavattino, ciarpiere, c Cas. quar. fig. ogni cattivo artefice, ciabattino. CIARLATANADA, n. ciarlataneria, A bsogna ch'ognun fassa so mestè zannala, cantambancata, ridico- Ch'j ciavatin tacouno i savat frust. Calv. fav.

> A san nen tanti lunes i çaliè Tiro nen tanti punt i ciavatin.

CIAVATINE, v. a. ciarpare, ac-Ciarle, v. n. taccolare, ciar- ciapinare; ciavatine na cosa, abborracciare, acciabbattare, farla Cisalon, n. taccola, ciarlatore, male, alla peggio, con negligenza.

Ciave, v. a. chiavare, chiudere,

Ciavel, n. ciccione, fignolo,

Ansem a la dernera A l'a un ciavel sul cul

E doi sla cera. CIAVETA, n. dim. chiavetta, piccola chiave, chiavicina.

CIAVIN, R., dimin. chiavicina, chiavetta.

Ciavo, addio, Dio ti salvi, fatti con Dio, ben possa stare, buon dì, buon giorno, buona sera;

Ciavrine, 2. suonar male uno

GIAVURIN, O CLAVULIN, M. arte-

o di piccoli ingegni in ferro. .... Sas' contenteis ancora magnano, chiavaro, toppallac- Am frè nen despiasì chiave, chiavajuolo.

Cisi, part. cibato, nutrito, nodrito, alimentato, pasciuto, so-

stentato, spesato.

CIBARIA, n. vitto, cibo, nutrimento, alimento; dè la cibaria, spesare, dar le spese, il vitto ec.

Cist, v. a. cibere, nutrire, alimentare, pascere, sostentare, spesare; clbesse, n. p. cibarsi, nutrirsi", pascersi ec., prender cibo, nutrimento, mangiare.

Ciso, n. vivanda, cibo, ali-

mento, nutrimento.

Cic e ciac, n, ciacche, voce esprimente il suono che rende una cosa battuta.

Poi ciacche, batte insieme quello e

Sicchè e' diventan più che pollo pesto. Malm.

> Peui la cavalaria E cor e ciapa e pia Butria tut a bsac E cic è ciac, e cic e ciac Butrìa tut a bsac.

L'Adel. trag. lio ec. Cicana, Rusa, Rogna, n. cavillazione, questione, sofisma, chiamasi da' fanciulli la carne; pretesto, cavillo, rigiro, abuso, cicin buji, agg. di persona deliche fa un litigante nell'ordine giu- cata, lezioso, delicato, cachediziario per ritardar la sentenza ec., roso; cicin buji, dicesi pur anche agg. ad uomo vale cavillatore, per pauroso, dappoco, poltrose, litigante, sofistico, cavilloso, cattabriga, litigioso, garroso.

CICARE, v. n. cavillare, atirac-gannar lusingando, allettar on chiare, litigar con raggiri, son-false parole, zimbellare. sıni, çavilli ec., litigare, sosisticare, disputare, contrastare,

1015.5

questionare.

come chiavi, toppe, e simili. De stesne an pas e sensa tormenteve

Ma l'è ch'a pia ancor gust a cica-( neve. L'Adel. trag.

Cicasos, cavillatore, cavilloso, ♥. Cicana.

CICATRIS, n. cicatrice, margine delle piaghe; pcita cicatris, marginetta.

CICATRISA, part. ammarginato, rimmarginato, cicatrizzato, saldato.

CICATRISE, v. a. rammarginare, ammarginare, cicatrizzare, saldar la ferita, la cicatrice. Redi, e n. p. rammarginarsi ec. ...

Ciccia, n. ciccia, carne. Cicciassa, pegg. cicciaccia, car-

naccia.

Ciccion, paffuto, grassotto, e met. baggeo, scimunito, pasci-( questo bietola, V. Babeo. Il ciccione italiano vale postema, che si produce nella cute, e dicesi, anche fignolo.

> Cichet, n. cichino, miccino, pocolino; cichet d'aquavua, ec., un bicchierino, bicchieretto, bicchieruolo, bicchieruccio di roso-

> Cicir, n. ciccia, carne pi così vigliacco , codardo.

Cicine, tirar con lusinghe

Ciclo solar, ciclo solare, CICOGNA, O SICOGNA, n. Awcello, cicogna. a 17170a - 1

ATA, n. cioccolata, cioc-, cioccolato. pre portè ant na serta garita un giust un erca drita h'a l'è

Il Not. on. *i e ca/è.* z figura da cicolate, mi sere in cimberli. · uno sgarbo, una villania, tà, e vale adontare, offenitraggiare, avvilure, comuna mal'azione.

A, n. erba velenosa, cicuta. nt. cielo, aria, paradiso. i, n. żacchera, chiappola, nezia, frascheria, cosa da

A. n. acquerello, vinello. A, n. term. d'archit. ciciniazio, vovolo; cimasa hitrav, cimazio dell'ar-

a, n. uomo dappoco, irresoito, tentonnone, badolone. T, n. cimento, rischio, pericolo.

†1, part. cimentato, ar-

nto, a prova, sperimenrövare.

cimice.

s. Cimossa, n. vivagno, orlo del panno, estremità della tela o d'altro panno, orliccio, cintolo.

, h. travagliato da cimici. a, n. stuoja, che raccoimici.

cimes, di ne.

Cinaprio, n. cinabro, solfuro di mercurio.

CINBALIS, andè an cinbalis, esse an cinbalis, dar nelle girelle, impazzare, esser soverchiamente allegro, ciuschero, aver bevuto ATE, n. ciccolatiere; l'a più dell'ordinario, andare, o es-

> Cincinì, part. inleggiadrito, azzimato, ornato, allindato.

Cincinesse, V. Arbecinesse.

CINTROGRESSE, v. n. acconciarsi, allindarsi, abbigliarsi, azzimarsi, adornarsi.

Venta vedie a cinfrognesse Diong ch'a l'han furni coul deul A s'ingigno per butesse

A l'ineant s' quaicun ai veul. Isl. Cintrogrena, n. aggiustatezza, attillatura, acconciatura, assetto. Cince, v. a. cingere, cignere,

circondare, attorniare.

Cinica, n. cinico, della setta de' cinici, e met. mordace, critico. Cinoclosa, cinoglossa, lingua

di cane.

Cinpà, Cinpada, n. tirata nel i, rischiato, provato, spe- bere, bibita, bevuta, gozzoviglia. CIMPAIRE, cinpon, ciucia mar-TE, v. a. cimentare, porre in, ciuciardot, bevitore, bevone, trincone, beone, solenne bevitore.

Cinri, v. bevere, bere, cion-, n. insetto di pessimo care, tracannare, sbevazzare, pecchiare, bombare, trincare, incantar la nebbia, zizzolare.

> L'è un bel comod a cinpè Sensa spende pa'n doi dne. Cinpè bin, pecchiare; cinpè com un svisser, trincare.

> Cinse, v. cingere, far un recinto. CINT; agg. cinto, attorniato, AND TOTAL CIRTA, n. ricinto.

Ciò, n. chiodo, chiovo; pcit chezza, ebbrezza, ebrietà; piè la tello; piante 'n ciò, butesse, fi- || incluscherarsi, avvinazzarsi, anchesse un ciò ant la testa, aver fermo, o fisso il chiodo, aver deliberato, risoluto, o stabilito, incaponirsi, ostinarsi.

E guai se com a diso, l'aveissa piantà ('l ciò,

A j'è gnun ch'ai lo gava, s'noi diomo ( sì, chial no. Cas. com.

Amusesse com pupè'n ciò, annojarsi mortalmente; testa del ciò, cappelletto, cappello, capperozzolo. Mort d'fam, distrut e maire com un ( ciò. Cas. par.

Ciò, met. denari; ciò roman, dorone, chiodo di rame, o simili, indorato.

Val nen scapè e stermesse Cant l'è piantà chel ciò. Quando il dado è gettato, quando

il cielo ha così decretato. An conclusion Sour Viermin sposrà mia fia : .. Tacrà'l capel al ciò

S'i veule chiv la dia.

L'Adel. trag. Cloate, n. chiodajolo.

Cioca, (coll'o larga) squilla, campana; bot d' cioca, tocco; sonador de cioche, campanaro; cioche rote, campane rotte, campane fesse, e perciò discordi, che rendono un cattivo suono:

I s'intendomo giust com d'cioche ( rote. L'Adel. trag.

agg. d'uomo, dissepnato, cervello storto, balzano.

Da couste cioche rote

Chi veul gave 'l costrut. Isl.

ciò, chiovello, chiodetto, agu- cioca, pigliar la bertuccia, l'orso ec. dare alla banda, cuocersi, inebriarsi, imbriacarsi.

Ciocatà, n. scampanata, scampanamento.

Ciocatè, n. campanaro. Ciocate, v. n. scampanare.

Сюси, (coll'o stretta) ubbriaco, briaco, ebbro, ebrio, avvinazzato, inciuscherato, ciuschero, cionco, ebriaco; mes cioch, eiuschero, cotticcio, alticcio.

Ma tuti bin d'olanda. E cioch tant ch'a podran. Isl. Ciocn, (coll'o stretta) n. d'uccello, cucco, gufo.

Una piatlà d'servlete Un cioch rusti ant'l forn Con ses o set siolete

Pr guarnitura antorn. Isl. Cioche, n. campanile. Fra Giusep deve ardris doman ma-

( tin E montè ben bonora sul eiochè. Balb.

Сюсиета, n. dim. di cioca. campanella, campanuzza, campanello, campanetta.

Ciochin, n. dim. campanello, campanella, campanuzzo, campanellino, campanuccio.

Ciocon, briacone, ubbriaco, ebrioso; imbriacone.

CIODAMENTA, n. chiovagione, chiodagione, quantità di chiodi im- ( piegati in un'opera.

Ciola, n. babbeo, baggeo, scimunito, sciocco, uomo inetto, ciondolone, cionno, uomo dappoco.

Ciolada, n. baccelleria, fagio-·Cioca, (coll'o stretto) ubbria- lata, scimunitaggine, sciocchezza, babbuassaggine, gioggiata, freddura, gofferia, goffaggine.

Cioncio, dicesi per vezzo a persona amata, mio hene, vita.

Mi t'assicuro bin

Me cioncio, me corin. Isl. Cioncione, Cioncionesse, V. Accincinesse.

Gropon, n. ciotola, vaso da chiovello. bere senza piede.

Ciorba, cestone.

CIORGY, n. sordo; anciorgni, insordire; fe vni ciorgn, assordare, assordire; fe'l ciorgn, far le viste di non udire.

> Un è vei com una pera L'autr è vei com un serpent E un a l'è con la dernera L'autr è ciorgn e senssa dent.

CIORGNERA, CLORGNISION, n. sordità, sordaggine, sordezza.

Ciorgnon, acc. di ciorgn, sordacchione, sordastro.

- Cros, ricinto, V. Ciovenda. · Croucae, v. a. annojare, di-

agustare, tattamellare, seccare. Ma l'è un gran dì ch'am conta

Tuti i bocon an boca O loli sì ch'am ciouca - E con tuta rason:

Isl. Cious, n. chioccia, gallinella. Guarde!..mi stessa, mi l'avria pour Quantunque i sia na cious veja ( stransìa

Ch' les quaich sur etonomo inspetour Am feissa con tut lo passè pr fia. Calv. fav.

Clousse, Cloussi, v. n. chiocciare. CIOVENDA, n. siepe, chiusa, cinta, chiudenda, stipa, sbarra, | lare, girativo, tondo a modo, o fascinata, ricinto:

S'i vedeisse le ciovende Lolì sì ch'a l'è un bel rende Fån d'salam tant desforme Ch'ogni doi fan na somà. Isl.

Ciovendà, part. stipato, sbarrato, assiepato, chiuso, serrato, attorniato, cinto, circondato di siepe.

Crover, n. dimin. chiodetto,

Cipres, cipresso, arcipresso. Ciaca, pr. intorno, circa, incirca, presso, presso a poco.

Da soa cassina Seurto ancor nen Circa al paghelo Sta prima ch' ven E la mia fia

Chial l'avrà nen. Il Not. on. Circol, n. cerchio, cerchia, circolo; an forma d' circol, circolarmente; tni 'l circol, circolare, e met. per crocchio, brigata, radunanza di persone per discorrere su qualche scienza, o per passar il tempo, e dicesi pure circolo, capanello; circol vissios, circolo vizioso, dicesi dai logici quel vizio d'un argomento, in cui si suppone provata, e si reca in prova la proposizione che si ha a provare, o che già fu provata; circol a la cort, circolo a corte; circol, ristretto. Vidi un ristretto di molti tiomini. Vas. Circol, conversazione.

'An tuti' sti circol Ch'as ciamo vissios Chi parla pi discol L'è pi spiritos.

Isl. CIRCOLAR, n. circolare, circuin forma di circolo, che si volge

intorno, o gira intorno; letera circolar, vale lettera, che si manda ne, prudenza, accorgimento, conattorno da' principi, e da' pre- siderazione, avvertenza, cautela, lati, da' capi d'uffizio, di nego- precauzione. zio, e simili.

Circolassion, n. circolazione.

Circold, v. n. circolare, gipare, andare attorno, girar attorno, sulle labbra, dicesi di notizie, di fatti, di libri, e simili, esser pubblico, notorio.

"Circoncirca, avv. presso e poco, quasi, circa, in quel torpo, intorno, incirca, così così.

Cinconcider a. v. a. circoncidere. Cinconcis, part. circonciso.

Circoncision, 2. circoncisione, circoncidimento, egiorno in cui i cristi**ani celebrano la festa** della circoncisione del Signore.

Circondà, part. circondato, circuito, cinto, circoncinto, accerchiato, recinto, chiuso all'intorno.

CIRCONDARI, n. circondario, quelle

accingere, rattorniare, interneare, circuito. intorniare , chiudere, stringere intorno, attorniare, star, intorno, rigirare.

CIRCONFERENSA, v. circonferenza, tondo. a Sally

Circonfless, agg, circonflesso, piegato; acent circonfless, accento circonflesso, misto dell'accento acuto e del grave, 🔻

CIRCONFUS, agg. circonfuso, in-

fuso, sparso intorno.

Circonlocussion, n. circonlocuzione, circonscrizione, circuito di parole, parafrasi, perifrasi,

Circonspession, n. circonspesio-

Circoscrit, part. circonscritto, limitato, terminato, circondato, o chiuso d'ogni intorno.

CIACOSCRIVI, v. a. circoscrivere, limitare, terminare, prescrinera, circondare, o chiudere tutt'all'intorno, definire largamente. 3000

Circospession, n. circospezione, cautela, prudenza, accorgimento, accortezza, consideratezza.

CIRCOSPET, agget, circospetto, circonspetto.

Circostansa, mieircostanza, circostanzia, accidente, accidenza, occasione, destro, qualità ac-

CIRCOSTANT, part. circostante, astante.

CIRCUIT, n. circuito e cercuito, compresa, compreso, spazio, di terre che stanno intorno a un paese. Iluogo, distretto, giro, circopies Circonur, v. a. cignere, cin- renza, rotondità, cerchio, usirgere, cerchiare, circondare, cir- colo, e talora vale l'atto d'andar cuire, circuncignere, raccerchiare, attorno, circuimento di luogo,

Circuito, precinto

CIRESA CERESA , CITIOSIA CITIOSIS Cirià, n. cherica, chierica, tonsura, e fig. capo, testa.

Pr na facessia rionda , .... ... Ch'am casca sla cirià.....

Ric. d' l'aut. Cirici, n. cirici, voce imitativa del canto della capinera,

La capinera canti ciricì. Isl. Il grillo canti spesso, e dica ori Ciricola, Miona, zucca, gnucca Cirinia Ciurumia, n. di strum. Tust. zampogna, ceramella cent namella; sonè dla cirimia, zam- L' mess d' nostr mandament gnetta; cirimia, strumento artifi- A trata civilment. ciale da fiato, cennamella.

J'era doe cirimie

Des ciochin da mulatè. Isl. D'autour grec e latin Cis, voce con cui i contadini J'è mothen d' confusion spingono i buoi o altre bestie al E ben poch d'erudission. camminare, arri, arro.

CISAMPA, n. rugiada congelata, brina, nebbia agghiacciata.

cisi, color ceciato, G. V.; conta bellamente. cosa val pa'n cisi, non vale L'era già vaussit già cito cito cicca, inulla, è buona a nulla.

Ciserca, n. cicerchia.

Cisal, ceci rotti.

Cissà, part. punto, pungolato, e met: concitato, nizzato, spinto, messo al punto, adizzato, stimolato, incitato ec.

Cissant, part. attizzante, adiz-

Cissi, v. a. pungere, pungo- andar alla purchia. lare, e met. incitare, provocare, Ch'a ciucio pura tant ch'ai fa piast irritare, smaghare, metter al punto, | Basta con lo mi peussa deurvi jeui aizzare, concitare, tentare, attiz- E vede ancor na vota'l sold mesdi. zare, , adizzare, stimolare.

mento, incitamento, concitazione, Ai dis: pr carità ciucè pa pi stimolamento, adizzamento, aizzamento, mantice.

CISVALÀ, arros, grii. Cità, Strà, n. città.

CITÀ, SITÀ, part. citato, chiamato in giudizio, allegato; cità d' sovra, preallegato.

CITASSION, SITASSION, n. citazione, allegazione, allegamento, term. leg. intimazione colla quale taluno è chiamato a comparire in giudizio a giorno ora e luogo, succhiato, e mer. smunto, magro, citazione. Diz. leg. Reg.

pognare; pcila cirimia, zampo-Anche quand a eseguis le citassion

Poes, ined, d'l'Arm, can. An mes a tante bele citassion

Lo stesso. Cite, Site, v. a. citare, allegare. Citou, man. el. chiotto, cheto; CISER, Cisi, n. cece; color d' cito oito, queto queto, piani plano,

Con nient autr ch'una peita cassieta. Ric. d' Paut.

Crock. V. Succh. L'è lesta com un cinch Patiss la caussinera A tomb del mal massich Ma d'che manera. Isl.

Cruck, v. a. suggere, sugare, zante, aizzante, e fig. stimolante ec. | succiure, succhiare, imbevere,

Cissum, n. puntura, concita- Allora'l pour borgno tutt' smort Lasse ch'i pla d' fià son quasimort. Lo stesso.

> Portè muc die coupt e d'sunne Pr ciucè del vin ciairat. Ciuce, met. comme.

E pr scapè fatèga A treuvo dlongh'l mes, Ciuciand da riga un riga A com th'at stan d'apres. Isl. canz.

Civeil, part. succiato, sugato, Imacilente, asciutto listo de colo inq Ciuciaborse, segavene.

bevitore.

Ciuciafurmie, agg. ad uomo, magro, gracile, arfasatto, affamatuzzo.

Ciuciant, succhiante, succhiatore, sugante.

Ciucio, V. Badola.

: Ciure, ceffare, ciuffare, e met. truffare, involute.

Ciumi, v. n. dicesi di cosa che non bollendo come dovrebbe contrae cattivo sapore, intristire, incattivire, attechire, covare.

Crums , 'w. tanfo.

Ciuri, v. a. chiudere, sococchi per lo sonno, socchiuderli, fiatate. batter gli occhi, amiccare, serrare spesso le palpebre.

Antcoulisters moment ch'a son cogià A ciupisso i so ocin e son quajà. Balb.

Crupine, v. n. V. Cinpe. Crunguison, n. sordità.

Ciunma, n. ciurina, torma, per lo più di moltitudine di gentaglia, baceanella, chiassata, combibia, V. Ciurmaja; cap dla ciurma, sopraccomito, ::

Ciurmaja, n. schiamazzaglia, ciurmazzaglia, ciurmaglia, ciurma , bruzzaglia , plebaglia, marmaglia, bordaglia, canaglia, plebe, volgo, minuta gente.

Son propri d'spiantà, propri d' ( ciurmaja,

La fecia d'ij omini, vera canaja. Poes. ined. d'l'Arm. can.

Cius, agg. chiuso, serrato, rinchiuso, racchiuso.

term. dij molinè, sopracchiusa.

Ciusiada, n. bisbigliamento, Ciuciadose, succhia beone, gran pispiglio, bisbiglio, susurro, sufolamento, bisbigliamento, pissi pissi.

Ciusir, v. bisbigliare, parlar pian piano, parlottare, susurrare, favellar all'orecchio, far pissi pissi, pispigliare.

..... Cost lì l'ha n'aria

D'imperator, ma chi sa cosa ciusio L'Adel. trag. Tra lor?

Ciur, chietto, cheto, chiotto. E stava chiotto come un pallino. Rosini.

Ciuro, quetamente, queto, tacito, silenzioso; e talora mamera elittica imperativa, sta, o state chiudere; cinpi j eui, chiuder gli zitti, zitto, zitti, silenzio, non

> ..... Ma ciuto; chi sento tabussè, Tajoma curt si bsogna - ch'ij vada ( mi a desvic.

Cas. com.

CIVIL, agg. urbano, civile, cittadinesco, e met. modesto, costumato, che ha costumi nobili. che è dotato di civiltà, urbano. polito, cortese, garbato, manieroso, affabile, creanzato; civil dicesi pure in contratio sense di criminale; causa civil, cansa civile, in eui non cade controversia spettante a delitto.

Civilisà, part. incivilito, renduto civile, manieroso, garbato, cortese ec.

l'abitant de sta sità A son rustich e vilan, Son pa 'ncor civilisà.

Poes. ined. d' l'Arm. car. Civilish, v. a. incivilire, civilizzare, ridurre a vita civile, di-Ciusa, n. chiusa; ciusa superior, rozzare, rendere manieroso, civile, garbato ec.

Ai volo adoss, e con disinvoltura M' l'anlupo ant mila anbreui: so

( per cos èlo? Per deje d'ton, e per civiliselo.

Cas. par.

CIVILTÀ, n. creanza, cortesia, onestà, garbo, finezza, convenienza, urbanità, convenevolezza, costumatezza.

losce, galoscio, specie di scarpe a le gambe, colla coda fra le che si portano sotto le scarpe ordinarie per ripararle dall'umidità, e dal fango.

· CLAPINETA, n. chiarina; chiarino. CLASSA, n. classe, ordine, grado, condizione, categoria.

CLASSICH, term. de' dotti I classico dicesi di cosa eccellente, e perfetta , quasi di prima classe ; e principalmente di alcuni prosatori, e poeti.

CLASSIFICHE, v. n. ordinare in classe, classificare non è voce italiana.

CLAUSOLA, n. clausola, clausula, particella del discorso; che in se racchiude intero sentimento; clausola codicilar, term: kg. clausola codicillare, cioè apposta in un testamento , Diz. leg. Reg. ; clausola fiscal e cameral; term. leg. clausola fiscale e camerale, che importa, cioè tutte le rinunzie, e le clausule più ampie, Diz. leg. Reg.

CLIUSTR, n. chiostro, chiuso,

CLAUSURA, n. clausura; le muta, che circondano un monastero.

CLERON, n. tromba-chiarma, tromba, sorta di strumento a fiato. clientolo.

Clientela, n. clientela, protezione.

Clima, n. clima, aria, cielo, paese.

Clocal, v. n. chiocciare.

CLUB, n. combriccola, conciliabolo, adunanza di gente d'un partito.

Con, n. coda; mne la con, Claca, term. de' calzolaj, ga- scodinzolare; con la coa an mes gambe, scornato, confuso, Rossini. Sta cosa pcul avè la coa lunga , 'questa può aver una coda lunga ; cioè mblte langhe conseguenze, conseguenze di molta durata; "title seguito hango:

Codco, Cacci, n. queto, quatto; coacc coacc; quatro quatto; ste coacc, tacere, non muover 'palpebra, star zitto, e talora nascosto , ascoso.

Stù 'nipo caccia

Scrosa e naccia

Vate acconde ant ij fossai.

Concesse; v. n. acquattare, accovacciarsi ; covigliarsi ; V. Acoacesse.

Coscii, 'part: acquattato ec. Y.

COADER; n: quadro; coader d'un auter, codder d'un sant; 'tavola, quadro, immagine; coader dij ort, dij giardin, quaderno.

Conten, agg. quadro, quadrato. Condition, n. coadiutore, colui che è aggiunto ad un altro per ajutarlo a far le funzioni del suo ministero.

. testa condra, agg. COADRA, · CLIENT, agg. cliente, clientulo, d'uomo in buon senso, nomo di grande capacità, di gran senno,

gua bat dova'l dent fa mal, la BATICHEUR, n. battisoffia, bat-lingua dà o batte dove il dente ticuore, palpitazione, battito (colla duole, e vale ragionar volentieri | penultima breve), agitazione, tredelle cose che ci premono, o dove more, tremito di cuore, fig. spasi ha interesse. Alla natura no- vento, paura eccessiva; e talora stra è difficile, che, come noi in stanchezza per troppo correre, volgar proverbio diciamo, dove per troppo affaticarsi. il dente duole, la lingua non batta. Salv. disc. 1. 295.

BATEL, n. navicella, battello. BATENT, MASSA, n. battente, battitore, si dice di quel ferro foggiato in diversi modi che serve per battere la porta, e per quella Batiè 'l vin, V. Batesè. specie di mazza, che batte sulle campane pel suono delle ore, riduce l'oro in fogli per filare, o mazza, clava. Diz. Pip.

BATESI, part. battezzato.

Barresa, v. a. battezzare, e fig. in senso cattivo, imporre ad al- molto fina, battista, o batista, cuno qualche nome ingiurioso, e tanto agg. quanto sost. odioso; batese, per gettar acqua Tesser l'Olanda così fin non sa addosso ad alcuno, spruzzar al- E par sì fatta di tela batista. cuno d'acqua, bagnarlo; batesè. o batiè'l vin mescolar acqua col vino, inacquerarlo, inacquarlo.

BATESIM, a. battesimo, tnì a batesim, tener a battesimo.

BATESIMAL, agg. battesimale. Baria, part. battezzato.

BATIAJE, n. confetti, confetture, zuccherini che si danno nelle occasioni di solennità di battesimi, nozze ec.

> Ma venoma a le batiaje Pr senti quaicosa d' bel.

Isl. canz. 15.

Batiblie, n. strumento de' can-

nonieri, battipalle.

BATIBEUI, O BATIBUI, n. tafferuglio, tafferugio, bollibolli, ba- cuotitore, battitore, zombolatore. ruffa, garbuglio, buglio, bacano, confusione, chiasso.

BATIE, v. battezzare.

Con na torcia d' sira giauna Già scrussìa a tut andè Ma gropà tut giù con d' cauna Son partisse andè a batiè.

Isl. canz. 15.

BATILOR, n. battiloro, colui che. dorare.

BATIMENT D' POLS, pulsazione. Batissa, specie di tela di lino

Bell. Bucch.

BATISTA, e BATTITA, n. p. di battesimo, battista, e fig. baggeo, dolce di sale, cristianone, bonaccio, V. Bagian, badola.

E savì ben che coula sort d'canaja S'a fa tant d'arambesse a sti batista Ai na dà giù com dè s'una muraja.

Cas. par. St'obiession a prima vista Peul fè stat a coui batista Ch'a s'imagino che 'l mond Sia mach largh com a l'è'n tond.

Cas. Quar. sac. Batisterio, h. battisterio, batti-

stero, battisteo. BATITOR, agg. percuziente, per-

BATITURA, nom. battitura, bat-

timento.

BATIVOL, non si usa che come

picchia alla porta.

da carta, cartiera; batour da far bau bau, far baco baco ingran, battigrano, trebbiatojo.

BATOSTA, n. percossa, colpo, Ove la notte al noce eran concorse e fig. disastro, disgrazia, disdetta, contrattempo, sinistro; batosta ital. vale contesa di parole.

Batù, n. per confratello appartenente a qualche confraternita secolare, battuto.

I battuti andranno innanzi alla

(croce.

Dovendosi il cappuccio ad un bat- ragione. (tuto.

Вати, part. percosso, zombato, panare. battuto, gonfalonato, bastonato, Fra Giusep deve ardris doman ma-

e fig. ridotto al silenzio.

BATUA, BATUDA, n. term. delle E montè ben bon ora sul ciochè arti, battitojo, quella parte dell' E a forsa d'sonè dobi e d' baudetiè imposta d'uscio che batte nello Desviè pura ch'i deurm a san Marstipite, come anche quella parte dello stipite, o soglia che è battuta dall'imposta, si dice anche gozzoviglia, baldoria; fe baudeudella misura del tempo musicale, ria, gozzovigliare, stravizzare, battuta; a batua, in punto; andè darsi bel tempo, far baldoria, an batua, a batua, a batuda, sguazzare, stare in zurlo. term. della musica, vale andare, cantare, o suonare a tempo di battuta, cioè tenere le note in stoni, pertiche, od altro, che si tempo giusto secondo il loro va- mette lungo le scale per servir di lore; batua del pols, battuta del sostegno a chi sale, sostegno, polso, il battere dell'arteria del guida. polso; a batua, a punto.

BATUDINA, n. battutella.

man. pr.: a bativol, al volo, al balzo.

Batocc, n. battocchio, battaglio; batocc d' la porta, campanello, battitore, picchia porta,
quel ferro pendulo, con cui si adoperata per far paura ai hambini, quasi significhi una cosa BATOR, n. macinatojo; batour terribile, e in italiano anche bau, cuter timore.

> Tutte le streghe anch'esse sul ca-( prone

> I diavoli col bau, le biliorse 🕟 A ballare, a cantare, a far tempone. Malm. 3. 70.

> E sacea bau bau, e pissi pissi. Morg. 25. 263.

BAUDETA, suono a festa; fe bau-Salv. Granch. 2. 4. deta, suonar a festa, scampanare, E ben quel panno al viso gli è dovuto, qualche volta vale battere di santa

BAUDETE, BAUDETIE, v. n. suonar Malm. 11. 25. a festa, a doppie campane, scam-

( tin. Balb.

Baubeuria, stravizzo, bel tempo,

Baudisse, v. n. dondolarsi.

Baudron, ossia Mantena, ba-

BAULE, v. a. latrare, abbajare,

gagnolare, muggiolare, ululare, e fig. strepitare, far chiasso; un parte dello scozzale che copre il dizionario ha fallato la traduzione petto, pettorina, v. dell'uso. italiana del noto proverbio: can **ch' hauls 'mord nen,** traducendolo in questi termini: cane che abbaja d'acqua, palo. poco morde, la quale non è traduzione fedele di quel nostro sporco, sudiccio, sucido, sozzo. proverbio.

Baura, hautta, mantello d'ermisino, o simile, o mantellino di velo, o retino con picciol cappaccio di color nero ad uso di ziere, cofano, tamburo, valigia. maschera.

.... BAUTIS, giuoco fanciullesco, altalena, bindolo, dondolo. A Barra, part. dondolato, ciondolato.

BATTIA, BATETA, n. sporto di casa di leguame, ballatojo, loggia. Baums , v. dondolare, altaleinare, fare all'altalena, farsi ciondolars, o viondolarsi sul dondolo, :fac:andare in eva ed in là su di , ma: dondolo; bautiesse, v. n. p. .orafobnoto , esaustatu,

www. n. emor viscoso, bava. mon Osserve sti figcafave

no no Com vicalo giù le bave in the **Dant la boca sul manton. Isl.** Bollaticcio, bavella, bava, straccia, per quel filo che si trae dai Ai smìa ch'a senta un be .... a tuti i . **borral**i 'nella caldaja prima di cayanat le seta.

o. Bevaster, havaglio, babbajuola. BAVE, v. n. far bave.

Baves, collare di mantello, di abito, e simili, bavero, e pistapts, u. m. tosc. Baver da pelegria ; semachino.

Porterà al collo una gran gorgiera E un baver alto come una spalliera.

Buon. Tanc. 4. 1.

BAVETA, la più piccola e stretta

Bavo, spranga di legno per portar secchie, o bigoncie piene

Bavos, agg. bavoso, e met.

Sti bavos e langrignaire Tuti doi son carpionà.

Isl. canz. 17. BAVUL, BAUL, n. baule, for-

E gli scotti aggiustati

Dan spalla a ripor su bauli, e ceste. Buon. Fier. 2. 1. 14.

BAVULE, n. chi fa bauli ec., valigiajo, forzierajo, cassettajo, cofonajo.

BAVULET, BAULOT, n. dim. di bavul, forzieretto, bauletto, forzierino, cofanetto, cassettina, bolgia, valigetta.

BAVUM, umore viscoso, viscido, schiuma che gettano certi ammali, bave , schiuma , catarro.

Be Be, grido della pecora ec. be, belato.

A n bon pastor ch'a va giù dii rivas Seroand ansios la fea, ch'a s'è scar-

( tasse

E s'a la treuva, oh com s'è conso-(lasse!

Quali senza pastor le pecorelle Gridando be con voci sconsolate.

Bear, beato, felice, avventurato, avventuroso; beato porco, perdigiorno, scioperato, sfaccendato, ozioso, perlone.

Beatifica, part. bestificato. Beatification, in beatifications. Beatifica, beatifico.

Beatificat, v. beare, far beato, felice, canonizzare.

BEATITUDINE, n. beatezza, beatitudine.

BEGÀ, part. beccato, perforato col becco, bezzicato.

Becà, a. beccata, bezzieata, bezzicatura, colpo che dà l'uccello col becco, e fig. morso, o puntura d'altro animale.

Le pulci son scorte a dar lor bec-( cata.

Fr. Iac. tom. 1. 2. 25. E nel dialetto piem. vale anche Ch'a studia dala seira a la motiz tanto cibo, quanto si mette in D'rustine e d' fene d' mai l'è gran una volta in becco all'uccello, imbeceata, e fig. suggerimento, avvertimento, lume, consiglio, ordine.

Aspettandone l'imbeccata dalla cor-

chino.

caccia, acceggia.

Becasse, bezaicare, dar beccate. beccaccino.

BEGASSON, chiurlo.

Becc, m. (coll'e larga), odor cattivo, tanfo, puzzo, lezzo, quale può venire dalle lane, o da panni sudici.

fatto a guisa di corno, e met.

tristanzuolo, furbo, astuto, becco coll'effe.

Se giuramento c**i puè dare ajute** Alla barba l'avrai, becco corretto. Bern. Ork s. 26.

Bece, avolo, e anche bisavolu. I m' sente nen lode Così sensa rason I temp del me becè.

Ric. d'l'aut. BEC FOUTU . BECOFOTA . BECO-FOJOT, V. Becc cornú. Amè na creatura ch'a 'n mui bin L'è natural, ma amè 'n becefotà ( větů.

Cas. Quan suc. Bren, n. becco, maschie della capra.

Весн, л. la bocca degli uedelli, ( te di per di. rostro, becco, labbro, talora ini Dav. Scis. 73. adopera per quel canaletto adunco Becarl, n. uccello noto, bec- che sporge fuori da alcune sorta di vasi di terra e anche di vetre, Becamont, n. beccamorti, bec- becco, beccuccio; fè'i beccha l'aca, far il becco all'oca, finire, termi-Becania, Masse, n. macello, nare, conchiudere il negozio, non beccheria, scannatojo, e fig. strage. esservi più speranza, scampo eo. Becassa, n. d'uccello noto, bec- Ne vanno tutti, il marcia ora si (:giuocs

Becassà, colpo di becco, bez- Non v'è rimedio: à fatto il becco ( alfock. Malm.

Becassin, n. d'uecello noto, utanto tu avesti agio a fare il becco (.alloca.

Salv. Granch. 1. 4. Becar, n. beccaje, masellais. Becne, v. a. beccare, bern-

care, e per met. mangiare. Bencino, io mi ricordo di Quercetto BECC CORNÚ, o BECO CORNÚ, becco E quel che noi beccammo la matgua affilata, mordace.

più spesso che largo, il quale serve ad aprire gl'intagli detti mortase in Piemonte, becco d'asino, scalpello.

BEDRA, n. trippa, ventraccio, epa, ventraja, pancia.

Bedrassa, acc. di bedra, ventraccia, tripaccia.

Bernasi, part. panciuto, paffuto. BBFA, part. beffato, galefatto, uccellato, gabbato, burlato, deluso, beffeggiato, schernito.

Barà, term. di musica, be fa. BEFFE, SEFFIE, v. galefare, ucfeggiare, deludere, gabbare.

Berreggià, part. uccellato, beffeggiato, schernito, deluso, beffato, gabbato.

Beffeggië, v. a. uccellare, strazzieggiare , beffeggiare , V. Befè.

.. Brenena, petegola, sciocca, scimunita, donna dappoco.

" Beckuja, n. immagine, figura dipinta, effigie, impronto.

Ber on, Ber ormo, begliomini, **term.** botanico.

Beive, w. a. bere, bevere. 📣 beurà n'autra vota per soa pena.

Id. falsa per vera; feila beive, far- vereccio. gliela bere, ingojare, ingozzare, accoccargliela, dargliela ad in- venusto, pulito, florido, lezioso,

Becaus, becchetto, beccuccio, podía nen beivla, met. la mastic met. lingua; bechus afilà, lin-cava male, a mal in cuore, con gran nausea, non s'induceva ad BEDAME, scalpello da falegname, | inghiottirla, cioè gli era duro a soffrirla, oppure non sapeva intenderla, non giungeva a persuadersene; j'ochet meno a beive i oche, i papperi menano a ber le oche, gl'imperiti voglion saperne più de' periti, i giovani vogliono insegnare ai vecchi, proverbio di chiaro significato.

> Temend che tard o tost v'la sassa ( beive Vumilie e all'ocorensa iv bute a

(tera. Cas. Quar. sac.

Beive a la salute d'un, bere alla cellare, bessare, schemire, bes-salute; dè quaicosa pr beive, dare la mancia; chi fa la fouta la beiva. chi fa il male faccia la penitenza; chi pi beiv manc beiv, poco vive chi molto sparecchia; andè a beive ansem, andare a fare una combibbia.

> D' coul eva ciaira ch'un na beiv ( apena

> Ch'i vers s'ataco ansem giust com (l'apeis.

Beive una gold, centellare, sorbillare, v. e m. tosc. Ciamè, o dè quaicosa per beive, chiedere, E coul ch' a bevrà nen la sana piena o dar il beveraggio, cioè la mancia. Nè vi era altra difficoltà, se non che i castellani chiedevano Beive poc a la vota, zinzinare, donativi, e come si dice, bevecentellare; beivla, ingojarla, ber- raggi troppo ingordi, cioè mancie sela, doverla sopportare ( l'in- troppo alte, grasse, e simili. Var. giuria), oppure credere una cosa st. 8. Vin bon a beive, vino be-

Bel, agg. bello, vago, formoso, tendere, e talora vendicarsi; a sano, e talora vale molto; ande alle bele, accarezzare, confettar siamo d'accordo, non v'ha più uno, lisciare, piaggiare, andare questione su ciò, ella è risoluta, alle belle, o ai versi, abbellare, e fuor d'ogni dubbio, è certo, andar colle belle, compiacer uno | incontrastabile. per proprio interesse o per gio-|| E con n'andi parei, l'è bel e anteis vamento che se ne speri; aspetè Che tuti i pais piiran la soa sbrevetto. so bel, aspettare il destro, l'occasione, la congiuntura; ma cousta Bel bel, bel bello, pian piane; l'è pi bela, ma questa è più strana, dolcemente, adagio, dele da ridere, ridicola; a l'è bel, è ades, qui sul campo, subito eq molto ben concio dal vino; bel e bon, buonissimo, atto, acconcio, adattato; a l'è bel e fait, a l'è bel e dit, ella è cosa decisa, stabilita, ella è fatta, non c'è più scampo, rimedio, questione; bell' e fait, agg. a nome, bell'e fatto, A la soa musa a j a' gavà 'l capel. dicesi delle cose ch'hanno ricevuto la loro perfezione, e che sono finite.

I signori del mondo gli trovano bell'

Fr. Giord. pred. 5.

Bel avans, V. Avans. Avei bel di convenuto. bel fè, aver bel dire, bel fare, Na pianta ch'a comensa a sirochecche diciate, facciate ec.

Thas bel dì, bel ciacotè Thas da se con Gian Mate.

Isl. canz. 18.

Ma un cheur parai del mè I t'has bel di, bel fè Ti t peule pa trovelo.

Isl. canz. 19. Bell'umor, bell'umore, se'l bel Fesse bel d'una cosa, sarsene ere umor, fare il bell'umore, essere dere autore, attribuirsene il mefastidioso, stravagante, violento. rito e la lode, farsene bello. Es. E dove sarebb'ita un pò a rilente Per li costui consigli s'è fatto ogiti

La be'la, l'amante, l'innamorata; Davanzati Tacito. Aspete so bel', avei bel gieugh, aver gran giuoco, aspettar l'occasione, aspettare 'il aver incinghiata la mula, aver porco alla quercia, le anguille

Balb.

Ai dis: sore baboje lassè ste Veule rusieme viv sì bele ades Calv. fav.

Bele ben, benissimo, molto behe, propriamente, persino.

Virgili dunque bele ben deb chiel Bel e bin, non poco, benissimo.

I guadagno bel e bin. Isli Fè'l bel, fare il bello, paonegal giarsi, far bella mostra di se ; ( e fatti. bel e dit, bel e dita, è certo, d fuor d'ogni dubbio, d'accordo

· ( gnosse

E ch' gnun a studia d' fè ch' a staga ( drita,

Sa cress così an pò d'temp, l'è bele

( dita Ven storta o gheuba, e s' peul mat ( pi dřišsésse.

Cas. Quar. sac.

A far con calagrillo il bell'umore bene, e non di quello animale Malm. 10. 18. d'Arminio, che se ne fa bello. pieno il fuso, l'è-bel e anteis, alla calata, il tempo a proposito, la bruciata, la palla al balzo; avv. di non intera approvazione, bel, sontuoso, lauto. Cominciogli bene sta, vedremo. a dare le più belle cene, e i più be desinari del mondo. Bocc. nov. panna, capannuccia; sè la bena, semplicemente uno: un bel di, meno di salute, essere vicino a una bela matin, un giorno, un spegnersi. carto giorno, un bel dì, una mattina; un bel mattin ch'ella si fu levata. Teseid. 3. 10.

BEL MER, (col secondo e aperto) n. voc., franc. e Madona, piem. Se chiel a l'è content e bencchidem

suocera.

BE MOL, bimmolle, accidente

musicale.

Bun, Bun, n. bene, opere buone, zione, benevolenza ec., preghiera, Dep. al dec. 120. orazioni del mattino e della sera ec., cere, godimento, pregio, vantaggio ec., felicità.

Tra mi i dio: o che gran ben Vența mai ch' la dsor ai sia Doya stan Gesù e Maria

S tut nost ciel ch'a lus l'è un nen.

avanzare, fare acquisti.

certamente ec., ben ben, molto bene, benissimo, ottimamente, ditin da let, piletta. eccellentemente, alle volte vale sta bene, sì sì; andè ben, convenire, dine di S. Benedetto, benedittino. star bene; ben butd, azzimato, ornato, elegante; ben inteis ch', nesicatore, uomo benesico. purché, a patto che, ben inteso che, a condizione che ec.; ben, donna benefica, umana, cario but apleva, ben allevato, alliatovole.

aspettar che dica buono, aspettar levato con buon costume; ben ben,

Bena, zinghinaja, casipola, ca-79, 36. Bel, per un certo vale met. essere sfinito di forze, venir

Bendage, Bindage, fasciatura.

Benechiden, parola tratta dal latino, bene quidem, sta bene, va benissimo.

E s'a l'è nen content echidem bene.

Il Not. onor.

Benedetto, e met. per dir cosa, o persona nojosa, sostanze, facoltà, possessioni, ric-limportuna, molesta ec. Queste chezze ec.; un ben, tenuta, pos- benedette indizioni, che nè loro, sessione, podere ec., amore, asse- nè altri sa oggimai, che si siano.

Benedi, v. a. benedire, e fig. grazia, favore, beneficio, pia- gettar acqua addosso ad alcuno, spruzzarlo d'acqua, inacquarlo, bagnarlo; ande a fesse benedì, andare alla banda, e in malora, in rovina, con Dio; vate fè benedì, vatti con Dio ec., è spacciata.

Benedission, n. benedizione, e Poes. piem. rac. Pip. fig. de la benedission a quaicosa, Fè del ben, beneficare; sesse del vale non volersene più impacciare, ben, aumentare le sue sostanze, Inè intrigare, perchè l'ultimo atto di licenzia si è la benedizione che Ben, Bin, avv. bene, molto ec., i latini esprimono col valedicere.

Beneditin da cesa, pila; bene-

Beneditin, n. monaco dell'or-

Benefator, n. benefattore, be-

Benefatris, n. f. benefattrice,

neficiato, benefiziato.

Beneficensa, n. beneficenza. BENEFICH, agg. benefico.

Beneficate, v. a. beneficare, gar, od ajutar altri co' benefizj. I intitolata: Les prétieuses ridioules. soccorrere.

Beserissi, n. grazia, beneficio, **benefizio, servigio, piacere, fa**vore; benefissi d' cesa, benefizio ecclesiastico, uflizio sacro, che∥clemenza, misericordia. abbia rendite. Diz. Bol.

Benefissiesse, v. n. p. ristorarsi di una cosa, profittare, trarne profitto, utile, prò, giovarsene.

Benerissiot, n. dim. di benefissi, beneficiotto, beneficiuolo.

BENEMERIT, agg. benemerito, che ha bene operato in servigio d'alcuno, che ha meritato di alcuno.

BENEPLACIT, beneplacito, placito, volontà, libito, piacimento, voglia, licenza, permissione.

Benestant, benestante, adagiato. Chi ha qualche ricchezza è stimato assai... non ricco, ma benestante a bastanza. Bem. let.

Benevolensa, n. benevolenza, benivolenza, benivoglienza, amore, attaccamento, affezione.

BEN FAIT, ben fatto, proporzionato, bello; ben fait dla persona, ben fatto della persona Bianca, e bionda, molto ben fatta della persona, tanto gentile, che cascava di vezzi. Cron. Mor.

Bent, a. pl. di ben, possessioni, poderi, campi, vigne, case.

prediletto, ben amato, favorito, a comparire dinanzi. Disse: o figliuolo di vezzi. Condiscenden- Andreaccio mio, tu sii il ben vedogli come a figlinolo di vezzi. Inuto - esso rispose: Madonna,

BENEFICA, part. beneficato, be- Vite S. Padri. E dicesi anche cocco; a l'è'l so beniamin, è 🏖 suo cocco; es.: La natura ha trattato V. S. da vera madre appassionata; ed ella n'è il cocco. beneficiare, far del bene, obbli- Traduzione della comm. di Mollère

> Benign, cortese, affabile, benigno, piacevole, clemente, pietoso, amorevole.

Benignita, benignità, affabilità.

BEN MONTA, ben montato, dicesi di chi abbia sotto buon cavallo, e ben fornito.

Ben nà, ben nato, di schiatta nobile, di buona stirpe, e fig.' ben accostumato.

Benne, term. d'agricoltura, prima aratura.

Benon, n. accr. benone, was gran bene, grandi sostanze, fig.: per benevolenza, amore. Accerd tatevi, che io vi porto un benoné grandone. Car. E avv. benissimo.

Ben servi, ben servito, attestato, certificamento di buona condotta, congedo, licenza che si dà altrui con attestazione del buon servizio ricevuto. *La repubblica* non poteva reggere a dare i ben serviti innanzi a vent'anni.Tac. Davi:

BEN TNÙ, part. ben tenuto, ben custodito, ben conservato, e fig. parlando d'animali, ben tenuto. ben pasciuto, ben saginato.

Ben torni, Ben vnu, Ben trovi, ben tornato, ben venuto, ben trovato, modo di rallegrarsi con Bentamin, Checco, n. mignone, alcuno, allorchè ce lo vediamo voi siate ta ben trovata. Bocc. nov. 15.

Bes vist, accetto, gradito; caro. BEN voisù, part. benvoluto, amato.

Beggaden, term. musicale, biquadro, bisquadro, accidente musicale notissimo.

Bennosi, part. tartagliato, Anberbojà.

BERBOJE, v. tartagliare, V. An-

BERROJON, n. tartaglione, Anberbojon.

Berbor, n. borbottone, borbotfonchino, e per sim. calabrone, talora vale balbettante, balbo (ch'a tartaja ).

Bernott, v. a. correggere, ri- Una gonela spessa da bergè tare alcuno; berbote, n. a. borbottare, bufonchiare, garrire, broatolare, borbogliare, dire i pater nostri della bertuccia ec., parlando degl'intestini, gorgogliare ec., dei liquidi, scrosciare, bollire, gorgogliare.

Cos'hastu ant coula testa ch'at ber-

(bota? Cas. par.

Che ti va borbogliando pel capo, che vai tu ruminando. Berbotè d' pater, marmotare, recitare pater nostri. E ch' tramoland a tneissa berbotà D' pater e d'credo, com a l'è ch'ai dall'italiano bernia, veste da donna

( vnìa. | Berbord, masc. V. Bord. Ber-BOTON, V. Berbot. BERBOTUA, agg. a donna, garrevole, borbottatrice, brontolatrice, querula.

Son nojose e berbotue

Berdoja, (coll'o stretto) n. agg. a persona, balbo, balbettante, che tartaglia.

> A son cose da fè slanbanè A senti coul berdoja

An conversassion Mnand la gasoja Fasand'l gascon.

Bergamina, n. carta pecora, membrana, pergamena, cuojo.

Bergamot, n. sorta di pera, bergamotto, confetto di melarancia, frutto dell'albero melarancio.

Berge, n. pecorajo, mandriale, tatore, garrevole, querulo, bu-mandriano, pastore; bergè de crave, caprajo, capraro; da berge, pastorale, pastoreccio, da pastore, da mandriale.

prendere, rimproverare, rimbrot- Taconà da na part, da l'autra ( sbrisa.

Cas. par.

Bergera, pecoraja, mandriana, pastora.

Bergeria, n. collettivo, pastorizia.

Bergerot, n. pastorello. Berghigne, v. n. rigirare, simulare, ingannare.

BERGIAIRE, TAPARE VIA, v. a. scacciare, metter in fuga, inseguire. Bergiolà, agg. di vario colore,

a varj colori, screziato.

Bergna, R. abito da contadino, vestito rozzo, grossolano, forse a guisa di mantello.

Bergna, n. della pianta, susina, prugno, n. del frutto, susina, prugna, amascina, prugnola.

Bergnache, Sbergnache, v. calcare, calpestare, schiacciare, te-Pi ch' la mare dl folat. Isl. ner sotto, opprimere, conculcare.

Bergnir, n. diavolo, satanasso, demonio.

perficie di checchessia, e quell' noccolo, escrescenza, tumore, bernoccolo.

Bermenn, Braichin, n. monello. furfantello, baroncello, baroncio, sfacciato, sfrontato, dicesi di quei giovinastri, o ragazzi, che birboneggiano per la città. Anfin ai camp, al bosch, ant le ciovende. coul birichin d'amor l'era an facende. Poup.

Benichinada, n. baronata, azion

da baroncio, sfacciato ec.

BERLA, BRLA, n. cacherello di pecore, capre, topi, cacherello, cacherella.

BERLAITA, n. scotta, quel siero non rappreso, che avanza alla ricotta.

Berlan, n. sorta di giuoco delle carte, bisca (Alb.), in Toscana dicesi trai.

Berlandot, n. pers. stradiere,

balestra.

Ma largo, come il grasso legnajuolo Ponatur illi piscis, aut caro, nisi Un po' di pan lor dà colla balestra. Digitos edant suos, volo suspendier. (modi di dire tosc.) V. A berlich. Berliche vale anche arrestare, fer-

Berlice & Debloce, man, avv. a casaccio, all'avventata, stordi-. Bergnoca, Bergnocola, n. ciò tamente, per virtù magica; adoche alquanto rileva sopra la su- perasi questa maniera quando si vuol operare alcuna cosa ener enfiato che fa la percossa, ber-fravigliosa agli occhi di qualche pascibietola, o semplicione, dibozza, bitorzo, ronchio; bergno- cendosi: per virtù d' berlich e cola d'j' erbo, nocchio, nodo, berloch, che si potrabbe traduzre: per virtu magica , con arte , furberia, e simili.

Per la virtù d'berlich o pur d'ber-( lock

A l'aveisso riuscì st' proget baroche Calv. poes.

I Francesi hanno pure questa maniera che l'Alberti definisce per disordinatamente, temerariamento. : ll dizionario ha *berlich* , *berloch* , voci di niun significato che s'usano accoppiate col verbo fare, evala gono scambiar le carte. Prossoni, Milanesi significano più comune-; mente voci atte a chiamar i demoni, come in quel verso: Pegg ch'i strion coi so berlich bern. (locker

E anche presso i Piemontesi. 11. 4 Berliche, v. a. leccare, lisciane; berlichesse i dii, frase adoperata soldato di tratta, colui che a quando c'incontra di mangiare luoghi del dazio ferma le robe, cose sommamente buene e delet: per le quali dee pagarsi la gabella. cate, leccarsene le dita, rodersene BERLICE, A BERLICE, de da mange i polpastrelli delle dita, ed è trans a pena, a berlich, tener uno duzione letterale del digitos prae-allo stecchetto, dargli poco da rodant suos di Plauto nel Pseud! mangiare, dargli il pane colla at. 3. sc. ult.; ed anche felice imitazione del digitos edant suos, Un figlio tien da manca; uno da che si trova in Aristofane nei Pir ( destra | tagorici.

mare alcuno, coglierlo per condurlo in carcere, soprattenerlo, acchiapparlo.

Se ti it ere nen grivoè dia gansa A t'arivavo adoss coui dii barbis Ch'at berlicavo belelà'nt toa stansa.

Calv. poes. BERLICHINA, BERLICAT, allindata, aggraziato, aggraziata, lezioso, dileggino, frinfiino, vagheggino, vagheggina, muffetto, profumino, cacazibetto. As tirava la corda d'un ciochin Subit a s'vedìa arive'n bel berlichin.

Balb.

La soa pompa veulo sela Tuti coust berlicat .... Sa doveisso bin paghela Con dii bei e bon crosat. Isl. Berlicura, n. leccatura, lec-

camento. Berlina, n. berlina, gogna, sorta di castigo, che si dà ai malfattori esponendoli al pubblico scherno in luogo a ciò destinato, che pur si chiama berlina. Berlina, sorta di carrozza a quattro ruote, berlina. Berlon, n. stronzolo.

. Венгим , n. barlume.

BERLUSE, v. n. splendere, luccicare, lucere, dilucciare, rilucere, lampare, lampeggiare, strahiere, trasparire, esser lucido, **splendente.** 

E veul ch'i piat a luso . Lun, Ch' le siete e i tond berluso Dal prim a l'ultim pian. Isl. Benna, cruscata, piccolo lessivio, bucatello, ramno, rannata.

Bernage, Bernagi, Bernas, n. paletta, pala da fuoco, ferro noto, Lasseje ai cornajas, a le laserte. che s'adopera nel focolare forse dal latino prunatium.

Pi grassa d'un toiror L'è dco d'un gran bel plagi L'è giusta del color Ch'a l'è'l bernagi.

Bernesch, berniesco, secondo lo stile del Berni, cioè giocoso, faceto, ridevole; alla bernesca, secondo lo stile del Berni.

Bernufia, agg. di donna, schifiltosa, schizzinosa, che fa la preziosa, monna scoccal fuso, baderla, preziosa, ridicola.

Bero, montone, agnello, agnellino.

Bersach, bisaccia, tasca, saccaja, e carmera, per la tasca propria de' cacciatori, agg. ad uomo vale babbaccio, V. Balandran.

Bersò, n. dal franc. berceau, pergola, pergolo, pergolato, un guaticolato di viti, di fiori, o piante. L'Inferrigno app. descrive il bersò, quando dice: Aveva oltre a ciò in questo giardino per di molte parti, viali diritti, e belli coperti da graticolati volti a botte, sopra i quali camminavano diverse piante di versura, e di viti. V. Alb. enc. in graticolato, e voc. mil. ital.

Berta, n. gazza, mulacchia, cecca, gazzera, putta, taccola, scapino.

Le grive, merle, e berte ciacolere L'avìo j euv o i pcit da nurì.

Apprende voi giovanot e guarde li Cos as guadagna a coure apres dle

Ch'a veno da lontan .... scoteme mi Calv. fav.

Berta per lingua; butè berta'a

sac, tacere, non far più motto; chesse, quasi rompse j' anche, souma pi nen al temp ch' Berta | V. Andernesse. filava, sono passati que' bei tempi, non siamo più al tempo che Berta pissi pissi, susurro, susurramento, filava; berta per bocca.

I gamei, j ours, le marmote Sumie e osci anche dle vote Per butè quaicosa an berta Studio e balo d' contradansse. Cas. Quar. sac.

rete a pescare, bertavello.

BERTAVEL, BERTAVELA, BERTA-VLADA, BERTAVLE, V. Bartavel ec.

Bertavela, specie di pernice rossa, pernice, la pernice griggia si chiama starna.

Bertel, term. de' mugnaj, tramoggia.

tener su le brache. I Tedeschi le sare alla sfuggita. chiamano hosennebe.

A m' l'han ridot, iv lass pensè a le luogo di giuoco pubblico.

( grele

Bertin, V. Bartin.

luoghi ombrosi, ed ha le foglie Ch'a so pare a j avia daje perpetue, e simili a quelle dell' A pia la posta. ulivo, laureola.

BERTON, bertone, che ha cioè di capelli, ciusso. le orecchie tagliate, e berrettone acc. di berretto.

BERTON D' FER, celata, elmo. BERTONDE, v. ritondare, tosare, tagliare, uguagliare, cimare.

BERTONE, v. a. tosare, cimare. Besanca, sciancato, V. Anderna. Besanche, V. Andernè. Besan-I

Besbià, e Besbiada, bisbiglio, mormorio, bisbigliamento.

Besbie, v. bisbigliare, susurrare, mormorare, pispigliare, far

pissi pissi.

Beseit, n. bisbiglio, susurro,

mormorio, pissi pissi.

BENTAVEL, deggana, sorta di O che gran pissi pissi allor s'udio. Pier. Jac. Mart.

Il mondo s'empierà di pissi pissi. Fr. Son,

Bescant, Bescans, obliquamente, di schiancio, a traverso, di traverso, a sghembo, in isbieco.

Bescarà, v. a. e n. a. sberciare, fallire il segno, non imberciare, BEATELE, n. straccale, tirante, vale talora cogliere scarso, ferire v. francese che vale cinghio, cor- a fior di pelle, scalfire, scaltrire, done di canapa, filo, o cuojo da intaccar leggermente, toccare, pas-

Besgassa, Biscassa, n. bisca.

Bescheuit, n. castagne bislessate Fin a angage vesti, camise, arneis col guscio, anseri, e vecchioni, E s'a l'aveiss portaje le bertele. marroni secchi, e secchi e cotti Cas. par. nel vino col guscio, e met. denari, oro, argento, moneta ec. BERTOLINA, frutice, che nasce in Apena ch a s'è vist coui bei bescheuit

Cas. par. Bescia, n. bescia d'cavei, ciocca

Bescori, agg. pan bescold, pane biscotto, V. Grissin.

Bescotin, n. biscottino, cantuccio, biscotello.

Peui na bela polentassa Ma tajà tuta a listin Ch'a fasio una minassa Ch' smiavo d' bescotin. Isl. Bestone, n. bislungo, più lungo che, bestiame grosso, proquojo,

che largo.

Bessie, Bessechie, Tartaje, v.n. balbettare, scilinguare, tartagliare, balbussare, linguettare, ciancicare.

Bessi, n. bezzi, denari.

A tira al pi bon pressi

Pr spende pochi bessi. Brason, n. binello, gemello. BESTANTE, v. n. indugiare, difterre, andar per le lunghe, far aspettare, ed anche aspettare, fermarsi, trattenersi; stentare. Stentate ancora un poco.

Trattenetevi ancora per poco.

Fir. Trin.

stemmiamento.

BESTEMIATOR, n. m. bestemmiapore; bestemiatris, n. f. bestemmidtrice.

Bestemit, v. n. bestemmiare,

proferir bestemmie.

Bestia, n. bestia, belva, bruto, hera, e per met. agg. ad uomo brutale, bestiale, sragionevole, o donna, gosso, rozzo, crudele, crudele, seroce. serigno, bestia; sautè an bestia, Bestiolina, n. incollerirsi grandemente, mettersi V. Bestieta. in furia, prendere il grillo, saltare in sulla bica, marinare, sbuf- e dicesi per met. d'uomo fiero, fare, soffiare, scorrubleirsi, ar- bestiale, ignorantone ec. rangolarsi, arrabbiare.

talità, mellonaggine, goffaggine, tosto taverna, anzi bettola di Fisciocchezza, scioccheria, besseria, renze. Var. Erc. imprudenza, bagiannata, bab- Betolik, bettolante, che frebuassaggine, bessaggine, parole quenta le bettole, bettogliere, o azioni sconvenevoli, sconce, tavernajo. indegne, indecenti.

procojo, mandra; s'è di capre, pecore ec., bestiame minuto, gregge, greggia.

Bestias, n. acc. pegg. di bestia, aggiunto ad uomo, bestione,

scioccone.

Bestiassa, n. acc. pegg. di bestia, bestiaccia, besticciuola, bestioluccia.

Bestieta, n. dim. di bestia, be-

stiuola, bestiolina.

Bestieul, n. bestia, bruto, e fig. sragionevole, che opera da bestia.

Motobin son desdait a coul vissi Bestemia, n. bestemmia, be- D'anbronsesse com tanti bestieui.

> E'l pensè ch'ii genitor A son fasse tan d'onor L'è ne stimol per i fieur A nen vive da bestieui.

Cas. Quar. sac. Bestieul, agg, ad uomo, ferino,

Bestiolina, n. dim. besticcioola,

Bestion, bestione, bestin grande,

Betisa, V. Bestialità.

BESTIAL, agg. bestiale, ferino, BETOLA, n. bettola, taverna, e agg. ad uomo, bestione, be- osteria, dove si vende vino a mistiaccia, bestiale, crudele, ferigno. | nuto, ed alquanto di camangiare. Bestialità, n. bestialità, bru- lo intendo d'un'osteria, o piùt-

Betonica, n. sorta d'erba, bet-Bestiant, n. s'e di buoi, vac-Itonica, brettonica; esse conossà nosciuto che la mal erba.

Beu, n. bue. Scotè coui dla gola grossa a transiè com tanti beu.

Beuce, n. buco, forame, per- in biada, o simili. tugio, buca, apertura; beucc pcit, bucherattolo, bucherello, bucolino, bugigatto, bugigattolo.

Bevi, n. bollimento, bollitura. rigonfiar de' liquidi per troppo calore, crosciare, far bolle, gorgogliare.

immaturo.

Beusma, n. intriso di stracciatura, o di cruschello, di untume, gora, rigagno, rigagnolo, picciole di acqua, col quale si frega rivo, o quell'acqua, che corre la tela in telajo. Diz. Dom. Pav. per la parte più bassa delle strade. bozzuna.

Bevanda, n. bevanda, pozione,

beveraggio.

di vetro, che si tiene pieno d'acqua Dovj'erauna bialera e un sit ombros nelle gabbie, abbeveratojo, ciotto, E là s' strojassava e piava d' fia. beveratojo, ciottola, e si dice becatojo a quel vasetto oblungo per lo più di legno, ove si tiene | ha cura ai condotti delle acque. il cibo per gli uccelli; *bvoira* si è anche quella specie di scodella rello, rigagnolo. con beccuccio ad uso di dar a

bevoni quando sono giù imbarcati bianc d' l'eui, cornea, albuggine; non guardano più a tante sotti- bianc d'euv, chiara d'uova, algliezze. Red. dit. an. 188.

vertenza.

com la betonica, esser più co- al sing. v. dell'uso., V. Bie, e V. pure Alberti.

Bià, quantità di biada data in vece di denaro ai mietitori, prezzo

Biaca, n. biacca, cerussa.

Mi torno al me soget tut estasià D' coul bel donin quand ben ch'a ( s'anberlifa

BEUJE, verb. neutr. bollire, il Con d'blet e biaca, e a l'abiai dent (rusià. Poup.

BIADET, n. materia di color aszurro , onde si servono i dipin-Beus, agget. acerbo, aspro, tori, ed è pur anche aggiunto di colore biadetto, biadetto.

BIALERA, DOIRA, n. corrente,

Acogeve ant quaich bialera D'un mulin, o d'un bator.

Bevoirs, n. vasetto per lo più Andava apres disnè darè d' soa od Calv. fay.

> Bialere, n. agg. d'uomo, chi Bialereta, dim. di bialera, go-

> Bialon, n. visciacquatojo, acquas-

bere agli annualati, zampilletto. suolo, colui che inacqua i prati ec. Bevaua, v. fr. bevone. Ma i Bianc, agg. bianco, candido; ||bume, bianco d'uova; bianc, Bevua, n. bevimento, bevuta, bianchet, quella materia di color bevitura, beuta, e fig. errore, bianco, con cui s'imbiancano le sbaglio, abbaglio, fallo, manca- mura; cheuse an bianc, lessare, mento per ignoranza, od inav- e parlandosi di pesci, trottare; fe vede'l bianch per'l neir, mo-Bia, n. biglia, cavicchio; bie, strare, o far vedere il bianco per sorta di giuoco, birilli, e birillo nero, dar ad intendere ad uno

ana cosa per un'altra; dè, o mandè carta bianca, dare, o mandar | bazzare, biasimare, vitaperare, soglio, o carta bianca ad alcuno, | tassare, tacciare. dare ad altrui un foglio sottoscritto, lasciando in libertà lo apporvi, tuperevole, biasimevole. che condizione vuole, rimettersi **totalmente all'arbitrio, all**a fede dè la biava, abbiadare. altrui. Diz. Bol. Arma bianca, arme bianca; arme in cui non biadato, V. Anbiavà. si usa il fuoco, come spada, pugnale, e simili; vnì bianc, impallidire, divenir pallido per è una sorta di pasta fatta di faispavento, per disgusto, confusione ec.

Biancania, n. biancheria, biancheggiamento, bianchimento, imbiaucatura , luogo dove si purgano, e s'imbiancano i pannilini; bevuta. per lingeria, pannilini, biancherie . lingerie. Alb.

Biancas, peg. di bianc, albiccio. | breria. BIANCASTR, n. biancheggiante, biancastro, bianchetto, bianchiccio, che tende al bianco.

Bianchessa, n. bianchezza, biancheggiamento, candidezza.

BIANCEET, dim. di bianc, bianchetto, bianchiccio, bianchiggio.

Bianchi, Anbianchi, verb. att. bianchire, imbiancare, inalbare, luogo elevato, bicocca. corare.

Branchin, n. imbiancatore, mae-

BIANCHISSEUSA, dal francese blan- tasselletto, bicornia. chisseuse, lavandaja.

biancolino.

Biarava, bietola rossa, barbabictola.

Brasin , n. biasimamento , biasimo, bravata.

preso.

BIASIME, v. a. riprendere, sbar-

Biasimevol, n. vituperabile, vi-

BIAVA, n. vena, biada, avena;

Biavà, part. abbiadato, im-

BIAVETA, n. fairo; biaveta è anche términe de vermicellaj, ed rina di grano, e ridotta alla forma di granelli d'avena, biadetta forse?

Bibia, bibbia, sacra scrittura. Bibin, Biribin, V. Pito.

Bibita, n. bibita, bevitura,

Bibliotecari, n. bibliotecario. BIBLIOTECA, n. biblioteca, li-

Bicc, V. Foricc.

BICER , GOBLOT , GOBLEY , n. bicchiere, tazza, ciottoła, e fig. gotto, giara.

BICIOLAN, biscottini che si fanno in Vercelli, *e figurat*. baggeo, V. Badola.

Bicoca, castelluccio sopra un

Bicochin, berrettino.

Bicorna, incudine con due corni, stro di dare il bianco alle muraglie. | term. de' calderaj, ancudinetta,

Bidel, n. mazziere, bidello, Biancoum, diminut. di bianc, colui che serve a collegi, ad accademie, ad università.

Bie, rulli; gieugh dle bie, giuoco de' rulli ; boccia dle bie, pallottola che si adopera al giuoco de' rulli; gieughè a le bie, giuocare Brasini, partic. biasimato, ri- a rocchetti, o a rulli; la bia d' mes, il matto.

BET, n. biglietto, viglietto, I Milanesi hanno pure lo stesso pistoletta, letteretta, letterina, modo avverbiale, ma in altro letteruccia; bict d'interesse, posenso, cioè in questo: no di nè lizza, o biglietto che porta in-bif nè baf, non far nè motto nè teresse; biet d'intrada, biglietto totto, nè uti nè tuti, cioè star d'entrata; biet d' lotaria, polizza cheto. del lotto, biglietto del lotto.

Suplichelo mort ch'a sia A venì per cortesìa A porteve quaich bon biet. Lil. canz. 20.

Qui biet sta per numero, o biglietto, in cui sieno registrati alcumi buoni mumeri; bict amoros, viglietto amoroso; portè d' biet amoros, portare i polli; dalla voce francese poulct, come spiega il Monosini, la quale significa viglietto amoroso, e Bartoli in una sua canzonetta ne fa uso:

> . E coteste porta polli Oggidì van per metà.

.vieto, vizzo, passo, appassito, molle, fradicio, e anche pallido, smorto, squallido in volto; pruss biet, pera mezza, V. e M. tosc.

BIETA, biglietto contenente un qualche ordine; bieta d' soldà, | rozzolo, bacherozzo. bolletta, bollettino d'alloggio.

.perà col verbo dire, e significa od altro messevi dentro delle mele, dire d'alcuno quanto più male si o pere sottilmente tagliate, fripuò, parlarne a torto, e a tra- tella, tortello, e nict. strage, maverso senza riguardo veruno, sboc- cello; se na bigneta d' quaicun, catamente, liberamente, sconcia- farne strage, farlo a pezzi, conmente, inconsideratamente, alla ciarlo pel di delle feste, schiacbalorda, alla spensierata.

Ma cosa diromne Dla gent militar Quand' j'omo e le fomme Son particolar A di bif e baf. Isl.

Bire, v. a. cancellare, cassare, radere, tor via.

BIFOLCE, n. bifolco, contadino, agricoltore, e fig. rozzo, scortese, incivile, sgraziato, villanzone.

BIGA, TREUSA, n. femmina del porco, scrofa, troja.

Bigabà, vario di colori, screziato. Bigant, screziare.

BIGAT, n. baco, filugello, baco da seta, bigattolo, bigatto; bigat o aut verm ant so cochet, verme da seta, od altro bruco rinchiuso nel suo bozzolo, crisalide.

Ant cà n' j'era ch' le none o veje ( magne

BIET, agg. rancido, stantio, Con dii bigat, o dle lessie a meui.

L'è vei ch' j'ai mi rason, Ch''l nost contrat

L'è d' paghelo ai bigat. BIGATIN, dim. di bigat, bache-

Bigneta, n. vivanda fatta di BIF E BAF, mod. avv. che si ado- pasta quasi liquida sitta nell'olio, ciarlo, pestare, ammaccare.

Ai replica'l balon: adess'a mì: Gher; ch'i vad a feve na bigneta Partì, ghusaja, presto, eve capì? Calv. fav. 10.

Bigolet, fil di serro sasciato con

cotone per ayvolgervi i capelli, onde ridurli in ricci, ossia roto-Idi bile, collera, stizza, rabbia, letti di bambaggia, o simili, su cui si avvolgono i capegli per formare i ricci; diavolini, così illario, iracondo, collerico, sde-Fiorentini, V. voc. mil. ital.

Bigot, n. pinzocchero, baciapile, ipocrita, ipocrito, spigolistro, graffiasanti, torcicollo, bacchettone, bizzocco, bizzoccone. Prima d'contè le lagrime e i fonfon D' so eroe metà bigot metà poltron. Ben ch', part. cong. sebbene, ben-Balb.

La trata da bigota S'anvà piè quaich perdon. Isl. Bigotaria, n. bacchettoneria, ipocrisia, santoechieria.

Bigoton, peg. di bigot, pinzoccherone, ipocritone, bizzoccone.

Bilans, n. bilancio, pareggiamento, ristretto de' conti.

Buansà, part. contrappesato, bilanciato, e met. esaminato.

BILANSÈ, v. a. pesare con bilancia, bilanciare, pareggiare. E difati as ved an pratica Ch'a l'è cousta la gran statica

Ch'a bilansa'l ben e'l mal. Cas. Quar. sac.

E fig. considerare, esaminare, ponderare attentamente, tritamente, disaminare.

BILASSA, acc. di bile, bilaccia. Per s'è ch'un ii fassa J'è mai nen d' bin fait Con coula bilassa Ch'a m' fa sautè 'l lait.

Isl. canz. 3. Bile, n. collera, bile, esasperazione, escandescenzza, stizza, rabbia.

Bullard, Truch, term. di giuoco, ||infinita, sviscerata, e simili. bigliardo; *fè biliard*, ambigliardare, Alb.

Bilin, dim. di bile, n. un po' bile soppressa.

Bilios, Bilos, n. bilioso, bignante, sdegnato, sdegnoso.

Bime, v. a. V. Abime.

Bimestre, n. bimestre, lo spazio di due mesi.

Bin; avv. V. Ben.

BIN CH', BEN CH', cong. BIN CH', chè, quantunque.

Ma bin ch'un tal pitor fuss vostr ( amis

Elo con tut lo lì ch'iv podrie tnì ec. Poes. piem. rac. Pip.

Bin ch'it' sie così trist

T' ses pa gnanca l'Anticrist. Isl. canz. 8.

Bin, n. bene, ricchezze, facoltà, V. Ben. Mangè'l bin d' set gesie, consumar l'asta e'l torchio, il Perù , la zecca , dar fondo ad una nave di sughero, non saper fare le temperate spese, mangiare il ben di Dio.

Voi aitre i sè tacante com la peis I rusie tant'l maire com'l gras Mangerie'l bin d' set gesie an don-( tre meis.

Calv. fav.

'L bin di Dio, patrimonio grande, sostanze sterminate; fesse'l bin di Dio, acquistar molte ricchezze, divenir molto ricco, straricco.

> S' butèr a negossiè, A s' fèr'l bin di Dio.

Il Not. on. BINASSA, BIN MATTA, affezione

Binda, n. benda, fascia, striscia, e talora brandello, brano, strambello ; *a binde* , a brandelli , a brani .

I son deo mi mecanich ebanista Ma prima iv sagn; dè si na binda

( d' rista. Poup.

Binnà, part. bendato, fasciato.

I vad; lo fas portè;

Peui lo cogioma;

A l'era già bindà

Ma un pò malet. Poup. Andè con j cui bindà, andare, camminare, operare colla testa nel sacco.

O voi che per guari Da coul poch mal ch'i avi Andè con j'eui bindà ec.

Cas. Quar. sac. Bindagi, n. V. Bendagi.

BINDASSA, acc. di binda, benda grande, bendaccia.

Bunt, v. a. abbendare, imbendare, bendare, imbavagliare, fasciare, cingere di benda.

Bindelle, n. nastro, fettuccia,

bindella.

Tota Caliope ch'an leu de bindel L'a na corona d'or dsora ai cavei.

RESPETA neita binda n dim

BINDETA, pcita binda, n. dim. bendella.

Bindet d'bosch fait con la piana, truccioli. V. e M. tosc.

Bin b's AITRE, bene altrui, altrui sostanze, poderi cc.

BINDLE, n. nastrajo, nastriere, fettucciajo, fabbricante, e anche venditore di nastri.

BINDLIN, BINDLOT, dim. di bindel, nastrino, nastruccio.

But, arrivare, giugnere, e met. riuscire.

Biner, n. binato, gemello. le quinc Bingre, v. a. binare, far gemelli. la vita.

Bin FROU, pur anche, non si può negare, certamente, sì bene.

A van bin prou quaich festa Pr nen fe parle d'Ior A squinternè la testa Al pover confessor.

Isl. canz. 19.

Binservi, R. V. Benegrvi.

Bry van, ben venuto.

D' longh ch'i t eu vist antrè I son restà ucantà

A segn ch'j eu pa podu

Gnanc dite: bin venù. Isl.
Bio, Guermo, cestetto, tessuto
di vimini a uso di porvi sotto i

pulcini, forse stia?

Bioccia, n. ritaglio di panno ec., pezzuolo, scampolo, scamozzolo, brandello, ritaglio, frastaglio, tagliuolo, tritolo, striscia; bioce del sartor, truccioli.

Biola, n. albero di una bianchezza straordinaria, bettulla.

Bion, n. ceppo, tronco, pezzo d'un fusto d'albero segato che poi si taglia a tavole, a travicelli, e listelli.

BIOND, n. biondo, biondello, biondelto.

Bionda, n. rete di refe di minutissime maglie, rezza, merletto di refe, merletto di seta, o trina di seta.

BIONDESSA, n. biondezza. BIOUCH. BARBEL, capecchio.

S'erla pa jasse

Le pupe con d' biouch. Isl.

Biour, n. nudo, ignudo, ignudo, nato, e met. bruco, brullo, povero, poverissimo, biotto, dal greco Biovos, che significa vita; e quindi biout, chi ha soltanto la vita

Bina, n. cervogia, birra.

BIRBA, n. ribaldo, furbo, furfante, fraudolento, reo, reprobo, birba, birbone.

J'aitr guardè pr tant nen ch'a s' (sgaira

Coul pochet ch' se podusse salvè E le birbe fè d' ferte e robè.

Birbaja, Partla, cioè man d' birbe, n. ribaldaglia, truppa di furfanti.

BIRBANT, n. sciagurato, scellerato, mal bigatto, reo, traditore, facinoroso, ribaldo, furfantė. Epur un moment dnans dla vostra

I preghe'l Padre per coui gran ( birbant

Poes. piem. rac. Pip. siero bizzarro. Birbantaria, n. ribalderia, scelleratezza, furfanteria.

Birmanton, peg. di birba, furfantaccio, ribaldonaccio, ribaldone, ribaldaccio.

BIBEON, V. Birbonas.

boneria.

Berbowas, birbaccio, fellonaccio, barone, furfantone.

BIRBONET, fellonaccio, baroncello, monello, furfantello, ba-col verbo essere, e vale odiare, roncio, nome che si dà ai ragazzi abborrire, aver il tarlo con alsudici; e screanzati, nemici d'ogni cuno; si adopera pure col verbo disciplina, che vanno in giro per andè, o monte, e vale istizzirsi, le contrade tutto giorno birbo- sdegnarsi, dar nelle furie, infuriare. neggiando.

domestico, gallinaccio, gallo d'In- più di bosso a uso di lisciar il dia, pollo d'India, tacchino. contorno delle suola.

Birichin ec., V. Berichin. Birocc, n. biroccio.

Binon, n. cavicchia, cavicchio, pivuolo, caviglia, caviglietta di legno che serve per congegnare li vari pezzi d'un lavoro.

Bisa, n. vento freddo e sottile, brezza, brezzolina, rovajo.

**E** tre plissasse armise Ch'a son giumai an frise Per mincione le bise Ch'a veno al temp del geil. Isl. canz. 14.

BISAR, n. bizzarro, bisbetico, ( mort | iracondo, fantastico, vispo.

BISARET, cervellino, stravagante. Bisarla, n. capriccio, fisicag-Bi weule ch'a j perdona e i fassa gine, stravaganza, gheribizzo, vo-( Sant. glia matta, idea bizzarra, pen-

Una bela bisaria

M'è sautà 'nt la fantasia.

Isl. canz. 20.

Bisassa, rovajaccio. Bisbericu, n. bisbetico, che ha la luna a rovescio, di cui non As trovava mescià coui birbon, se ne sa il verso, bislacco, fan-Ch'as la siale ant legran confusion, tastico, balzano, eteroclito. Gli Ric. d' l'aut. rispondeva che non era atto a por Birmonania, n. birbonata, bir- freno a un cervello così eteroclito, e così balzano. Var.

Bisbir, Bisbir, V. Besbie ec.

Biscassa, V. Bescassa.

Biscuis, nome che si adopera

Bisegle, o Lisser, lisciapante, Braisin, Piro, Bibo, n. uccello bisegolo, pezzo di legno per lo

Bisest, n. bisesto.

Bisestile, n. bisestile, bisesto.

Bisiò, Bisò, n, term. degli stampatori, pezzetto di legno tagliato a aquasura, che serve a stringer le forme, zeppa.

Bislore, bislungo.

Bisoca, n. f. bacchettona, santessa, spigolistra, bizzocca, pinzocchera, bigotta.

Bisocania, bigotteria, bacchet-

toneria.

Bisoca, n. bigotto, collotorto, santinfizza, santoccio, baciapile, bacchettone, stropiccione, picchiapetto, bizzocco, torcicollo, coroniajo, pappalardo, gabbadeo, schiodacristi, pinzocchero, beghino.

zione, biasciar preci, masticar

pater nostri.

Bisodie, z. preghiere, preci,

orazioni, pater nostri.

Bisotarle, n. pl. gioje, giojelli, rondone. mobili preziosi, minuteria, mi-Il Cellini usò anche bordelleria.

tiere, orefice, che fa lavori in zionario Bol. oro, come anelli, orecchini, e

simili giojelli.

Busou, n. v. franc. giojello, arredo prezioso, che serve ad ornamento. Alb. il quale dice, che miun vocabolo italiano può cor-[belletto, fattibello, liscio, lisciarispondere alla voce bisoù.

Bissaga, n. bisaccia, bisacce,

Bissachin, dina. di bissaca, sacchettino.

Bissa copera, n. testudine, tartaruga, testuggine.

Bissochet, rocca, o torricella del cammino, che esce dal tetto, fumajuolo.

Bistorice, specie di crescione. o nasturzio, menta romana, crescione, nasturzio di fontana.

Bistuair, n. strumento di chirurgia per aprire i tumori grandi, gamautte.

BITUM, n. bittume, aspalto,

asfalto.

BITUMINOS, n. bituminoso.

Bium, minuzzame di paglia fracida, o di altro, pula di fieno, tritumi di fieno.

Bivac, n. v. presa dal tedesco, Bisonit, v. n. pregare, far ora- e dal francese, guardia straordinaria che si fa di notte per la sicurezza d'un campo, scolta, sentinella; al bivac, a cielo scoperto.

Bivi, o Pivi, specie di passera.

BLAN MANGE, v. fr. bianco mannutaglia, lavori gentili d'orificeria. giare, dicesi di una sorta di vivande di farina e succaro cotti Bisorie, n. giojelliere, minu-lin latte ec. variocolorita. V. di-

Blason, blasone, armi gentilizie. Blessa, n. bellezza, vaghezza, grazia, avvenenza, leggiadria, beltà, vezzo, gioje, o altro lavoro, od venustà, formosità, pulitezza, speziosità.

> BLET, BLAT, (coll'e larga) mento, lisciatura·

Bissa, n. biscia, serpe, e met. Minca poch va ciamandme dii dnè agg. a donna, stizzosa, impaziente. | O pr d'anpodrura, d'essensa, o d' (rossat

scarsella, carniere, sacca, tasca. Pr fè figura con desse so blat. Isl. Bleu, n. term. de' pittori, azzuolo, azzurro, turchino, bujo ajerino, glavio, glauco; bleu ciair, sbiadato; bleu celeste, cilestro; cio, e fig. ignorantaccio, scioccone. bleu scur, azzurro oscuro.

BLEUASTR, turchiniccio, azzurognolo.

BLICTRI, avv. un blictri, un zero, un nulla, un niente, un frullo, V. Bagatella.

Blin blin, carezze, vezzi, mod. avv. che si adopera col verbo fare, e vale adulare, carezzare, vezzeggiare, secondare.

E lì a cianciavo E me stasio davsin Chi a m' fusia cicidor, E chi blin blin.

E per l'ordinario gli è sempre con

BLINOT, n. dim. di bel, bellino, belletto, vaghetto, vezzoso, vaguccio, leggiadretto.

, da lungi.

Bloch, (coll'o chiusa) balocco, baggeo, crasso, gocciolone.

an bloc, man. pr. in digrosso, lisse, netiesse la boca, fig. apad occlivo, tutto insieme; fe 'n piccare, o attaccare le voglie all' bloch de tut, unire tutto insieme, ammassare.

Broche, v. a. bloccare.

tata dal franc.

Brà, v. cont. Folairà, n. follia. E'l pare or piè la fia Cla ch' serè na bela bnà.

Il Not. on.

BNASTRE, V. Banastre. Bo, avverb. si, certamente, appunto.

Bo, n. bue.

BOALAS, n. acc. di bue, buac-Boarina, boarina, cotrettola.

Boba, smorfia; fè la boba, far la smorfia, far greppo, far la bocca sgrincia, mostrar dispiacere, avversione, disapprovazione, si dice anche dei vestiti mal piegati, cattiva piega.

> Vestime peui coul camus 🗀 Stermà'nt la guardaroba Ch' 'm fassa pa na boba Ant coust ultim onor.

Isl. canz. Fè d' bobe, fè d' rupie, vale mostrarsi restio, difficile.

Bobina, rochetto; bobina del cattivo animo, e in cattivo senso. | candlè, tubetto del candelliere, in cui si pone la candela.

Bock, nom. bocca; butesse a la boca una botelia ec., abboc-Block, part. bloccato, assediato care un fiasco ec.; a parla prchè ch'a l'a la boca, bocia in fallo, apre la bocca, e soffia, parla a bacchio, a caso, a casaccio, a BLOCK (coll'o aperta) assedio; fata, a vanvera, a gangheri; puarpione, o al chiodo, sputar la voglia, cioè non poter ottenere alcuna cosa che si desideri; esse BLOURT, o Fior D'GRAN, pianta d'bona boca, pigliar il pollo senza che cresce fra le biade, battise- pestarlo, essere di buona bocca, gola, ciano, ella è voce traspor- mangiar di tutto, a mesa boca, pelle pelle, V. A mesa boca; des boche, dieci bocche, dieci persone. Erano assai più di 12000 bocche, senza le bestie. M. V. 9. 26. L'è andait an boca al luv, dicesi di cosa passata a mani di alcuno da cui non si possa più riavere, se l'è ingolata il lupo; j'a cusie la boca, gl'impose di tacere, gli

chiuse, o gli cuci la bocca; a volta viene altrui sulla bocca, e boca, a bocca, presenzialmente; principalmente sugli angoli delle lavesse la boca de quaicun, dirne | labbra, che i Provenzali volgarmale, sparlarne, parlarne senza mente dicono bouchero, e noi diriguardo; boca fina, esse d' boca remo pustoletta. fina, essere di gusto delicato, el forse schifiltoso.

Bocà, n. boccata, quella quantalora cattivo fiato, fetore, puzza, V. Rut.

Bocal, n. metà della mezzetta, boccale.

. Peui mandero a l'osteria Fè portè un bocal d' vin. Isl. BOCALE, BOUCALIE, v. n. cioncare, trincare, shombettare, she-||e ironicamente per boccaccia. vazzare, bere a piena gola.

Bocalt, Boucalin, n. succiabeone. BOCALET, BOCALIN, n. dim. boccalino, boccaletto.

Bocc, (coll'o larga) V. Boccin, Bolin.

> Tas rason brut cecapoui Tira'l bocc ch'lè to da doi.

Boccassa, pegg. di bocca, boc- bocchina. caccia, bocca da forno, sviragnata, bocca da mangiar fighi, piattoli.

Bocceta, vasetto da liquori, boccetta, fiaschetto, ampollino.

lottola, boccia.

Sul nas a l'a'n boton Ch' l'è gros com una bocia La plofra del manton Ch'ai fa sacocia.

Gieugh de bocce, pallottolajo, V. e M. tosc.

BOCHERA, n. pustoletta, che tal- grillo, pallino.

Bocher, n. apertura, o forame per cui s'introduce qualche corpo d'acqua, incastro, chiavica, inatà che può stare in bocca, e cile, chiazzajuola, e mazzetto, mazzolino di fiori (tolto di peso dal franc. bouquet ).

> E i eù subit credù ch' j'era obligà D' mandeje so bochet a la matin. Balb.

Bochetta, bocchino, bocchina, boccuccia,

A fa rie sentila cantè Con coula bocheta Ch'a smìa un bornel E coula voseta

Da spacciafornel. Isl. Bochetiera, n. vaso ad uso di mettervi fiori ....

Bochin, dim. o vez. di bocca, Isl. canz. 28. | bocchino, boccuccia, bocchetta,

A l'ha un pi bel bochin Pi larg ch'una savata E con un mostassin

Fait a pignata. Isl. canz. 2. Bochin de la lucerna, luminello; Boccia, corpo sferico di legno | fe bochin, sorridere, far bocca ad uso di giuocare, palla, pal-||da ridere, far bocca stretta, far lezi, far bocchino, vezzeggiare.

> Bociarde, v. a. impappolare, imbrodolare; bociardesse, n. p. imbrodolarsi.

Bociarue, n. imbrodolatore, su-Islacanz. 2. dicio, sucido.

> Bocin, vitello, e term. del giuoco delle pallottole, lecco,

(184)

Bocion, insegna di taverna, Bocon si dice anche d'altro che frasca, e si usa spesso pel luogo di pane, e simili, boccone, mimedesimo dove si dà a bere, ta- nuzzolo, pezzo, pezzuolo di pane; verna, canova, cantina, bettoła, piè 'n bocon, mangiar qualche dicesi pure nel significato di quel cosa, fare un pasto leggiero, pugno di paglia o fieno ritorto mangiar due bocconi. insieme, per istropicciare un ca- So pare ch'ai passava gnun pitoch vallo sudato, strofinaccio.

Bocionà, part. strofinato, stro-

picciato.

Bocione, v. a. strofinare, stropicciare, e dicesi per lo più dei cavalli, che, quando sono sudati, si stropicciano.

BOCIOT, BOGIOT, BORGIACHIN,

V. Bogiot.

BOCLA, BOCOLA, n. fibbia, fibbiaglio, fermaglio, affabbiaglio, affibbiatura; bocla dii cavei, riccio, anello di capelli.

Boclà, Bocolà, part. affibbiato. Boclè, Bocolè, v. a. fibbiare, raffibbiare, affibbiare, congiun-

gere con fibbia.

Boclin, Bogiann, ardiglione, cioè quella punta che è infilzata nella staffa della fibbia.

Bocon, n. boccone, pezro, tozzo. E quand'a m'agrada Piè un poch un bocon Venta ch'i vada

Sgrufiè da scondon.

Isl. camz. 3. Tajè a bocon, abbocconare, appezzare, o fig. pietanza, manicaretto, intingolo.

Pur a dio ch'as trovava Gnun bocon ch'a 'v deissa aptit.

Poes. piem. rac. Pip. As vanto an aparensa Amie dl'astinensa Ma son d' bele galupe Ch'a tiro ai bon bocon. Isl. spare Patriarchi. V. Voc. mil. it.

Sensa ch'ai fessa piè quaich peit

bocon. Cas. par.

Sensa ch'ai feissa piè quaich pait bocon, senza che la reficiasse, o ristorasse con alquanto cibo; bocon per cosa preziosa, rara, di pregio, o desiderata.

La fia l'è mia. E cost bocon L'è nen per Vussuria.

Il Not. on. Boconà, n. quella quantità di

cibo che si addenta in una volta, morso.

Bocone, V. Anbocone.

Bocome, bocconcellare, trameggiare.

Bodero, (coll'e larga) fatticcio, corpacciuto, di piecola statura ma panciuto.

Dit lò; l' strunel pi vei ch' l'era un ( bodero An mes a doi lachè con d'lanternin

Ai dis: bin arivà, compare Pero. Boun, n. sanguinaccio, e puddingo, parlandosi di quella vivanda delicatissima composta di riso, o mollica di pane, di uva passa, e di zuccaro, e di midolla di manzo, ed anche d'altre maniere; la voce puddingo (tratta dall'inglese pudding' non registrata dai dizionari ) è usata dall'Algarotti in una sua lettera all'A. GaE le pertie son guernie Con d'sautisse e con d'bodin. Isl. canz. 5.

Bodra, mescolamento, e mescuglio.

Booki, part. mescolato.

Bodraine, n. mestatore, mesco-

latore, e fig. intrigante.

Booke, v. a. mescolare, meschiare, mestare, imbrogliare, consondere; bodrè le carte, scozzarc. Bodant, n. budriere,

Bodrica, Bodricada, miscuglio, mescolanza.

Bonzura, n. mescolamento, scozzamento.

Box, m. boaro, vangatore, bifolco, treggiatore, quegli che guida i buoi.

BOETA, vaso di sottilissimo piom-.bo, in forma quadrata, e bislungo gliare insieme. contenente una libbra circa di tabacco, bossolo, e stagnuola in Firenze, ma la Crusca ha solo stagiusolo.

Bor, aggiunto di panno di tale consistenza da non stiacciarsi e piegarsi, boffice.

Book, v. a. muovere, e n. p. muoversi.

E d'una tal manera

Ch' podio pi nen bogè sens'antru-(chè 'nt quaich Dìo. Balb.)

Boge pian pian, azzicare, buzzicare. Bogut, n. vettura leggiera su due ruote, biroccio.

Bognen, n. ribaldo, scellerato, malvaggio.

Bogià, n. parlandosi del giuoco delle dame, o scacchi, mossa.

della fibbia, ardiglione.

Bogiata, andarsi movendo, bru- 1 1. 3. V. diz. Bol. licare, frugolare.

Bogiatin, fanciullo, che non istà mai fermo, frugolino; oppure verme che nasce nel cacio, tarma.

BOOIOT, BORGIACHIN, BORSOT, borsettina cucita alla cintola dei calzoni, borsellino, horsiglio.

Bognon, V. Bubon,

Boia, n. giustiziere, boja, carnefice, manigoldo.

Almanc mandeislo

Al boja i sospet. IsI. Cioè li mandasse al diavolo; la moglie del boja, bojessa; boja, insetto, baccherozzolo, vermicello, vermetto, lombrico, bruco; boja panatera, scarafaggio.

Bosaca, minestra, o altro simile; se la bojaca ansem, intendersela, far complotto, cospirare, bro-

Boina, palina, term. degli agrimensori, bacchetta degli agrimensori detta pallina. V. dell'uso.

Bosor, n. servo o figlio del boja. Bomon, n. beverone, bevanda composta d'acqua, di farina, o di altro, che si dà a' cavalli, o ad altri animali per ristorarli, e ingrassarli.

Come fa il gatto dietro le vivande Eil porco a beveroni ed alle ghiande. Mal. 10. 43.

Boita, n. botteghina portatile di merci per lo più minute, botteghino, e dicesi propriamente così di quelle scatole, o cassette piene di merci, che portano addosso coloro, che le vendono per Bogiaria, ferruzzo appuntato le strade. Quei che portano addosso il botteglino. Buon. Fier. 1.

Boirn, n. V. Marse.

Per fè sautè d'safagne À tuti i bonbardè

Signore magne. Isl. canz. 7.
Bonson, zuccherino, chicca, confetto, confortino, confettura, dolce, V. Bonbonat pel fig.

A tant aitri e t'il peus contette a ( mila

I t'as mescià l'amer con i bonbon. Poes, piem, rac. Pip.

Bonbonat, Bonbonet, Bonbonin, dim. di bonbon, tregea, zuccherino, confettuzzo, met. paroline dolci, inzuccherate, melate.

Pr tireve a favurie A san deve d'bonbonat Pr darè peui s'buto a rie Prchè a v'han ant ii garat.

Bond, n. buon giorno, saluto; dè l' bondi, salutare, congedarsi, uscire da uno.

BONDISSEREA, buon di a vossignoria, riverisco, saluto vossignoria, e fig. vale addio nel senso del ribobolo: addio fave, V. adieu. David da 'n fenestron ved Bersa-( bea . . . .

La fissa . . . e santità bondisserea.

Cas. Quar. sac.

Bour Crissip n cortina stratta

Bone GRASSIE, n. cortina stretta posta al capo del letto, o a porta qualsivoglia, bandinella.

BONET, n. berretto, berretta, berrettino, cuffiotto, e gorra per certo berretto di drappo usato da contadini.

Boneus, n. buona fortuna, sorte, felicità, prosperità.

Dio n'a fait un sovran pr nost bo-( neur

Afabil, valoros, giust, e prudent.

Poes. piem. rac. Pip.

Fin ch'i om son fortunà da rair a ( penso A coul ch'a l'è autor dii so boneur. Poup.

Boneun ch', man. el. pur beato che, per buona sorte che.

Boneur che s'l'indoman
Coul medich ciarlatan
A l'a pensà d' partì
Content d'avei rustì
Coi neuv o des strunei
Ch'a son cascà 'nt soa rei.
Cas. Quar. sac.

Bonifica, part. bonificato.
Bonificassion, n. bonificazione.
Bonificas, v. a. bonificare.
Bonom, buon uomo, semplicione, bonazzo, cristianaccio.

cione, bonazzo, cristianaccio.

I cred.ch' s' mi i diseis fichte ant la

( brasa

Chiel bonom a s' fichrìa: basta ch' (am piasa.

Balb.

Bona dona, semplice, bonazza, cristianaccia.

O bone done d'fomne! l'è pur vera Ch'i soma na pr vive a la galera.

BONOMAS, BONOMERI, V. Bonas. BONOMET, cristianello.

Bon pat, buon patto, prezzo equo.
Bon pao fassa, man. el. bon
pro t' fassa, e tutto insieme bonprofassa, n. dispiacere, disguste,
risciacquata, rabbusto, riprensione, rimprovero, cattivi trattamenti.

Andè pur adess an piassa Publicand i bonprofassa Ch'i ciaprè diquand in quand. Isl.

Bon sens, n. giudizio, buon senso, criterio. Alb.

Bonstasent, benestante.

Bonsua, Ponsua, n. bolla, boggia.

Bontà, n. bontà, probità, mansuctudine, agevolezza, cortesia,

E a tuti coui ch' l'avran peui la bontà { valo,

L'assicur ch'ii sareu bin obligà. Balb.

Bon TEMP, tempone.

Bon Ton, usanza, medo, uso, stile, presso gli eleganti moderni, bel modo, buono stile.

As fa dle fomne na speculassion E tut sosì s' batesa pr bon ton. Cas. par.

Bon vivan, n. buon compagnone; compagnone, buou cristiano, arrendevole.

BOPER, MESSE, suocero.

Bona, n. borra, marrame, scegliticcio, la peggior parte di checchessia.

Borà , n. colpo dato altrui col calcio dell'archibuso, boccata; una borà d'le sciop, una boccata dello schioppo. V. e M. tosc.

Bonì, part. abbeverato, e dicesi di alcuni animali, e met. spinto, colpito, e talvolta perseguitato, stretto, V. Borè, verbo.

Boraccia, n. boraccia, fiascone.

Gropeme le man giunte D'antorn a na boraccia Con la soa bona cracia

E piena d'breu d'autin. Isl. Boracio, n. cazzatello, cara-[bordello.

moggio, tangoccio.

Boras, erba nota, borrana, crisocolla, borragine, borrace.

Borasca, n. procella, burrasca, tempesta.

Part dunque e ant'l parti quasi ji (smìa

D' gavesse dal sogiorn istess dla ( mort,

Da na borasca per intrè'nt un port. Cas. par.

D'plene na copia o doi per lo ch'a E fig. disgrazia, disavventura, sventura, calamità.

> Bonascos, tempestante, tempestoso , p<del>rocell</del>oso.

> Bonsonism, rugghiamento, borboglio,

Bonsort, v. rombare, ronzare, e fig. gridare , V. Berbotè.

Borrica, pertica, o bastone biforcuto , diviso a modo di forca. Boncu, biforcato, biforcuto.

Quindi si traggono così una piccola rete posta in capo d'una

pertica biforcuta.

Bond, Onto, n. bordo, frangia ; lista , fettuccia , merletto , balzana, orlo, orliccio, fimbria, lembo, fregio; e riva, ripa, proda, margine; andè a bord, term. marinaresco, andare a bordo, andare a imbarcarsi; bord dla fontana, margine, cigliare. In sul cigliare della fonte. Vita de' Santi Padri.

Bonnà, part. orlato, fregiato. Box n' cot, goletta del collare. BORDE, v. a. orlare, fregiare, gallonare, dal franc. border. Il bordare italiano vale percuotere, bastonare.

Bordel, chiasso, postribolo,

Bordlam, traffico, negozio. El socore l'indigensa L'è dventà con bona licensa Un bordlam dle creature Na cuerta d'i imposture

O na preuva d'bonomia.

Bordo, voce usata nella frase: sgnor d'alto bordo, signor di prima riga, di primo ordine.

BORDOCH, piattola, blatta, bac-

caccio, insetto noto.

pellegrini; fans bordon, falso bordone, più voci modulate sulla stessa corda , ossia una modulazione continuata di più voci, che si fa col porre più voci su la ghetto, casale. stessa corda. Diz. Bol. E fa bordone alla zampogna mia. Alleg. 231. Воково V. Boldro.

Borduna, n. cerro, orlatura, fregio, bordo, frangia; bordura, term, delle arti, orlatura, con borsa, borsellino, borsiglio, scarche si cigne intorno intorno un sellina, postema, cioè borsa di lavoro per fortezza, o per orna-i danari. mento; bordura d' fior cinta di fiori.

Bone, v. a. spingere in giù, vale anche abbeverare, o dare a bera alle bestie, met. aizzare, cecato. istigare, spingere, eccitare, sti- Bongne, v. accecare, V. Anmolare, e talvolta perseguitare, borgnè. stringere al muro; borene giù, darne, versarne, metterne a profusione, impinzare, poresse, n. una corpacciata,

Born, v. n. term. del giuoco colo, guercio.

di barzica, prender carte.

Bonna, pallottola, palla di legno, fatta rojolar per gettar a terra i berilli.

> Na lupia ant'l cupis Ch'a par una borela Pi coția d'un aris. S'un va a tochela.

> > Isl. canz. 2.

Borener, n. tumido, gonfio, Cas. Quar. sac. gonfiato, enfiato, tumefatto, turgido, vescicoso.

> Bobenfil, part. enfiato, gonfiato, tumefatto, divenuto tumido,

gonfio.

Borenfie, v. n. enfiare, gon-Bordon, bordone, bastone de' fiarsi, divenir gonfiò, tumefatto, tumido.

> Borenfiura, n. enfiatura, tumore, bernocolo.

Borgà, Borgià, borgata, bor-

Borgh, n. villaggio, borgo. Borgheis, n. borghese, borgbigiano.

BORGHET, n. dim. borghetto. BORGIACHIN, BORGIOT, dim. di

A son pa fave o nous confete ... Ma bruti sgiaf al borgiachin.

Borgnà, Amborgnà, part.

BORGNET, reatino, sorta d'uccello. Borgneta, V. Baricc.

Borono, n. dalla voce ital. anp. impinzarsi, rimpinzarsi, fare tiquata bornio, cieco, orbo; borgno d'un eui, losco, lusco, mono-

> A s' ved bin ch'it ses borgno, e t'ses ( masnà.

> Poes. piem. rac. Pip. Boria, n. boria, superbia, vanagloria, vanità, ambizione, boriosità, albagia.
>
> A god la gloria

D'ayeje un bel talent, e niente d'bo-

( ria. Poup.

Bonica, n. asina, rozza, miccia. A faran sautè ant un past La borica ansem al bast. Isl.

E fig. agg. a donna, gossa, ignorante , scimunita.

> Si saveisse ch'an tuti j affè Sta bruta borica Sa nen desse pas Salyand ch'a fica Per tut'l so nas. Isl.

Boricada, Boricaria, n. asinaggine, asineria, asinità, V. Asnaria. la cui si abbeverano gli animali.

Boricas, peggior. di borich, asinaccio.

Bonica, n. asino, cucco, sosomaro, e fig. rozzo, ignorante, troso, broncio.

Boriche, Asne, n. asinajo.

sudare, affaticare molto per ec.; bisaccia; borsa dii cavei, ora a ja boricaje adoss tute coule in disuso, borsa; borsa sbrisa, robe, lo ha caricato, gli ha addossato ec.

Boricaet, dim. di borich, asinello, asinetto.

Bonios, n. borioso, superbo, algheroso.

Borla, Capala, n. bica, massa di covoni.

Borlà, v. n. fare i covoni, accovonare.

Borlo, voce usata nella seguente frase: avei'l torlo borlo, setta, borsettina, borsellino. esser di mal umore, covare rancore, aver il tarlo, il baco con-| borgliese, cittadino. tro alcuno.

Bornel, n. doceia.

Bornò, n. doccione, canaletto, tubo di terra.

Bono, n. errore, strafalcione, sproposito, fallo, sbaglio.

Ma sicom a san pa meinagesse Fan dii boro, e sproposit da mat.

Boro è anche termine di giuoco delle carte.

Bonon, n. abbeveratojo, vaso Borra, n. borra, cimatura, capecchio.

Borrass, collare, collana, pezzo miere, rozzo, bricco, miccio, di legno o di cuojo riempiuto di borra che si mette al collo degli gosso, scimunito, bishetico, ri- animali da soma, e a cui s'attaccano le corde o le corregge.

Bursa, n. scarsella, tasca, borsa, Boriche, Fachine, v. n. e tal. a. borsello, fondo; borsa d'dnè, faticare come gli asini, stracari- postema; chi gieuga d' testa, paga care alcuno; a venta boriche ben d' borsa, chi s'ostina, vi scapita; per ariussi coul affe, bisogna borsa da viage, sach da neuit,

> ·Quand a l'an la borsa sbrisa A vendrìo la camisa ec. Isl. Elo peui l'ultima Pì gran ursorsa Portè con enfasi

La spà, la borsa. Calv. Ode. Borsareul, borsajuolo, taglia borse.

Borseta, Borsin, n. dim. di Bonlet, n. carello, cercine, borsa, folliculo, follicula, borsetta, cuscino pieno di borra, o simile. | borsellina, borsellino, borsiglio.

Borsina, dim. di borsa, bor-

Borson, Borson, n. borgese,

Borson, n. dim. di borsa, bor-

sellino, borsellina, borsiglio; borsot pien d' dne, postema.

E si volì ant un bot Trè psete del gariot O sia d' la garsamela I dagh man al borsot.

Isl. canz. 31. Borsor, n. tonaca dell'acino dell'nya, V. Abosset.

Boru, agg. burbero, di mal umore, triste, malinconico, bisbetico, ritroso, fautastico.

: E pr rendse sostence Tutt'l di fan le borue, E brboto com'l tron.

Bosa, n. acqua stagnante. Bosanado, n. giuntatore, furbaccio, malizioso, astuto.

Bosarate, verb. att. guastare, rovinare, scompigliare, sturbare, voltar sossopra, annojare, ristuccare.

Bosare, v. a. rovinare, mestare, giuntare, frappare, trappolare, tramestare, rovistare, dan neggiare, scompigliare, rompere i disegni altrui.

Bosaron! inter. per bacco! canchero.

Bosanon, n. briccone, accidone, uomo, persona dappoco, inutile, cialtrone, furbaccio, tristo, astuto, monello, mariuolo, scalaro, qualcuno che non vuol comparire, maliziato.

Bosanova, agg. f. trista, cattiva, orribile; cousta l'è bosa- pongono le legna; leghaja. rona, cousta l'è die bosarone, Boscuer, din. di bosch, lequesta è cattiva, questa è delle gnetto, legnuzzo, boschetto, bopiù tristi, delle più fiere; l'uje schettino, selvetta: va a la bosarona, l'affare va male, alla peggio.

int. per bacco! venga la rabbia, schettino, boschetto, albereta,

il fistolo ec.

Boscarà, agget. scabro, ron-

Boscata; n. boscaglia, foresta, selva , <del>b</del>osco: / Scotè me car p**adron venta sa**vei Che si tut a'l intorn per ste boscaje I luv a son pi spes quasi ch'i osei.

Boscam, n. legname. 😘 Boscareur; h. boscajuolo.

Boscassù, ugg. legnoso. Boson, mistiva | bosco; foresta ec:, legno.

the set the first of the Cally, fav.

Un morte d' bosch ch'a dagna · Isl. Pr poch ch'at buto & bagna. Isl. D' bosch; ligneo.

Talia con soa coronad brassabosch Pa vie fin ai succh, ch' son ant ü

bosch. Balb. Bosch; al plur. pr-anta, saraja dle fnestre, e simili, V. Anta, saraja; bosch scava, potatura, legno, tralcio potato; bosch sech da se feu, seccatiocia; bosch mufi, bosco allupato; bosch ch'a fa i bolè, legno fungoso; bosch goregn, legname staleigno; seabro, ronchioso; bosch mort an pe, legname morticcino; om di bosch, uomo di legno.

Boschena, ni luogo dove si

Boschiant, V. Boschreul.

Boschina, n. bosco, boscaglia, Boscar ado, Botalon, Botalado, foresta, boscata, selvetta, bo-∡∥albereto.

Virand pria pianura sta squaldrina uspetè la bala al bot, aspettare E svolassand pr là vers'l Sangon la palla al balzo, e fig. aspettare A s'era ritirà'nt una boschina.

(193)

Boscos, agg. boschereccio, boscoso, boscato.

BOSCAR, BOSCER, voce francese, V. Busia nelle varie sue eignificazioni.

Boson, n. term. botanico, schia-

rea , salvia selvatica.

Bosna, V. Bagatella, fig. ira, crucio, sdegno, bile; avei la bosra, fè uni la bosra, aver dispiacere, far venire la stizza, istizzire , in senso attivo, V. Bostica, e Bousra.

Bosseta, Brosseta, n. tumoretto nella cute, cosso, sudamini, bolla picciola, vescichetta, bernocolo, enfistello che viene comunemente sul viso, sulle labbra.

Bossesa, o Bossona, n. arbocamba.

Bosson, n. turacciolo. Bossum, V. Bossola.

Bostica, n. bile, edegno, rabbia, collera, stizza; fè uni la bostica, stussicare, offendere, an-

nojare, V. Bosra.

Bot, ( coll'o larga ) n. colpo, botta, botto, percossa, percossura. Finis pevi la cocagna con d' ciacot E forsi deò con d' bot. Il Not. on. Ant un bot, di botta, ad un tratto, in un colpo; bot pr tera, cimbottolo, cimbotto, balzo; bot Spalanca j'eui, slarga la boca, e a dle ore, scocco, batter delle ore; ai doi bot, allo scocco delle due Ch'av' tira l'ultim fià per maravia. ore; bot, masc. pl. busse, pesche, nespole, frutte di frate, Bota per percossa, colpo di ba-Alberigo ; dè dii bot, battere ; stone, bastonata ec.

il destro, l'occasione propizia; Calv. fav. la bala fè'l bot a quaicun, vale offrirsi, presentarsi l'occasione ad alcuno; bot dla campana, tocchi, rintocchi; dè'n bot per tera, fare un cimbottolo.

> Bota, (coll'o larga) pesciatello, ghiozzo.

> Bota, ( coll' o larga ) nom. accidente, avvenimento, sorte; fortuna.

> > Ogni smana pieuv na vota Dii fidei e d'macaron Elo pa na bela bota, Sempre aveine dii baron? Isl. canz. 5.

A l'è stà na bruta bola, Pr scoarseje la corà.

Lo stesso. Bota d' fen, manata ec.; bela bota! bel caso! che stupore! che mascello spinoso, bianco spino, rovo, raviglia! certo che sì, oh bella! chi l'avrebbe pensato! bota e risposta, botta risposta; tnì bota. resistere, far fronte; bota, a bota, a credenza ec., a cottimo.

Piè quaicuna sensa dota Quand i feissa coula bota I saria bin un mat. Quand i feissa coula bota, se facessi cotesto passo, cotesta castroneria, stravaganza ec.; bota vale anche stupore, maraviglia. Tut lo sbaluca, e quand l'è arvnu

( dla bota

Sia perchè carià d' cadene Seufro d'hote giù a dosent ec. Cas. Quur. sac. Traval & bota, lavoro a prezzo

Termo, a cottimo (non a giernata). Botabien. veggia botte.

Dont ai sia tavota 😘 🐃 200 Dii bon boteti pien d' vin Isl, chiama il garzone di una bottega Botal sensa fond, botte sfoudata; da casse viola garzone vibotega 'I botdl da d'ho ch'u sa, la botte d'bosch, barnecu photegu da mepute di vino prov. di chiaro si- nescard, fubina botega da speiguificato . In botte sente di quello siari . V. Spessiaria; sossì fu nen che ha dentro, la botte non da pri la botega; ciò non sa pen la o non getta se unon del vino bottega , non torna bene , non è ch'ell'ha, e vale ciascuno fa azioni di utile; i prigitmi fare zi banconformi a se stesso: Fir. Dè'n chetti alle guardis mon fa pen la bot sul serve, Paut sul botal, bottega. Diz. Bolima & Contourse o sla tina, dare un colpo al cer- Borecian, n. bottegajo de u chio . Kaltro alla botte.

BOTALA, gran botte; botala ca-Yera, botte lunga, e stretta per uso di trasportar il vino sui carri. · · · · Petti feme con bel ordin

- Trenè darè die spale · Quarant'e ses botale

. Ch'a son i me canon. the factor and the

Ish wanz. 25.

BOTALE, SEBRE, R. bottajo. BOTALIN, dim. di botal; botticella, botticino, botticello, botticina. --- Botaton, n. acc. di botal, gran botter a second and a second BOTALON, int. di meraviglia, per bacco! diancine!

Bornica, agg. botanico, semplicista.

Botariga, n. di certe uova di pesce 'salate, e seccate al fumo o al vento, hottariga, buttagra.

si trova nelle gore de' molimi, e bottino, preda ec., oppure gli in luoghi fangosi.

Botz Luciz , m. busse . wolpi, percosse, battiture; dè d' boie. colpeggiate, battere, bastonare.

Bothga, n. bottega; botega da fondiche , Isottega: di drogberia ; botega da marcand da pana fou-When Ch'am soutro ant and crotd daco; bouga uncumina, bottega avviata : (bolega , voce con cui si

> Gnun botegari, gnun ertesan Avran l'er brd'sportiolumen.

. Is brucate, bocchare, 5.7° a. a. e. e. Boteguin, Boteguma, intinuem. di bouega inbotteghenar pribitteghina, botteghine; fèrioteghia, far bottega , o imeresto soprat di una cosa , trarne utile contro il dovere, e la convenienzai succ

Boregon, nome con eur s'usa chiamare akune botteghe da caffè, gran boltega da raffetaleus ognis

Botelia, na botticina, fracco, bottiglia: (Monti ) + e doglio /doccia , fiaschetto Diz. Pawit.:

Borenii ,: V. Borenii. 💮 💮 Sul terss un ved botenfi oppressdai Coul triumvir nemis dii pangratà. nami in the Court of the Boop.

Botin, n. dim. di bout, n. bot-BOTATRIS, n. cefalo, pesce che ticello, orciuoletto, orciuolino ec., ultimi segni della campana per chiamar i fedeli alla chiesa, V.

Borns, bottino, preda, term. di guerra.

Borna, a. scarferone, calzare di cuojo o di drappo ed uso per lo più de' soldati, stivale affibbiato.

Boros, n. bottone, per quella gemma che spunta dagli alberi, genuma, bottone, e boccia per quel **siore: non-an**cor aperto; *beton d'* fign bottone, bocciuolo. Diz. pav. it.

Borosi , part. abbottonato, affibbiate . allacciato , e agg. delle piente e de fori, gemmato, geranogliato : spuntato, bocciato; agg. ad nomo vale cupo, che non mento, pallottolata, colpo di pal-

iscuopre i suoi sensi. Botome, v. a. abbottonare, af-

fibbiare, allacciare, e parlaudo. di piente, o di siori, germogliare, rimandato, non ammesso. spuntare, bocciare; botonesse, n.p. abbottonarsi.

::::Boronan, a. bottonatura, abbottonatura, affibbietura, affibbiatojo, ecchiello.

Betoser, Botoses, dim. di boton, bottoncello, bottoncino.

Botuna, ramicello tagliato per piantar in terra, onde trasportarlo dopo radicatovi, barbatella, marza, talea, glaba, tatto.

. Bou, bombo, voce colla quale L'a da bouce la tera d' sì a quaich i bambini chiamano la bevanda: da bou, da bere, a bere. Chi .chiede bombo, chi pappa, e chi ciccia. Alam. Son. 24.

Bov. o Bur, scopo, intento, gieugh d' le bocce, lecco, pallino. .ottenimento; venì a bou d'una cosa, ottener l'intento.

BOUA, DA BOUA, man. elit. con | Diz. Pav. cui i bambini domandano da bere, a bere, a bevere.

Bousou, Busu, bua, voce con cui i bambini si lagnano di qualche male, male, dolore.

Bousou, e Bousi, nomi con cui i bambini chiamano il male, dal greco corrotto βολαί, sì i Francesi, che i Provenzali usano bobo in questo significato.

Bouce, n. unione di molte cose insieme, ciocca, mucchio, cespuglio , unione , gruppo , quantità , moltitudine, strupo. Laitre vote (goardè s''l cas l'è doucç) quand ii ciamava a vnìo tuto ant un boucc. Tutte insieme in una volta.

Bouccià, Boucciada, n. truccialottola, così nello Spadafora, profodia, ital.

Bouccia, part. trucciato, fig.

Boucciannà, part. impappolato, imbrodolato.

Bouck, v. n. e anche a. levare colla sua la pallottola dell'avversario dal luogo dove era , trucciare, trucchiare, truccare, torre di luogo, e met. riuviare, rimandare, rifiutare, non accordar quello che si domanda, muovere, smuovere di luogo.

Courage a l'è tutun una cometa ( meis. Balb.

Bouch, n. becco, caprone, capro, il maschio della capra.

Boucin, Boulin, n. term. del Boucin, n. torello, giovenco, vitello, boccino, vitello di allievo.

Boude, v. n. mostrarsi corrucciato, malcontento, starci grosso,

star grosso, far il viso dell'armi, Bout d'na roa, d'un roet, mozzo; bosonchiare, dimostrare cattivo bout d' l'euli, orcio, vaso da olio. umore, far mala ciera, star in cagnesco, batter freddo ad alcuno, far il musorno, guardare il morto, far il muso, ingrugnire. V. e M. tosc.

Boudoan, v. fr. n. pensatojo, spogliatojo. V. e M. tosc.

Bour, soffio, soffiamento.

Bouper, sbuffare, soffiare, e met. andar superbo, tronfio, pettoruto. Boura, vaso di bosco, mastello, e fig. lite, garbuglio, questione, rammarico, disgusto, stizza, rancore.

BOURSET, BOURSOT D'L'UVA, V.

Borsot, Abosset.

Bousna, n. stizza, bile, sdegno, rabbia, collera; j'a faje vnì la bousra, lo fece montar in su la cia e arbuscello, ramuscolo molto bica, entrar in valigia o in collera; la bousra! eh zucche marine! sorta di esclamazione: sonador dla bousra, suonator dappoco, poco abile; bousra vale talora imprudenza, marrone, errore, strafalcione, arrosto, e tal altra vale cosa da niente, bagatella, frullo, e frulla.

Bour, boccetta, botticello, botticino, botticina, fiaschetto a uso zare, cicalare, strepitare...

di conservar liquidi.

N'autr studiava quaich'autra bars-( leta

Ai mandava dii bout d'acquavita. Ric. d' l'aut.

Bout d' la gamba, polpis, polpa, polpaccio della gamba.

I pìo deo i polpis, Ossìa i bout dle gambe S'a son dur e massis.

Bouta, fiasco, e bottiglia (V.

Monti ). I musich a fan nen tante grimasse, Scolo nen tante boute i sonador;

Sui caffè j'è nen tanti marcacasse.

机波形 的复数经数 经外间帐 黄色 Bouta d' coussa, zucca secca e vuota ad uso di tenervi alcun liquido, zucca; fè le boute, far il viso dell'armi; tener parola.

mostrare sdegno. Da couste cioche route Chi veul gavert costrut ::... Quaich' vota fan le boute, E's' parlo nen d'autut. Isl.

Boutada, n. spampanata, squaquerata, millanteria.

Brace, n. bracco, cane da cacsimile al tamarigio, erica.

Brachet, Grep, Varlet, n. ferre dentato infisso nel banco de falegnami ad uso di tener fissi i legnami, granchio, barletto, "....

BRAGA, STAFA ; lerro pen sostenere, e tener unito checchessia, saffa, e per corto arnèse de cavallic, bracas chille à les mutos

BRAGALE, v. n. gridare, schiamaz-

BRAGALE, BRAGALEUR, *nom.* schiamazzatore , cicalo**ne**, ciarlone, fracassoso, che fa il baccano, il gradasso, lo smargiasso.

Bragne, n. brachiere, braghiere, agg. d'uomo vale inetto, buono a nulla, melenso, poltrone.

BRAJ, n. grido, rimbrotto, rimbrottolo, schiamazzo, rimprovero, Isl. canz risciacquata.

Brazà, part. schiamazzato, sgri-Idersi d'animo, cagliare, avvilirsi; dato, rimproverato, gridato.

Braiada, s. rimprovero, rimbrotto, rampogna, gridata, rabbuffo.

Brazes in. schiamazzatore, rimbrottevale.

.. Brazassa, M. schiamazzo,

Brajasse, v. n. schiamazzare, gridare, rimproverare schiamazzando , gridando, sbaccaneggiare. Brausst, s. V. Bragale.

Brast, v. a. gridare, sgridare, rampognare, garrire, esclamare, scapponence; brujè d'aso, ragghiare., raggiare.

> Pensestu forsi d' feme quajè Con toe mnasse e to braje.

E dvote.brajo d'.j'ore Com d'anime danà. 11 . A brajo tuti ch'a j'è d'miserie nato, bianco, burlato. Ma tant le mode van panen giù. Isl.

Brajè la mort a quaicun, gridare, alla morte.

Cuert Einsult, d'spine, flagelà **Da'n popol ch'ai dà g**iù com s' na

:( muraja, E phe furiosia mort la mort a braja. E otten ch''l Salvator sia condanà. . 1977 1981 16 Cas. Quar. sac.

Brase, m. pla'panni di gamba, cosciale, braca, braghessa, brache, calzoni, braghesse.

An sautand l'ha sciancà l' braje Ch'ai drochero giù sui pè. Isl. L'ha dait man a un paira d'braje ·Ch'a portava ai dì d'lavor.

> Lo stesso. A portavo deo le braje

Pr mantnì soa libertà. Caghè nt le braje, temere, per-I prender con violenza.

braje di botal, quadro. Zal. Portà le braje, farla da uomo, da padrone, padroneggiare, aver il comando , la direzione , dicesi delle donne che affettano il regime, il comando della casa.

Serte done d'oggidi Lan apena maridaje

Ch' veulo lor portè le braje A la barba du mari. Isl. Brajeta, dim. di braja, bracajuola , brachetta.

Brason, acc. di braje, braghesse. Bran, V. Bren.

Branca, n. spanna, palmo; d'una branca, spannale, palmare; branche del gamber, chele; restè con na branca d'nas, restar de-Isl. luso, confuso, gabbato, scor-

> Marcandeme pur di e neuit Tant savrai bin deme devit E feve restè an tal cas Con na branca e mesa d'nas.

Isl. canz. 49. Branca, per ramo.

E fin le branche d'j erbo as vedo

Portand j avans dii nì già sta distrut. Poup.

Branca, n. pugnello, pugnetto, brancata , manata.

Brancal, Brancard, macchina da portar pesi, bara, barella.

Brancassa, pegg. di branca, branconaccia, brancone.

Brance, n. branco, tronco; tajè de branch, disbrancare, e met. parentela , parentaggio.

Brancae, v. a. abbrancare, ag-Poes. piem. rac. Pip. grappare, artigliare, ghermire,

Baavo! bravo! benissimo, ben satto, ottimamente, te ne lodo.

BRAVADA, M. bravata, braveria, millanteria, giattanza, smargiasseria, bravura.

BRAYAMENT, avv. bravamente, con arte, con artifizio, scalinamente, destramente. E. peni sen mança com loli sia vai: Bravament a m'a piame en sert

.... ( dessi. Brayas, brayaccio, smargiasso. Senti'n po coust poltronas A fe ancora del basses. Isl.

Brave, w. a. n. bravere braveggiare, fare il bravazro, insolentire, minacciare, non aver timore, non surare; brave i pericoul, andar incontro, o contro a' pericoli; bravela, padroneggiare, farla dá padrone, alzar la cresta comandare.

Quand a s' treuvo montà an sela Con la brila, e redne an man A comenso pevi bravela E bute pr tut so gran.

- Isl. capt. 32. Brave pel senso di spregiare; malmenare, insultare, tiranneggiare. Soussi w serva d'esempi a voisiov-

marting, a solid ( noi Pr mai brave la gent desfortund Ne mai trate j opres da Otentot.

Calv. fav. Braveur, n. bravatore, millantatore, smargiasso, bravaccio.

Bravmot, dim. di brav. docile, attento, laborioso, pio.

BBAVURA, n. bravura, coraggio, valore, ardire, ardimento.

Breon, n. V. Berboton.

Breote, v. a. borbottare, buionchiare, rimbrottare, summor-[papale, diploma pontificio.

morare, susurrase; j'en la pansa ch'am brbota, mi gorgoglia il cerpo, mi cigola, bruisce, borbotta, quel romoreggiare che fanno gl'intestini per flatnosità o depravata triturazione de cibi.

Breccia, n. breccia; & breccia. far breccia, a met. impressione, colpo ec., persuadere, muovere, Commovere:

Bren, e Bran, se etesco, croschello, cruscone, tritello, stacciatura; *pien d'bren*, incruscato.

Che quantità d'ressiura ·S'è visla spatarà .E d'bran fora d' moura

Pr tute le contrà...

Isl. canz. 16. Basu , Baco, . n. brodo; ande an bres, ander in brodette, speppolere, disfersi, non tener ben insieme, e fig. andar in succhio, imbiettolire , guaetarsi , andar a penzi, divenire, essere sdruscito, 

... Un hel cotin el bandere...

Ch'or or va tut an brow. Isl. Cioè ormai logoro, sdruscito des lambeaux; breu d'ai, **aghata**; breu grana, brodetto, cioè manicaretto d'nova shattute con busdo o con acqua; breu d'autin, vino; andè an breu d'faseui, andire in visibilio, non poter capir nella pelle, andar fuori di se:

Son tan pià da coule blesse Ch'a van tut an breu d'faseni.

Lapabreu, inetto.

Breugg, n. rutto.

Breugge, ruttare, rimugghiare. Brev, n. lettera, o mandato

Brev, agg. breve, corto, stringato. BREVET, n. rescritto, speciale privilegio dato dal principe, diploma , patente , lettera.

Brayerà, chi ha ottenuto una patente , un diploma dal sovrano.

Bravert, dar una patente, un diploma, un brevetto; ma questa voce non è adoperata che dal Davila, e da alcuni altri scrittori di seconda schiera.

Barvià, pert. epitomato, abbreviato, compendiato, epilogato, accorciato, ristretto.

Breviali, n. breviale, breviario. Barriatura, n. abbreviatura, qualche parte di parola tolta via.

Bravia, v. a. abbreviare, epitomare, epilogare, compendiare, accorciare, fat breve, corto.

Bacasca, a. bernoccolo, bitorzolo , ronchio.

Barcal, Baucal, barehetta:

Banca, a poggio, colle, monticello, collinetta, rupe, alpe; bricca vala talora nave grossa, bastimento.

Bascusta n. battifuoco, focile, acciajuolo. ...

BRICOCOLA, C. anche BRICOLA, Baicca, rupe, luogo alte, scosceso, selvaggio, monticello, monte, colle, collinetta, collina.

Baigola, n. sorte, caso, fortuna; per bricola, per caso, a caso, fortunatamente, casualmente; turbatore, malandrino, ladro, bricola, colle, collina, collinetta, monte, monticello.

Viagiand na bela seira al ciair dla

L'an vist s'una bricola un castel vei | ruzzo per ottener alcun che, far Ch' l'era mes ruvinà, scur com na impegni.

( truna. Calv. fav. 12.

Bricole, v. n. arrampicarsi, salir su per le briche, intrabiccolare.

Bricon, n. briccone, furfante, scostumato.

BRICONADA, BRICONARÍA, M. 800stumaterza, cattività, bricconaria, furfanteria.

Briga, n. briga, cura, pensiero , incumbenza , disturbo , incomodo.

Impiego volonte temp e talent Sensa vissi, sensa ossio e sensabri-( ghe. Balb.

A coul ch' l'a pià la briga D'arseive 'l testament S' l'ha bin fait fatiga

L'è pa stait malcontent. Isl. Brigà, part. brigato.

Brigada, n. brigata, tema. di milizia , e vale anche per compagnia, unione, adunanza d'amici, drappello, conversazione, compagnia " società.

Orsù voi aitri tuti dla brigada, Guardè la povra doja a stè da bada.

Lo ch' fer goj a la brigada Fur un mass d'bei ravanat. BRIGADIR, n. brigadiere.

Baigaine, brigante, intrigante, intrigatore, brigoso, torbolento, torbido, accattabrighe, ambizioso, affannone.

Brigant, brigante, accattabrighe, uomo di mal affare, persedizioso.

BRIGANTIN, n. brigantino.

Brighe, v. n. brigare, brigarsi, ( luna | industriarsi , aguzzar ogni suo fer-

BRIGHELLA, nome di personaggio

busso sulle commedia, brighella, A smia ch'a l'abio tute fait un pat e per simil. scapino, fig. buffone. D' briliè pr bona grassia e siviltà. Briona, V. Bergna.

BRIGNA, O BERGNA SARVAJA, SPIDO nero; susmo di macchie, pru-nello, prugnolo, pianta di cui sono formate alcune siepi.

BRIGHETE BERGHETE, frutto del prognolo, prognola, susma salvatica pruna salvatica.

"A Pkan empl d'sebrete" D'lambrosed con d'brignete Prestaje dai vsin 💎

Da se na brinda d'vin " A C mad in A. Isl: canz. 16.

Batgnocola, Gola, (coll'o larga) bernoccolo; corno, cornetto, enfiatura che i fanciulli cadendo si famou in capo.

brila sul colla un, lacciargli la Brina, n. brina, brinata. briglia sul collo lasciarlo in sua sfrenatamente, a briglia sviolta. "Build, Angaird, part, imbrigliatoy infrenato.

Buttant, lampante, scintillante, micante, irradiato, inradiato, irragiato , nitido , splendido , bril- | lante, rilucente, rifulgente, sfol- [o bevitura all'altrui salute, brindisi. gorato, o fig. per gemma, pietra Mi veui peteve un poch a lutium preziosa.

lare, scintillare, campeggiare, (quindes Isl. intadiare, irraggiare, rifulgere, Restituì'l brindes, fare ragione, rifurere, sfolgorare, lampare, lampare, bere; fè d'brindes, fare brindisi. peggiare, luccicare, lustrare, ri- Brunnon, n. pers. coul ch'a mesplendere.

Poes. piem. rac. Pip. Balb. Voi brilie d'pien mesdi quand j'ait ( tramonto. Poup.

Brilon, acc. di brila, brighone, brigliozzo; rusiè, o mastiè'l brilon, bollire. Pecor.

Brin, n. capelli, ciufio, ciuffetto, ciocca di capelli posticci.

Peui s'è gavasse I dent tuti postis

Dalle ganasse

E i brin dal cupis:

Isl. canz. 4.

, . . . .

Su lo li son atacasse Per coi des o dodes brin.

Lo stesso. Piè pr i brin, acciuffare, affer-

Bana, n. brigliantene an brila, rare, pigliare pei capelli, pel ciudio, rifrenare; pcita, frenello; tire la piesse pr i brin, accapigliassi, acbrita, sharbazzare, butè ta brita, ciuffarsi, accapellarsi, brin d'hana, rinfrenare, imbrighare, bute la ciocca di lana; brinderba, erbuccia.

Brini, part, riarso dalla briballa, dargli libertu, lasciarlo finatu, brinato, e fig. di chi si è. operare a suo senno, coure a brila sparso i capelli di polveve di cipti butua de correre a tutta briglia, lo di chi è già fatto alquanto cantito.

Brinada, n. brinata. Brinda, n. brenta, v. dell'uso. A l'an empì d'sebrete

D' lambrosca con d' brignète Da fe na brinda d' vin. Isl. BRINDES, BRINDISI, n. bevimento, comments and continues BRILL, BRILLE, verb. neut. bril- E s'a bastra nen d'un, v' na potres

sura e porta'l vin ant le brinde

ai particolar, brentatore, voc. dell'uso, facchino da vino. Din Pip.

E trive a la bon ora Con i brindor ancora

Ch'a son nostri cusin. Isl.

Brant, v. n. eader bring, e neet.
di chi siasi asperso i capelli di
molta polyere di cipri, e anche
di chi sia un po' attempato.

BRIO, a. brio, vivacità, vivezza, gagliardia, buen umore.

Brisa, Frayara, tritolo, briccioletta, bricciolino, bricciola, bricciola, minussolo, cioneo.

Bass, part. cioncato, stritolato, minuzzato, fatto a pessi.

Baist, v. a. stracellare, minuzzare, stritolare, sflagellare, e toccar appena leggermente, passar leggermente, alla sfuggita, e term. di ballo, toccar leggermente. Baia, n. cacherella.

I't veui dete d'berle d'pors Lassa pura se da Giors. Isl. Banuella, n. f. schernitrice, spregiatrice, preziosa ridicola, schifistosa, intrattabile, ergogliosa, sofistion...

O che fum sout coulo scufie
Ch'a l'an mai couste bringie,
Mal grassiose com d'aris. Isl.

BREUFIAIRE, n. schernimento.
BREUFIE, v. a. schernire.

Banurios, n. straziatore, beffatore, schemitore.

Bnoi, part. di broè, lessato, messo cotto, leggermente cotto, guascotto, e met. insipido, scornato, confuso, stupido, meravigliato.

Oh quanti son levasse
Su: l'andoman broù
Quand a s' son trovasse
Su l'us la soa porà.

Baoa, sponda, preda, para-

Broacce, v. 4. sbevazzare, V. Androacce.

Broaccià, part. V. Asbroaccià.
Broacci , Broaccians, 2, 11. parte, sporco, sucido, sordido, hepdoloso, imbratta panni, e beone.

Broce, pcit ciò a la agutelle, y bullettina, chiovetto, chiodetto, responde ciò pr broca, tenerifronte, rispondere alle rime, rihadire il chiodo, stere alle riscosse, rispingere le ingiurie.

L'è vera ch' deo mi son peu nen

E ch'i respondo sempre cià per { broca. Ralla.

Broca significa pure quel segno, che è posto sul tavolazzo, segno, scopo; dè ent la broca, auciodè la broca, imbroccare, dar nel segno, V. Anbrochè.

Anciodà ch'a l'han la broca E ch'as vedo i ben vni. Isl. Ottenuto cioè l'intento laro; veduto, che sono piaccinti; broche da caval, punte; broche da scarpe, agutelli.

Baccl, part. sorta di pannina di seta, o drappo tessuto a brocchi, cioè a ricci, broccato, ricamato. Baccaden, n. brocatello,

BROCARD, libello famoso, seritto, o detto frizzante, pungente.

BROCH, M. cattivo cavallo, carvallaccio, rozzo, o rozza.

A spend, a s' divertis, a cour le fere Comprand , vendend , cambiand ( viture e brock

Poup.

E met. agg. d'uomo, disadatto, gosso, inetto, zottico, rozzo, bueno

a nulla, che fa tutto male; de 'n gitto, riporto; travaje d' brodabroch, dare un cavallo, cioè fru-ria, ricamare. stare, merbare alcuno alzato a Broom, v. a. ricamare. cavalluccio da un altro piè un brock, toccare un cavallo ad al- Brobeush, n. f. ricamatrice. cupo, e dicesi di chi i in simil Bron, v. a. lessare, bislessare, guisa frustato; merità un broch, euocère nell'acqua semplice. meritaro un cavallo, vioè d'estère frustatograminalli, o'dicesi di chi gire, rugghiare, e vi dice de' hachtel qualch'errore, o si è por-lioni ; cinghiali ecc; gorgogliare, Dicendo; e si vorre torre una del rumore che fa il tuono. sforze, e la mia figlia mi desse un cavallo. Ciril. Calv. RECEETA, dim. di broca, agutelle, bullettina, chiavellino, chiodettino errod proporti del con con

e de Da scousta muladia Ai va prifete armete : 1000 is Almanch un sach d'brochete hie Fica nt un lavativ. . Isla Bate le brochète, aver gran freddo, treman dal Beddo: batter la Diana. Brocherica V. Anbrocketh. "BROGREDE, V. Anbrochete. mBecca a no struncato di ferre longita ed appuntato ad cuso di far, emostiro de carni, eschidione piccola notella , brocchiere. ....

Baccoli, Dadger, no cavele procedute. Such as Assessment

Bron, er Brien 🤃 brodo, broda il brad grand, cordiale, brodo con Con quaichuna pi bruta ch'la neuit. nova stemperatevi dentro.

Brodà, part. ricamato, e met. elegante.

Voi vorie quat vers me car dotor Ma nen ch'a fusso strach

Baccarla, n. ricamo, soprag- plicare.

Brodeur, n. m. ricamatore.

Brock e Brock v. n. rugtathumale in altima cosa o Che se parlando di 'deel' remore flatuose nos toccastimo un cavallo wbras mundato fuori dal ventre. osia che aslate dagliscolari Allegr. 324. Idagli intestini, muggire, parlando

Broms, n. quadernaccio, strac-ัว โทเวสมาก และ cia foglio.

Buore, 'I comense bute d' j erbo, germogliare. 🐃

Brozon, la messa dell'erbe ec., talla, broccolo, germoglio, per quel baco che è nel legumi detto pure gorgojon', tonehio, gorgoglione par wate

Brosone w. w. germogliare, tallire : "Orojone", rigermogliare, per quel burarsi che famno i legumi, gorgogliare, intonchiure.

Baowaa, w. germogliamento. BROW, ciocca. Street and

Bronso via vis, tralcio di vite, अंशालवंतिक अस्तर rampollo.

Bronno, aggi d'uomo, gosto, pazzo, babbeo

Pur coui bronbo faran amississia

Bronce, far motto, brontolare, borbottare, alzar la cresta, fiatare parlare; ancala pi nen bronce; se ti te bronce ancor, non osa Vers brodà, galonà propi da sgnor. | più fiatare, muover palpebra; se Poes: piem. rac. Pip. osi ancor far motto, parlare, re-

Ajè ch'a dio ch'i vej a son gelos. Sufrin, stitich, brbot;

Ch' marlipena ch'un broncia, a son ( nojos.

Il Not. on.

Broncò, antopesse dii cavai, inciampare, inciampicare; brouce nen, righè drit, pon inciampare ec.

Brown, ramo d'un albero, ramo. Baoudia scapezzarea nettare gli

alberi dai sami imitili. Brons gan broggo, e , game me-

scolato, gon stagno, , io similia: -- !! Brown, agg. imbriaco, chriot 

Brossa, pentola di harra di ferro, pentola di rame, ramino, marmitta. Diz. Pip.

Basta'ndè, con una bronsa I'n's pie fin ch's u' pias. Isl. Desdenia mostas da bronsa Cosa waystu rasand. La stas.

Brosse, dare il color di brosso, abbropuse: abbropsire.

Bronseza, n. dim. caldernola. Brosser dim di bronsa calderottino, polderotto, pentolina. O s'i ndeispe goui doi mostassin Son da dipinse su doi bronsin. Isl.

Bagasogra, a. briachezza, ebriachezza, ebbrezza.

Bnosson, n. cioncatore, ebriaco, ebrio, imbriacone, trincone, bevone.

Ma dlongh pr castighelo Lo vedrì sganfelo.

Dai rolo dii bronson.

BRONTOLADA, 'n. borbottamento, rimbrotto, rimbrottolo, V. Berbotada.

BRONTOLAIRE, V. Berboton. BRONTOLAMENT, ronzamento, Berbotada.

BRONTOLAND, ger. brontolando, ronzando, mormorando.

Brontolk, v. n. brontolare, borbottare, mormorare, rimbrottare, SUSUITATE, SUMMOFMORATE; brosstolè, comansè andè an coleraimbufonchiare, ronzare. Bestrotor , V. Berboton Pata and Bacera, palo , bronconcustari Bresters, voc. formate dal Grand case brachure; ilibro , opuscalo o altro simila legatovalla rustica. : : Baous, cacio forte impastate cen varie droghe E psui cant jera ataolam'eveporul Un piat d'porron, e d'brous, e d'pan ( e & vin.

e count our la re Balls. BROUSSA, BROUSSETA, BOZZA, brozza , bitorzo , bitorzoło , beżsolo , natta, giarda, hollicella.

Bacessa, strumento formisto di setale ad uso di pulire per lo più i cavalli, brusca, Vi Bristiani

Brovate, pulire scalla brasco : broussê en sand, tîpasse un éavallo colla brusca, e terravide ligatori da libri, compaginave un libro, ec. i, e intrecciare!, infiltre teseculo: , ricemare un tessuto.

Brousserà , part. biterzolato , bozzoloso a bozzolato.

BROUSSETINA, n. dim. cocciola, bitorzoletto bitorzolino.

Baourt, addentage, denticchiare. Brovi, Brow, cottous :

O quanti son levasse . . Su l'andoman broà Quand a s' son trovasse Su l'us la soa porà. Maginè sti vei balota Com a son restà brovà. .. Lo stesso.

Brove, se brove plessare. Brovura . coeitura : quell'acqua in cui sia whata cotta alcuna cosa. Basacu ( De Brasacu ) Disaccia zamo , tasca, e valige de soldati fig. agg. ad uomo, disadatto passons in scapecelandoption .o Braums persuitosure, ritondare. b Bit, picosto arbusto che cresce residie terrenincolte e sterfi. Lau Bust, simbombaie puromorega giare, frullare, ronzare, rombare si dica del santo vodaltro che tratto a forza romoreggi per l'aria; Brond , brodotto: dicesi di nave carica di fuochi astificiali. o: Brunes in , uva che si conserva pel verne, brumestia. unilanta diagan panao i nero incriccio, nereggiante, oscuro, pun . bean page inferigue; brundicavei. cerfuglio. 24 to 11 to 15 to 2 Bewen cuojo di capra, o di

Bruni p en Bunning v. a. brunire, discisse, pulire col brunitojo.

Baunase bunnazzo, brunetto.

Brunessa, n. negrezza, nerezza, brunezzations the it process

evitello lavorato in nero ....

Barnige Bunni, part. brunito ec. ... Brunor , dim. di brun , bruanotto phrunazzo, brunetto.

pullation applie talora ni bruciaticuio, abbruciaticuio; savei di brus, mape d'hras, sentir di bruciaticdo, e talora vale estremità, orlo, Tiva i o meti rischio; pericolo, cimento, V. Broa, a brus.

carbonchieso, abbrucisto, riarso, lagevole, lazzo, acetoso, acido, combusto, adusto, arido, arsic- e met. severo, rigido, austero,

Ma a stopre sibrusàron l'ordinari Le muse a sorte mai dimit i se ar-274.735.201 . 2134.332324.4**45392679395Bplb.** Savei d' brusà, saper d'arsiccio. BRUSABECH, specie di fico, fico. Buusacarre, matamburino, woc. dell'uso.: ` appagner acerbeile. · Bausaumeraq reardialpia is tall BRUSART, parte abbinciuntes BRUSAROLA, BRUSALA, BRUSOLA, golpe, anathbitimento. Albertil

···Bausata`, purt. abbronisto arsicciato da abbruelaticcio associalbruciato ; vastagno brusata, celdarroste. 😘 "Elo paina bela strena: 🏎

🖂 (Ch'a l'a avù la pajolà D'una turca bela e piena

De castagne brusatii . Isl. *Brusatà dal sol* , arso d**at sole**. BRUSATO, et am dibruointe, abbronzare, abbrustolare, abbruciacchiare, arsicciare, scottare, riardere, incendere, vampeggiare, bruciare , abbruciare , adustare, ardere : abbrustiare ; é si dice per le più del metter ralquantor alla fiamma gli succelli , e ssimili pelati per tor via quella spelaria che vimane loro dopo elevutible penne; bon a bruse; weibild, e fig. inutile; ok a brusa, ustorio; bon da brusd, combustibile

Bruscament, avv. crucevolimente, bruscamente, stizzosamente, acerbamente, acremente querucciatamente. The trade and action of

Bruschi, agg. acre, acro, agro, Bausà, part. bruziato, scottato, acerbo, aspro, afro, brusco, macio s'innavelcciato, abbruciaticcio, torto, caspro; vni brusch, acetare, torrido, arso se metrocaldo de la acidire, inacetare se inacetare.

Baurchessa, n. bruschesza, lazzezza lezzità acrimonia acrità, acerbesza, acrezza, acerbità, asprezza.

BRUSCRET, BRUSCOT, dim. di brusch; alquanto brusco, agretto,

asprigno acerbetto.

che rimette il gusto, bruschetto, strumento con decti di fila di agretto , laszetto.

BRUSCIA, V. Brustia.

Bancky ward, with a bruciare, la lange and in the property abbruciare . scottere . incenerire, Cascandie'l tron sla snera aj a bru-

. ( saje La cà; i bagagi, i bosch, e le granaje.

Poup. Bruse'l pajon, bute la ciav sot Pus, bruciar l'alloggio, V. Pajon. giuocherebbe sopra un pettine Diz. mil. it...

Maraman quand'a l'è ch' manc ai Son sentisse ant un nen tutia brusè.

Balb. SANDY GOLDEN CONTRACTOR Fa ch'à dis le soe cose ch'a l'amusa pettinatore di canapa ec. Ma, vira ch' vira doy'a toca brusa. A. vrusa, cioè sa dolere; brusè na fassina a la spagneula, scaldarsi, ai, raggi del sole, l'apricari latino; bruse le servele, mandar le ceruelle in aria; brusesse, n. p. scottarsi, abbruciarsi ; brusè, n. a. bruciare, abbruciare; cose da bruse; cose da farne fuoco, da gettare sul fuoco, da bruciarsi, da copregnarsi al fuoco.

Gioventù dnans piè ste fie 

Seve nen ch'a son d' granghie O sia ronsè da brusè. Işl.

BRUSOR, cociore, bruciore, ar- rosolare, V. Brusatè. sura, e fig. danno, scapito, rammarico, disgusto.

A j'è del stant. ... Terribilment Pr costi ch'as buto ..... Anfnojesse con lor contra  $oldsymbol{D}$  surtiese net, a sensa brusor.

ma nito y cerem in men merilal. Baustia, n. scapecchiatojo, bru-Bruscher, m. torna gusto, cosa sca, barsola, bassola, acardasso, ferro ancipati, goi quali si netta, e si raffina il lino, la campa,

> Ch'a son tula semoria . E fior dla nobiltà Da sapa, piola e strìa, Da brustia e cis va kieno Isl. cansa 16.

> Giughria con 'l cul slav brustia, da lino.

BRUSTIA, part. scapecchiato., ( pensavo [ carminato. . . . . .

> BRUSTIMBE, PENTHOR, n. scardassiere, carminatore, de carminace,

Un lum da ver brustiaire Ansem al so vilan, 🗀 E tre galine maire Ch'ogni ses meis a fan. Isl. Son andait con tanta tola Ch' l' brustiaire l'è sta mouch. . 4. Lo stesso.

BRUSTIR; v. a. scapecchiare, carminare, nettare, fregare, ripassare colla brusca, e governare, parlandosi di cavalli, fig. riveder il pelo, esaminare scrupolosamente, riprendere.

Brustolada, n. rosolata.

BRUSTOLI, ABRUSTOLI, v. att.

BRUSURA, n. cocitura, scottatura, abbruciamento.

scontrassatto, sterpo, vermenella, bsach, soqquadrare, sconvolgere, e met. turpe, vergognoso, lordo, metter sossopra, a soqquadro, imbrattato, disonesto, sconvene- rovinare, conciar pel di delle feste, vole, disdicevole; restè brut, ri- batter di santa ragione; butesse manere scornato, consuso; 'l diau a bsach, rovinar la propria salute. l'è nen così brut, com a lo fan. il diavolo non è così brutto come e' si dipigne, non essere la cosa in così cattivo grado, come si suppone, prov. di chiaro significato; brut, greggio, informe, grezzo, rozzo, scaltro, impolito, ruvido; peis brut, lordo, brutto, non netto di tara, senza deduzione; brut bon, sorta di pera, manna brutta; brut temp, tempass, tempaccio, tempo cattivo; brut e cativ, margatto; bruta be- guazzabuglio, romore, scompistia, V. Bagagias. Bruta cera, glio, sovversione, ruina, la bsest! visaccio; fè bruta cera, far il viso per bacco! per dinci! Dio ce ne dell'armi, guardar di cattiv'occhio. | scampi! Quand a m'ved con quaicun a parlè E s' la cisrera Ohche bruta cera, che ojas s'buta fè. A vneis a spataresse un pò pr tera;

foglio, quadernaccio, squarcia- vena 'l bsest, venga il malanno. foglio, il primo abbozzo, schizzo, bozzo di scrittura da mettersi poi in pulito.

BRUTAL, agg. brutale, bestiale. BRUTAS, acc. di brut, bruttaccio; brutassa, befana.

Brute, v. n. stameggiare.

Brutessa, n. turpezza, laidezza, bruttezza, deformita.

francese, brutale, bravone, smargiasso, bravazzo; fè'l bruteur, sbaccaneggiare, bruteggiare.

malora, distruzione, scompiglio, Iricare il ventre.

BRUT, agg. brutto, deforme, e talora gran quantità; butè a

A m' n'anporta pa n' patach Mi veui pa buteme a bsach I son pa così bagai

D'amasseme sul travai. Isl. BSANCHE, BSANCHESSE, V. Besanchè. Bssil, susurramento, susurro, mormorazione, V. Besbia.

Bssu, Susson, V. Besbii. Bsbir, v. n. V. Besbie. Bscora , V. Bescota.

BSCOTIN, V. Bescotin.

Bszsz, n. malanno, rabbia ec.,

Isl. canz. 3. La bsest! che rabadan. BRUTA COPIA, minuta, straccia- Vnì'l bsest, venire il malanno;

> Lasme'n poch arposè'n pas Vena'l bsest al ficanas. Ist. Vena'l bsest a le tomone Sonne cose da propone?

Lo stesso. Vena'l bsest a le tomone, povere semplici!

BSLUNG, bislungo.

Bsogn, n. bisogno, indigenza, Bruteur, n. voce formata dal dovere, necessità, mestieri, mestiere, mestiero, inopia, uopo, miseria; avei bsogn, abbisognare; piè pì ch'a fa da bsogn, soprap-BRUTIN, brutin d'coi ec., garzuolo. pigliare; fè so bsogn, fare i suoi Вълсн, п. soqquadro, rovina, agi, il mestiere del corpo, scabisogna, sa mestieri, sa di me-ligura, margutto, uomaccione, biestieri, fa d'uopo, si deve, è d'uopo. Itolone, scioperone, fantonaccio, Fasend quai cosa a bsogna avei lasagnone, e lo stesso dicasi con

( quaich fin L'amor, la gloria o almane la vocabole agg. a donna.

D'ell: mi trevajand fas dii quatrin. Al par d'un canon Poes. piem. rac. Pip.

Brockett, n. pl. di brogneta, fuor d'uso, miserie.

Va mal com a peul nen andelo d' pì I soma si ridote ale bsognete Sensa pedei criè sesse senti.

Caly. fav.

Beogrevol, bisognevole.

Beognes, dim. di bsogn, bisognino, piccolo bisogno, e agg. d'uomo, bruciato di denari, povero.

necessitoso, abbisognante, abhi- il bubu ital. vale pissi pissi, bisbisognoso, povero, indigente, bisoguevole.

Bequaden, bisquadro. Bernond, bistondo.

BSTARTE, V. Bestante.

BSTEMIE, v. a. en. bestemniare. egni verso.

Bsunt, bisunto, sucido, sudicio, sporco, sozzo; unt'e bsunt, sadicio, brodoloso, sozzo, sporco.

Bua, n. dente; bua del trent, orebbio; bua dla forcelina, punta.

Bul, n. bucato, imbiancatura di pannilini fatta con cenere, e acqua bollente.

Buas', buaccio, V. Buatas.

Buata, n. bambola, fantoccio, bamboccio, figurina di legno, di cenci ec.

BUATAS, e in alcune provincie

Bsoons, v. imp. bisogna, ab- Cicc, n. fantoccione, e fig. brutta desinenza femminile dello stesso

(contentessa L'è pronta, l'è lesta

Vahi mi! che rabie con coul buatas. · Isl.

E spauracchio, spaventacchio, cioè quella figuraccia di panni o d'altro che si mette pei campi a fine di spaventar gli uccelli.

Buson, tumore in qualche parte del corpo, bubbone, tumore; bozza, quasi sinonimo di ber-

gnoca, V.

Bunu, voce con cui i fanciulli Bsognos, bisognante, bisognoso, si lagnano di qualche male, bua; glio, pispiglio, e quel suono che altri fa pel tremito del freddo battendo i denti. *Diz. Bol.* 

Bucc, Beuce, n. bugio, buco, buso.

Buca, n. guardo, guardatura, BSTORT, agg. bistorto, torto da sguardo; pati 'l buch, teme, non voler esser guardato, temere, arrossire d'esser guardato, patir dal guardo altrui, e fig. offendersi per la menoma cosa, essere perma-Bu, a. mánico dell'aratro, bure. | loso, suscettivo; *être susceptible*, tendre aux mouches.

> Buchi, part. guardato, mirato, rimirato.

Bocht, o Beicht, v. a. guardare, rimirare, mirare.

J'ai mangià com' n'aso ma buchè An mangiand a m'a pià per voena

Ch'am furmiola d'an testa fin ai pè.

Dialetto della provincia di Saluzzo. Mach a buchela Son cose da campela

Bin giù d' la bialera. Įşl. Buchè d'activeui, fare il viso dell'armi, guardare di mal occbio, guardare a straccia sacco, fare il viso arcigno, la gricchia il broncio, il gruggo Lil bucare italiano vale fare il buco; bucare il sasso.

Buconci, a, dicesi del man-

giare bucolica. Buna, buda ; promete buda, prometter monti d'oro, Toma e Roma. Bueis e Bueis, n. pl. budella,

budelli, intestini.

... A scraçia ch'a fa pour A l'a dodes fontanele

. Stè a vede ch'ai va ancor Surti le buele.

BUEL, BUDEL, n. budello, intestino; buel culè, intestino retto.

Buele, n. V. Buei. Mostrè le buele, mostrar le budella, aver le budella scoperte; e fig. essere foncello, buffoncino. mal vestito, e pressochè nudo.

L'an rason a piorè ste fumele Ch'a van quasi mostrand le buele levare il bollore, cominciare a Mal vestie, descausse, e strassà.

Bur, n. soffio, buffo, S'un peit buf d'ora l'aveis tocala

Bur, agg. d'uomo, comico, recitante, e fig. gioviale, allegro, di buon umore ; *opera, aria buffa*, opera, aria giocosa, buffa.

Bufabren, mod. b. ano.

Bufalo, n. bufalo.

Bure, v. soffiare, sbuffare per superbia, per collera, o per altra fe la buia al vin, farlo bollire, passione.

Burra, bufalo, animale da giogo , bue nero , grande , e forte ; e quasi indomito, che ha le come molto lunghe.

Burer, agg. a pan, tondo,

buffetto.

Burer in. buffetto, credenza, armario, per riporvi bicchieri, vasiec. Buret: Sourt, n., soffietto.

Buron, p. buffone, sconcobrino. scoccobrino, zanni, giullare, bigoglione, higherajo, straziatore, giullaro, giulleresco; fe'l bufon, fare il buffone, buffonare, buffoneggiare,

BUFONADA, BUFONARIA, buffoneria buffonata zannata. lità, facezia.

Burons, buffeneggiage, far il bussone, trattener altruicen busfonerie, e cose de ridere mr. min. cionè, minchionare, motteggiast, buffonare, scherzare, burlare...

BUFONET, dim. di bufon, buf-

Buck, n. lessiya, 🧧 Bui, e Beui, n. ebollimento, Ch'a l'an d'oimo così 'nteressà bollimento, bollore; levè 'l bui, bollire.

Bul, v. n. bollire, far bolle, fermentare, bulicare; buic fort, bollire a scroscio a a ricorrejo, A la campava a gambe levà. Isl scioè nel maggior sommo.

Bui, part, bollito, lessato. Bul, n. lesso.

Una mnestra d' fava Già tuta morinà 🕟 Un bon bui de crava Con d' rave carpionà.

Buia, n. bollimento, bollitura; e fig. alterarlo.

Bunnt, part. fervente, hogliente, bollente.

A l'era ant la stagion ch'i sol bulent fantoccio, bamboccio; antaschè A brusa la sicoria e i barbabouch li buratin, V. Antaschè. Buratin, E tuti a scapo a l'ombra, e serce 'l fig. denari; es. al prop.

Bulana, n. bravata, tagliata, bulia, chiella, spoccia, superbia, bravura, unargiasseria.

Busicasmon, n. brulicebio.

Burgent, V. Bolichè.

Buro, Burns, brave, bravaccio, spaccone, smargiasso, Rodomonte, spaccacantoni, squarcione, capitan brave 7 fe 'L bulo, far il bajardino, lo spaccost, l'ammazzasette ec.; golpone, destro, astuto, volpino; se 'l' bulo vale anche andare elegantemente restito, oltre quello che porta la condizion propria per ispirare rispetto, considera- [ria, pravità, frode, ingegnuolo. zione; e simili; bulo per colui che premolato serve di difesa altrui , brayo , cagnotto , lancia.

Bulon, Buron, R. urtamento, urto, urtone, spinta, frucone, frugone

Bulone, v. urtare, spingere altrui con urti, abolzolare, forse scozzonare.

bur fondu, fos, butiro strutto, sciolto; bur fort, butiro sapiente.

Son già bei ansormagià Con so bur e la servià.

Burn, innalzamento d'acque, rigaguolo, ripa, riva. inondazione.

BUBAT, n. buratto, frullone, staccio, buratello, abburatojo.

Buratà, part. abburattato.

nere, abburattare.

Buratin, n. burattino, figurino, e fantoccio di legno, o di cenci,

( vent. L'era già vnusne giù cito cito Calv. fav. Con nient aut ch'una pcita cassieta. Dov'a salva mac doi buratin Sor Gironi e'l so car Arlichin.

Ric. d' l'aut.

BURATURE, M. chi fa figurini, fantocci, e chi li fa ballare, giocolare. BURATINE, v. a. beffare adulando, menar pel naso, dar la soja.

BURATURA, n. abburattamento. Burn, agg. furbo, volpone, pr birba, furfante, mal bigatto.

Bursania, n. astuzia, furberia, destrezza, e furfanteria, ribalde-

Burbora, n. naspo, argano, e burbera, v. dell'uso, strumento di legno per uso di tirar in alto pesi per le fabbriche ec.

Burcel, n. burchiello, burchielletto.

Bure, prus bure, sorta di pera. pera butirra.

Burera, n. zanzola, v. dell'uso. Beni, Birrin, n. burro, butiro; strumento di legno ad uso di battervi il latte per farne butiro, agg. a gambe vale grosse, deformi, sformate.

> Burla, Fanga, n. melma, bol-Isl. canz. 5. letta, mota, broda, e rigagno,

Burin, n. bulino, cesello.

Buning, intagliare, lavorare di bulino.

Burla, n. buffa, burla, baja, BURATE, v. a. burattare, cer- ruzzamento, trastullo, celia, berta, chiacchera, bessa, burba, bajata,

tella di cartone in cui è descritta d'altro, che copre il petto delle la rosa de' venti; è adoperata donne, busto, giubba. anche dagli architetti, ed ingegneri per segnare i venti, e pigliar i gradi degli angoli, bussola, e bussola pure paravento, usciale, tamburo, per quel riparo di le- Bust e cotin, busto e veste uniti usci od alle porte; e cassettina tutto il corpo senza testa. della limosina, per quell'arnese Tost d'Pautra ai mena un colp tra di legno o d'altro con serratura, e picciola fessura a uso d'in- Ch'a i destaca la testa da so bust. tromettervi i denari raccolti; e bossolo anche per quel vaso di bustino. latta o d'altra simile materia, che Bussone, v. abbacchiare, ab- accattar brighe.

batacchiare.

Bussolin, frutto del ravo.

Bussolot, n. così chiamansi 1.º quelle pallottole con cui si mogho, pollone, messa, occhio, fa il giuoco detto dei bussolot; 2.º quei vasetti di latta con cui delle viti, rampollo, messiticcio. i giuocolatori fanno il detto giuoco, Le piante ancora drite e le ciovende bussolo, bussolotto.

Busson, n. cespo, dumo, prunajo; busson d'spine, spineto, E scopo, mira, proposito, segno. pruname, prunaja, macchia.

Bussonà, Cioenda, n. siepaglia,

siepe, pruneto, prunaja. Si vorì d'roba candia

Andè atorn dle bussonà. Isl.

Bussonor, cespuglio.

Bust, n. busto, petto, e talora moglio delle piante. il corpo senza braccia, testa, e gambe; bust, dicesi anche di sta- dnans, premesso, posto in faccia, tua senza capo, braccio, e gambe, rinfacciato; butà drinta, posto busto, torso; bust a fer, giaco, dentro, introdotto. busto di ferro; bust, vesta per lo più donnesca affibbiata, armata ratori, rimpello, muro, che ridi stecche, d'osso di balena, o preso dai fondamenti per rimet-

E mi pr dite'l giust I n'heu senti tant gust Ch'a par ch''l cœur voleissa Sortime dant'l bust.

gname o di altro a foggia di insieme, e dicesi di donna di bassa porta che si pone davanti agli condizione; bust, dicesi anche di

(cap e col

Buster, e Bustin, dim. di bust,

Busticar, aizzare, importunare, si porta in giro scuotendolo per le annojare, seccare, stuzzicare, inchiese per raccogliere le elemosine. I sultare, svegliare il can che dorme,

Ai daran da sturnichè

S'ai van sout a busticher But, Boton, n. germe, gergemma, dicesi della prima messa A l'han papì na feuja, papì un but.

Formeve un pian, e dop insiste A nen variè

Mostreve nen lunatich Marciand ugual a un but Credme, j acquiste. Butì, n. messa, pollone, ger-

Buth, part. posto, messo; buth

BUTA, O SPALA, n. term. de'mu-

tere in piombo una vecchia mu- viato, ravvedersi, cominciar bene; raglia, che spiomba; e incastro, butesse, n. p. mettersi; butesse giù, rosetta, curasnetta, per quello coricarsi, sdrajarsi; butè giù quaistrumento di serro tagliente quasi cun, opprimerlo, inabissarlo, roa forma di vomere, che serve per vinarlo, farlo scendere, convin-

canna da dare il fuoco al cannone, butè a la preuva, porre in ciaccenditore, poni fuoco, butta mento, cimentare, mettere alla fuoco, voci che maneano ai di- prova, fare sperimento. zionarj, è che forse potrebbero A risigo soa vita i nost soldà adoperarsi per analogia; dicesi E buteje a la preuva s'a son bon. anche buta feu all'uffiziale, o soldato che appicca il fuoco al can- Butè an lena, mettere di buon none, e fig. di chi suscita, e pro- umore, incoraggiare, invigorire, muove disordini, liti, sedizioni ec., inspirare forza, coraggio, ardire. sedizioso, commettimale.

direttore della scena.

segnale che si dà colla tromba alcuna cosa.

zare; butè giù, diroccare, atbell'es.

Io sento nel cor mio D'amori un brulichio Qui tutti fan lor covo Questo è pur entro l'uovo Quel dal guscio fuor esce L'altro già impenna e cresce ec.

Bute 'l servel a parti, mettere il fuori, imaginare, dir male. cervello a bottega, il capo a par- E dasend subit man a la chitara tito; butè'l deul, porre il cor-Butoma fora quaich idea bisara. ruccio; butè ben, essere ben av-

Pareggiare le unghie alle bestie. cerlo, metterlo alla malora, non BUTA FEU, n. term. d'artiglieria, lasciargli scampo, torlo di luogo;

Poes. piem. rac. Pip. Musa foma un sonet an piemonteis Buta fors, n. term. di teatro, Sa gatiime l'servel e butme an lena! Butesse d'antorn a quaicosa, al-BUTA SELLE, n. term. di guerra, lestirsi a fare, porsi attorno ad

per montare a cavallo, boute selle, Rompial diascnelalesna fra Agustin BUTE, v. a. mettere, porre, E buteve d'antorn a'n bon disnè. gettare, contribuire, buttare, e Bute giù, dire tutto quel che si parlandosi della terra, produrre, sa, squaquarare, vuotar il sacco. sbucciare, metter fuori le messe, J'aitri dirio na butrio giù dle grosse germogliare; butè ansem, accoz- E mi la sesta volta i faria nosse.

terrare; butè su, depositare; butè Butesse an testa na cosa, porsela drinta, metter entro, introdurre; in capo, imaginarsela, darsela a butè le piume, impennare: eccone | credere, e talvolta incaponirvisi, ostinarvisi, intestarvisi: butesse an testa na cosa, al proprio, vale acconciarsela, porsela sul capo. Dunque butomse an testa una gran (frasca

D' laur groupà a j'orie per nen ch'a ( casca. Balb.

V. Antol. di Firenze, N. 113. Bute fora, metter fuori, trar

Balb.

Butè fora, vomitare, recere; bute feu, aizzare, concitare, stuzzicare, seminar discordie, dissensioni, in- Bute a mira, mettere a rimpette, fiammare gli anuni, suscitar dis- a fronte. sensioni; butè, supporre, presupporre, por caso, porre; butè adoss, mettere addosso, e fig. Bute d' gent tra mes, adoprar mecalunniare, accusare, accagionare, diatori, protettori, pacieri, butà tacciare; butè a interesse, mettere a guadagno; butè al lot, giare, inghiottire, scavalcare, getgiuocare alla lotteria; butè al sol, tar da cavallo, vincere il posto esporre al sole; butè a man, ma- occupato da un altre, soppiannomettere, cominciar a far uso tare, term, di scuola; opprimere, d'una cosa; buté a man un botal, faggravare, rovinare, atterrare, manomettere, spillare una botte; diroccare, abbattere, mettere a bute la man a quaicosa, rime-sterra, abbassare, e met. umiliare; diarvi; butè a meui, mettere in butè gross, metter grosso, e fig. malle; bute amor, cominciar ad esagerare; a bute gross, man. pr. amare, amare; bute an brando, al più al più, a dir molto, al dar movimento; butè an paradis, sommo; butè i bigat, covare, lodare, commendare sommamente; riscaldare il seme de bachi da bitte 'n s' la cros, martoriare, af seta; bute i dent, spuntare i denti fliggere, travagliare, perseguitare; mettere i denti; butà j euv a cou, duté an tren, dar principio, in-porre le nova sotto la chioetia; camminare, avviare; buté a post buté i manighin, la mangie, i un bras ec. rimettere un braccio ec.; poles, porre le manette, arrestare; buté a taola, portar le vivande buté a bouc, a baron, a toch e a tavola; butè bon mostus, ar-spson, espacellere, rovinare, betdire, osare; butè da part, e butè tere di santa ragione. en là, porre in disparte, ammassare, accumulare, e talora tralasciare; butè darà dle spale, scordarsi, trascurare, butè al fait. Butè i pè alla muraja, star fermo, render consapevole, far note, raccontare minutamente.

Poup. zar la cresta.

Al vede sti metnagi A buto deo bon front,

Buteme con la testa A mira del pongat. Isl. giù, deporre, versare, trangu-

Veustu'n po giughè un dosen Ch'i te buta a toch e psan.

sodo nel suo proposito; butà berta an sach, tacere; se bute berta an L'passo con sto sgnor na mes oreta sach a quaicum, e altrimenti sto-E chiel am bute al fait egregia- pelo, ridurlo al silenzio, farlo ( ment. ammutolire ; butè la brile, imbrigliare; butà la ciav sot l'us, Butè ben front, prender coraggio, andarsene di furso, partirsese metter baldanza, osare, ardire, senza pagare la pigione; butò s prendere ardire, allacciarsela, al- la man, incominciare, dar prineipio; butè la man, butè ripiegh,

liare, provvedere; butè'l cher uns ai beu, far innanzi ciò ii dovrebbe far dopo; *butè* an ant'l feu, affermar per igionare; butè sout, tachè *t la carossa ec.*, aggiogare valli alla carrozza; butè su ra, aprir bottega; butè su in veduta, in mostra, in arie, andar in contegno. ; butè sul mostas, sul muso, cciare.

Ai buto sul mostas : Ch'a san pa regolesse Ch'a son d' bei ciaudronass.

imo, butè'l froi, chiuder Butè tant a prun, metter ciascuno chiavistello; butè mat, butè la sua parte, la sua rata; butè , importunare, seccare, an- trops carn al feng, intrapprene, molestare; butè na pera, dere troppe cose in una volta; sour an simu, non parlarne bute tut sot su, sot sora, an panon farne più motto; butè'l toja, metter tutto sossopra, a a la man, proporre, o minac- soqquadro, scompigliare, disordidi ritirarsi da qualche ufficio. nare, consondere, rovesciare; butè ego, o simili; butè nè sal, nè a l'onor del mond, innalzare, o pewer, parlace, agire libera-e, senza riguardo, senza har-rare uno stato onorevole; butè na ile; butè nom, impor nome; pules ant j'orie a quaicun, met-nom spetme E, ossia, dè'n tergli una pulce nell'orecchio, a mne, sar attendere alcuno dargli cagione di sospettare, di no; butè 'l pè an van, piè temere ec., mettergli un cocomero torta, porre il piede in sallo; in capo; butè un sle singe, V. Sinpr la man, proporre, sug-gia. Butè un an piassa, infamarlo, s, indicare; butè sang, ver-pubblicarne le male azioni; butè un gettare; butè su o sont Crist bunbon an boca, dar buone parole, nta Maria, muover mari e imbonire; butè un lass a la gola, ti; butè'l col souta, man. elit. al col, metter la cavezza al collo, gettare il collo al giogo, e e fig. costringere, violentare a far fig. mettere il cervello a bot- alcuna cosa; butesse a fè na cosa, , darsi disperatamente a com- applicarsi ad una cosa; butesse a : alcuna cosa differita; butè se n mestè, imprendere un'arte; l, por mente, ravvedersi, butesse a ghisa d' gat, V. A ghisa adarsi; butè sout, o butè drint, d' gat.

Veustu sè dventè mat To Bartrome Burat Ch' pr toa bela cera

S' butria a ghisa d'gat? Isl. metter casa; butè su, metter Butesse an fila, affilarsi, schie-, depositare il prezzo della rarsi; butesse an mes, tra mes, imessa; butè na moda, in-farsi mediatore, interporsi; buarre una moda; butè sul tesse an tren, incominciare, alallindare, adornare, met-| lestirsi, accingersi; butesse su j

Vedend lali s' butero Su j arie del folat

E tute tre, restero Seriose com d' pat. Butesse la camisa, le braje, incamiciarsi, incalzonarsi; butesse pr pers, pr mort, mettersi coll' arco dell'osso, lavorare a tutta forza; butè, fè scheur, far nausea, far recere.

- A l'a quat dent rancian Ch'a tardo pa a tombeje Ch'a buto scheur ai can Mac a guardeje

Isl. canz. 20. Butè bon, mettersi, rimettersi sulla buona wia, far senno, didare a mostra. Con tali adorna- Romani, i giudici manifestavano stra. Lib. Sim.

Buten, n. bottega, officina. Antrè drint ant le butee Pr. sentì dle drole idec. Isl. Butires, burroso.

Buton, n. urto, urtone, spinta, ossia il nitrato di potassa. colpo.

Ch'un dà 'l buton a l'aut tut va per metter casa, aprir casa, accasarsi;

fare agli urtoni.

Brù, part. bevuto.

Sensa ch' gnun a m lo dia lo digh casa non propria, tolta a pigione;

U, terza lettera dell'alfabeto, e seconda delle consonanti; i Toscani la pronunziano ci, i Romani, i Lombardi, e i Piemontesi ce; il C è pur lettera numerale romana, e significa cento; raddoppiato duecento mila ec.; nel conteggio lombardo significa centesimo o la centesima parte d'una lira; nella musica questa lettera denota la parte più alta nel basso portaesi bene; butè an zou, spia- continuo; il C designava nei sasti, nare la carabina; butè sul fus, e ne calendari romani i soli giorni, adornare altrui per metterlo in in cui era permesso di radunare veduta; butesse sul fus, accon-li comizi, e considerato come letciarsi, adornarsi, abbellirsi per tera iniziale del verbo condemno, esser guardato, ammirato, per era l'impronto d'una delle tre tesattirare le viste sopra sè, per an- sere, per cui presso gli antichi ture si dilettano d'andare a mo-le loro opinioni sulla reità, o sulla innocenza d'un accusato: onde Cicerone chiama il C litera tristis; questa lettera sembra trarre l'origine dal caph degli Ebrei, e cor-Butin, n. butro, butiro, ∥risponde al x de' Greci; il C nell' alfabeto chimico significa salnitro,

CA, n. casa, domicilio, fami-Guai se'lprim passelrest l'è'l gieugh glia, casata, casato; d' cà, do-( di mon mestico, famigliare; piante cà, ( tera. Cas. par. esse d' cà, esser famigliare, aver Burone, Buronne, v. a. urtare, libero l'accesso in casa altrui; nen avei la testa a cà, esser fuori Byoma, n. abbeveratojo, ciotto. di se, esser distratto; esse a cà d' dì, aver riuscito in qualche Mi l'ai boù l'aqua del bel permes negozio, V. a cà d'dì; cà d'afit, ( mi stes. cà, accorciato di casa. Es. E riducemi a ca per questo calle. ad uso di trasportar oggetti, cesta, Dante inf. 15. Il vocabolo cà ve paniera, sporta, cestello, per caneziano vale casata. Es. Messer tino da muratore, tinozza, V. Nicolò da ca Pisano, ammiraglio | Cabassa. di trenta cinque galee, e de' Vemisiani.

Noi i vnaroma espress per custodi Vostr amel, vostra sira, e vostre cà lo assicelle, sia di castagno, sia Cioè pr libereve e niente d' pì. Čelv.

I teremot ch'an fan sauté le cà I fulmin ch'an pò a tombo sui pajè, An pò sui campanii dle gran sità.

Cas. par. GABALA, M. cabala, arte che premeri, lettere, o simili, raggiro, cospirazione, congiura, trama, maneggio occulto, fazione, parte. tato, screanzato, incivile.

CARALISE, v. n. macchinare, cospirare, far cabale, congiurare, tramare.

CABALISTA, n. cabalista, che esercita la vana scienza della cabala.

Tuti fan i cabalista

E dan man a coula lista Figurandse d'esse andvin. Isl.

CABANA, n. capanna, tugurio, casina, casino, casinina, casupola, casipola.

A la perdona a gnun chiunque a sia armento. Ch'a monta al trono o viva 'nt le

CABARET, n. quella tavoletta, CABORNA, n. spr. casuccia, cache porta le chicchere del caffè, | panna, casupola, casipola. ciocolato, o d'altro, guantiera, vassojo ec., taverna, bettola, oste- di Giurisp. Mar. il quale indica ria da mal tempo.

CABARETIE, n. tavernajo, oste, ostiere, treccone.

CABAS, O GABAS, R. cassetta fatta d'assicelli, di paglia, o di giunchi registro, e stima de' beni stabili.

CABASSA, n. corbello, vaso quasi rotondo con fondo piano tessuto di strisce di legno, di stecche, di altro legname, cesta, gerla, zana.

Dasandie una cabassa

Per se figura an piassa. Isl. Cabassà, part. un corbello pieno, una zana piena, una gerla piena, zanata, e fig. una gran quantità, abbondanta ec.; a cabassà, a sume d'indovinare per via di nu- susone, a barella, in gran copia. CABASSIN, n. facchino, zanajuolo, e fig. impudente, zotico, sfron-

> CABASSINADA, n. azione incivile, zanata, viltà, baronata, increanza.

> CABASSOT, n. dim. di cabas, sporticella, sportellino. Caberiola, n. caprinola, cavriuola , salto.

CABERIOLE, v. n. saltare.

CABERIOLE, n. biroccio.

Caberioleta, n. dim. di caberiola, cavriuoletta.

Cabial, term. cont. bestiame,

CABOCCIA, n. capo, zucca, testa, ( cabane. e per lo più in mal senso, come Cas. quar. a dire, testa vuota.

CABOTAGE, n. cabotaggio, term. la navigazione lungo le coste da capo a capo, da porto a porto. Diz. leg. Reg.

CABREO, GADASTR; n. catasto,

Per le Gallie fecero il catasto ciancia, loquacità, ciarleria, ci-Quinto Voluscio ec.; catasto si calamento, e fig. superbia, ordice pure di quella gravezza, che goglio, boria; bassè'l cachet, umis'impone secondo l'estimo; ed an- liare, raumiliare; fè bassè'l cache pel libro, in che si registrano, chet, rintuzzare l'orgoglio, age si descrivono i beni stabili coi giustar il mazzocchio; aussè 'I nomi de'loro possessori, cadastro cachet, alzar la voce, le corna, quantunque usato non è di buona insolentire. lega. Quanto a cabreo neppure; I veui pì nen suffrì sta vostra boria ma è ricevuto nelle scritture le- E s' voi pretende ancor d'aussè 'l gali nel significato d'inventario, ossia descrizione di tutte le pezze Pensè ch'i peuss fiacheve la sicoria. di beni stabili ec. V. Diz. leg. Reg.

CACA, n. sterco, merda, cacca. .. CACADA, n. cacata. Alb. Dicesi spesso fra noi di alcuna impresa riuscita male contro la propria e l'altrui aspettazione; a l'ha fait na cacada, fece una cacata. una frittata. Alb. Diciamo anche nel medesimo senso: a s'è sporcasse, si è sconcacato, si è disonorato, non si è procacciato onore. Cacadust, nom. cacapensieri,

CACAM, n. arcifanfano, primasso, si dice di chi nel paese è il tutto. CACAO, n. cacao.

cacasodo.

CACC, agg. queto, tacito, silenzioso; stè cacc, tacere.

I' t' farie mei gamace Si a la fè se l' steisse cacc, San sus nen ch'i somo frei I sarìo già a cavei. CACE, v. a. guardar di furto, furtivamente, sogguardare.

CACEAR, v. n. gracchiare delle galline.

CACET, SIGIL, n. sigillo, impronto. CACETE, v. a. sigillare, suggellare, mettere, o appor il sigillo. Cacuesà, v. n. tartaghare.

Саснета, *part*. schiamazzato. Cachete, v. n. schiamazzare, balbettare, tartagliare.

CACHETICH, agg. cachetico, malsanicio, cacochimo, e fig. melanconico, fantastico, bisbetico.

CACOARA, CAQUARA, fig. agg. a donna, ciarliera.

Cadansa, Cadensa, n. cadenza, numero, misura.

CADAVER, n. cadavero, cadavere, corpo umano morto.

CADAVERICH, agg. di cadavero, cadaverico, cadaveroso, e dicesi per lo più dell'odore che tramandano i cadaveri.

Cademia, n. accademia.

CADENA, n. catena, e fig. giogo, soggezione, schiavitù; mat. a cadena, furioso, matto a legarsi. Sent amor scontradon l'è temp d' ( finila

Rendme'l me cheur tornme la mis Ronp sta cadena, seurime d'an

(prson. Balb. Underr, part. cadente, cascante, avanzato in età, attempato.

Caper, n. cadetto, fratello mi-CACHET, n. ciarla, chiacchera, nore, secondo o terzogenito, e dicesi anche di que'gentiluomini, predella; cadrega, sedere. di volontari, e che hanno il brevetto,

Capis, n. calisse, sorta di drappo leggiero, fatto di lana di poco pregio. Il cadì italiano non significa alcuna sorta di drappo, nè di lana, nè di altro, ma egli è titolo di giudice presso i Turchi. V. Voc. Bol.

CADNA, part. inferrato, incatenato, cinto, legato di catena:

CADNAS, O CAINAS, n. acc. di cadena, catenaccio, catenone, chiavistello; cadnas del pouss, erro; buè'l cadnas, incatenacciare; rusiè 'l cadnas, rodere i chiavistelli, il freno, e dicesi di chi non può riuscir nell'intento:

lvè 'l cadnas, schiavacchiare. A fan pess ch'a fan le furie Quand a rompo'l so cadnas.

> · Son pess ch'un sciav d'galera Pensè ampò d'che manera Am fa rusiè'l cadnas.

Lo stesso. CADRE, ANCADRE, v. a. inferrare, incatenare, cingere, legare di catena.

CADRETA, n. dim. di cadena, catenuzza, catenella.

· Cadò, a. regalo, presente, dono, donativo.

CADREGA, CAREA, 72. SCRADOR, predella, sedia, seggia, seggio; cadrega da brass, sedia a bracciuoli, cadrega da porteur, cadrega con le bare, seggetta, portantina , più usato, seggiola, bussola, sedia portatile; cadrega cagoira, cadrega forà, sedia ad uso di scaricar il ventre, seggetta, 🎚

che servono il Principe in qualità ringhiera con i suoi sederi. Vas.

S'a son riche s'a son bele L'han sinquanta galavron A frusteje le pianele Le cadreghe e cadregon. Isl. Alon ferdin ferdon Cadreghe, ciap, strument An aria, pugn sui dent.

Cas. quar. CADREGHÈ, n. seggiolajo. CADREGUETA, n. dim. di cadrega,

seggiolina.

Cadreguin, n. dim- di cadrega, seggiolina, predelluccia, predellina, predellino, seggiolino.

CADREGON, n. acc. di cadrega,

seggiolone.

Caduc, agg. trapassabile, cascaticcio, caduco; *mal caduc*, male benedetto, mal caduco, battigia, epilessia.

CADUTA, n. cadimento, cadenza, caduta, e fig. rovina, abhassamento. CAPARD, CAPAR, 7. ipocrito, ipo-

crita, bacchettone, pinzocchero. CAFR, m. cassè, e talora bottega da caffè.

I musich a fan nen tante grimasse, Scolo nen tante bote i sonador, Sui cafe j è nen tanti marcacasse.

Balb. Cafetie, n. cassettiere, il padrone della bottega da caffè. V. Voc. mil. ital.

CAFETIERA, n. caffettiera, vaso in cui si fa bollire il eaffè polverizzato.

CAGABRAJE, n. spr. timido, pusillanime, pauroso, dappoco, codardo, vigliacco, V. Cagadubi.

CAGADA, V. Cacada.

Cagadon, n. comodo, caentojo,

privato, cesso, scaricatojo, ne-[cuccinolo; fe i cagnet, figi recere, cessario latrina.

Astà sul cagador ..

. I dag ant un sudor

Freid com la giassa. (Isl.) Cagabum ; n. spr. eacasodo, cacapensieri.

CAGAIRE . n. cacatore , buono a nulla, pusillanime. : GAGAMIANE :: V. Cagadubi , Ca-

gabiaje, Ali Greenbra 1. 0178 Sec. 12. LAGARELA ... RA ROCCOTTONZA ... CAcajuola, cacaja, cacaccinela, scorreusa, andata, andataccia, diarrea, flusso, menagione, mal di pondi.

GAGAR, n. spr. cacaccio, metto, gocciolone, cácacciano.

· CAGASENTENSSE; n. salmistra, che apporrebbe al sale, che attacca il cencio a tutti, od il maggio ad ogni uscio, cacapensieri.

CAGASSURA, n. cacatura; cagassura dle mosche , cacatura : delle mesche.

CAGRE, v. a. cacare, stallare. CAGUET, v. b. V. Cagas.

CAGRETA . n. squacchera, soccorrenza, cacajuola, V. Cagarela.

, Cagna, femmina di cane, cagna ; cagna, met. cosa da nulla, inezia, favola, cantafavola, bubbola, chicchi bicchicchi, chiacchi, bicchiacchi.

. Caonara , n. scioccheria, inezia, cosa da nulla, da non farne conto, baja, cianciafruscola.

CAGNAS, n. pegg. di can, cagnaccio, cagnesco, cagnazzo, e *fig.* crudele, spietato, stizzoso, rabbioso.

CAGNASSARIA, n. canatteria.

guotino; cagnet, pcit can, cuccio, cosa del suo, possedere.

. 1 vomitare, e dicesi di chi rece per aver bevuto eccessivamente.

CAGNETA, n. dim. di cagna, cagnetta, cagnolina, e met. stizza, rabbia , ira. 🕾 🚟 🕾 🕾 😿 🕬

CAGRICIDE, n. cagnicidio, strage di cani, ammazzamento di cani: Chial a dritura, prchè a l'er**s** un **gal** A veul se un cagnicidi universali Constitution and Last. See Calv.

Cachin, agg. cagaino, stizzoto, iracondo, rabbioso. 🕳 🖘 🕬 🗥

Cagnina, n. ira, stizza, volenosità, sdegnamento, sdegnosità, sdegnosaggine, sdegno; rabbia, bile , furore. Why had and stade

Dasend'l feu al canon. Isl. CAGNINE, v. n. cagneggiare, accanire, invelenirsi, far il crudele, incrudelire.

CAGMINOT, agget. sdegnosetto, stizzoso.

... Gagnotin, n. dim. di can, cagnolino, cagnoletto, catellino, cagnuolo, canino; cagnolin da cassa, braechetto.

CAGNOT, n. dim. di can, cagnoletto, cagnuccio, V. Cagnolin.

Cacon, n. pegg. cacacciano, poltrone, dappoco, pauroso; lo Spaguuolo ha pure lo stesso vocabolo nello stesso significato.

CAI, n. caglio, presame, materia acida, che si ricava dalle. piante, e dagli animali, con cui si fa cagliare il latte.

CAICH, QUONICH, agg. alcuno, qualche.

. CAICOSA, agg. qualche cosa; CAGNET, n. dim. canino, ca-lavei caicosa del so, aver qualche - Sas vena da spantiesse . Ch'a la caicos del so · I andrà da fè a paresse Ch'ognun n' vorà deo 'npo. Trag. Not. on.

Case, v. n. cagliare, aver papra, mancar d'animo, allibire: Es. Kenuto alle mani col Principe lo fece, cagliare. Dav. Tac. Cajè, o coaje, quagliare, rappigliarsi, cagliare, aggrumare, coagulere, accagliare, compigliare, rapprendere.

Case, s. fr. quinterno di carta, quaderno.

CAM, n. pers. Caino.

CAINAS, n. catenaccio, V. Cadnas. Cal, n. calo, consumo, scarsità, scemamento, diminuzione di peso, o di valore delle monete, a del prezzo delle mercan-[parole, che nasce dal doppio sizie; fè'l cal, met. assuefarsi, gnificato di una voce, freddura, avvezzarsi, contrar abitudine, accostumarsi,

Calà, n. calaja, pesta, passo fatto nella neve.

Calà, n. declività, calamento, calata, scesa, dichino, dichinamento, discensione, discendimento, discesa, sbarco.

CALÀ, part. sceso, disceso, calato, smontato, dismontato, venuto giù; culà ansem, condisceso, condesceso.

Penso d'esse tante Dee Calà giù dall'ultim Ciel. Isl. CALABRAJE, sorta di giuoco, calabrache.

CALABRIA, n. calabria; bate la quantità di gente, calca. calabria, vagabondare, andar allal birba, birboneggiare, andare a zonzo.

CALABBURT, n. cavallocchio.

CALA CALA, man. avv. meno, meno meno, ancor meno.

CALADA, V. Calà, N.

CALAMANDRA, term. de' merc. sorta di stoffa di lana, durante.

CALAMARDRINA, n. calamandrina, querciuola.

CALAMAR, CARAMAL, N. calamaro, أوالا المراكبين الإنجازين calamajo.

. Calamita, za calamita, traente. Calamità, n. calamità, calamita+ de, infelicità, stento, estremità, miseria, disgrazia, sventura, disastro.

CALAMITA, v. a. calamitare, applicare al ferro la virtù della calamita atropicciandovela contro.

CALAMITOS, agg. calamitoso, sgraziato, infelice, miserabile, funesto, dannoso, disastroso.

CALANBOURG, v. fr. giuoco di Alb. forse paranomasia.

CALANCA, n. tela stampata a fiorami, e figure; calanca, calancar, calencar, calencas. T. mer.

CALANDRA, n. d'uccello, calandro, calandra, calandrino; cantè com 'na: calandra, vale cantar bene, o molto.

Pure sta plandra, S' figura d' cante ... Com na calandra. -

CALANT, agg. scarso, scemo; luna calant, luna scema; la luna comensava calè, la luna appena corneggiava ancora. Morg.

CALCA, n. folla, moltitudine,

Calcinà, Caussinà, part. calcinato. CALCINATOR, CAUSSINADOR, n. culcinatore.

Calcine, Caussine, v.a. calcinare,

CALCUTRÀ, part. calcitrato.

CALCITRE, v. n. v. it. urè d'caus, calcitrare, trar calci, resistere malmenando.

Calcor, s. calcolo, computo, conto, computazione, e più largamente esame, considerazione, reflessione ec.; calcol dicesi anche quella materia che viene dai remi, simile alla rena, calcolo, renedla.

CALCORA; CANCORA, CANCORE, n. pedana, calcola, T. de' tessitori. Carcore, v. a. calcolare, computare, contare, far conti, e larg.

esaminare, riflettere, considerare, ponderare, pesare, calcolare. CALE, v. u. diminuire, scemare, divallare, tor via, sbassare, minuire, sminuire, calare, dedurre, detrarre, mancare, diffalcare, e n. a. scendere, discendere, calare, sbarcare, andar giù, venir giù, o a basso ec., mancare, esser meno, di meno ec., e at. digradare, degradare, ri- grado; son tuti d' l'istess caliber; muovere, mandar giù, abbassare; sono tutti d'uno stesso taglio, calè gili dia seala, discendere; d'una stessa pasta, portata, incall ansem, discendere insieme, condiscendere, condescendere; calè Da coi sistema perfid e baroch an tera, prender terra, sbarcare; D'Hobbes Spinosa, Elvessio, o d' cale a poch a poch, digradare; 'l cale dla luna, del di, lo scemarsi, l'abbreviarsi, l'accorciarsi, il calare della luna, del giorno; 'I cale del pressi, il calare, il diminuirsi, l'abbassarsi del prezzo; cale j imposte, alleggiare il popolo dalle gravezze.

( scala

Per andè dsora a fè i risentiment Da la testa ai garet tut vestì d'neur. E tre vote'n mastiand al'ha calala

Per la paura d'vedse ant quaich ci-(ment.

Cas. par.

Calegio, n. carico, peso, bagaglio, salmai

Calendani, n. colendario, almanacco, taccuino.

D' coi cavajer del dente, ch'a tenne ('I calendari

Dle feste dla pignata, ch'a tnaje da ( spessiart.

Cas. com. Calende, n. calende. . . . . Calepino, n. calepino, dizionario delle sette lingue.

Cales, n. calesso, sorta di carro con due ruote.

Caliben, n. strumento ad uso di misurare la portata de' cannoni; e anche diametro della bocca d'un'arma da fuoco, diametro, grossezza, capacità, calibro, e fig. qualità della persona, calibro, qualità, peso, risma; sorta, calibro, capacità, forza, dole, inclinazione.

( autri liber

Ch'a son, poc su poc giù, dl'istess ( caliber. Cas. par.

Calice, n. calice.

Calin, n. calzolajo, cordovaniere; botega, butea da caliè, calzoleria.

Su mneme sì'l sartor, mneme'l caliè Tre volte an furia a l'ha montà la Che mi veui vedlo dnans ch'a sio le

Cas. par.

Caligneta, specie di lucerna di waria forma, lucerna; caligneta lorato, acceso, infiammata. a doi bechin, lucerna a due lucignoli.

Calma, n. calma, bonaccia, abbonacciamento ec., quiete, tranquillità, pace di spirito; calma d' mar, maccheria, bonaccia, calma di mare.

CALMA, part. abbonacciato, calmato, tranquillato, sedato, addolcito, rappacificato, quetato, rasserenato, mitigato, placato.

CALMANT, part. calmante, sedante, tranquillante, che calma ec., e term. med.

CALME, v. a. quetare, calmare, abbonacciare, svelenire, sedare, mitigare, placare, tranquillare, acquetare, rappacificare; calmesse, n. p. abbonacciarsi, calmarsi, racchetarsi ec.

CALMOUCH, spezie di pannolano con lungo pelo, cammuccà.

MALOR, M. calore, caldezza, calda, calidità, caldura, ardenza, e met. impegno, veemenza, forza, falso imputatore. energia, impeto, fervore; calor, bravura, coraggio, valore, calore. Un pover borgno vei e patalouch Nojà dal gran calor, e tormentà Dal mosche daitavan tuti'a ţatouch.

Calv. Con calor, con forza, energia, enfasi, veemenza.

Van da Platon e là cousti orator Slongand so peret ross con j'ule e rossa, caravella. Zal.

( basse A pìo la parola con calor. Calv. | portatore, e fig. zotico, salva-.....E li i moscon ardì Apress essesse difeis con gran calor A son restà desfait, e sbalordì. Lo stesso.

Calora, part. caloroso, acca-

CALORAS, n. acc. di calor, caldo, calore eccessiyo.

Caloros, agg. accalorato, caloroso, e fig. impetuoso, violento.

CALOTA, n. berrettino. CALOTE, n. berrettajo.

CALEETÀ, part. conculcato, calpestato, scalpicciato, e fig. avvilito, spregiato, vilipeso, depresso.

CALPESTE, v. a. conculcare, calpestare, scalpicciare, mettere sotto i piedi, calcar co' piedi, e fig. avviline, invilire, spregiare. vilipendere, deprimere, umiliare.

Caluna, n. impostura., calunnia, calunniamento, calunniazione, falsa accusa.

CALUNIA, part. calunniato.

CALUNIATOR, n. calunniatore, infamatore, conviciatore, ingiuriatore, bugiardo, mentitore.

Caumit, v. a. calunniare.

Calumos, agg. calumioso, calonnioso, propenso a calunniare,

CALURA, n. calata, calamento, calo, diminuzione, scesa, discesa, pendenza.

Caluso, n. fuliggine.

Caluson, n. fuliggine, e filiggine; pien d' caluson, fuligginoso.

Calv, n. calvo, senza capelli: Calvari, n. Calvario, monte. Calvila, sorta di mela bianca

Camalo, n. zannajuolo, facchino, tico, rozzo.

Camamia, V. Canamia. CAMATA, T. di artigl. casa matta. Cambie, V. Cambie.

(226)

CAMBISTA, n. cambiatore, banchiere.

Camprada, Camrada, n. camerata, sozio, compagno, amico.

Tra tuit i me camrada Ch'a son ant la brigada. Isl. CAMBRE, n. cameriere.

Cambrin, n. dim. camerino, camerella, cameratto, gabinetto, cameruzza.

Cambron, n. acc. camerone, cameraccia.

Camerura, n. piegatura in arco, curvatura, garbo. Zal.

CAMELOT, GAMELOT, term. merc. ciambellotto, cambellotto, cammellino, i buoni scrittori non dicono cammellotto.

CAMELOTIN, GAMELOTIN, n. dim. di camelot, camojardo, stoffetta mista di pele, e seta a foggia di | tatori ( brindor ). ciambellotto.

CAMERA, n. camera, stanza; corpo, V. Corpet. pcita camera, stanzina, camerina.

CAMERATA, n. camerata, adunanza di gente, che vive insieme, term. di collegio, e di milizia ec.

CAMIN, n. via, cammino, strada, viaggio.

> Portand un oiro an testa Durand tutt el camin.

· Camin, Fornel, n. cammino, aperta, scapellotto. Zal. torrina, fumacchio, fumajuolo, e modernamente torretta; capa del fornel, cappa; la canna, gola. | tarma, tarlo; camola del gran,

focolare.

Caminada, e anche Caminà, n. | tignatura, rosure, roditure. camminata, caminata, trottata, passeggiata, andata.

tojo, canale per cui i mugnai dan suma l'avere, le sostanze. la via alle acque. Zal.

Camine, v. n. camminare, andare, far viaggio, cammino ec.; comense a camine, zampettare.

Camisa, n. camiccia, camicia; cuvert con la camisa, incamiciato; butè un an camisa, spogliar uno di tutti i suoi beni, rovinarlo, trarlo alla malora, ridurlo in camicia; tassei dla camisa, quadrelletti.

Tha faje butè an lista Un bel e bon fardel Una camisa d' rista

E n'autra 'nsem d' barbel. Isl. Camisada, n. incamiciatura. Zal. Camisass, n. acc. camicciaccia, camiccione, casacca, sorta di camiccia di tela grossa, spesso colorita in uso presso i cocchieri, i contadini, e i così detti bren-

CAMISETA, spessie d'corpet, giusta-

Camisin, Camisot, n. dim micciotto.

Camisola, dim. di camisa, camicciuola.

Camison, n. acc. camiceione, casacca, camieciaccia.

Camoflat, colpo dato nella parte Isl. deretana del corpo colla mano

Camola, n. tignuola, marmeggia, brucio, bruco, bruciolo, CAMINA, FORNEL, canale del punteruolo, tanchio, gorgoglione; pertus dle camole, tignuole, in-

Con dle fistole e posteme

E le camole ant i dent. Isl. CAMINAS D'UN MULIN, risciacqua- E fig. agg. di persona che ti con-

Camolà, part. intarlato, inti-

gnato, tarlato, bacato, vermi- accanare; desviè i can ch'a deurnoso, tarmato.

Cassul; e cassulera E mesa formagera

Ma tuta camolà. Isl. CAMOLE, v. n. intignare, interlare, bacare; camolè dle smensaja, intonchiare; camolè dla fruta, invermicare; camolesse, n. p. interlare.

Camoluna, n. intarlamento, tar-

latura.

. Camonila , V. Canamia.

Camoss, n. m. stambecco, camoscio; camossa, n. f. camozza.

Camossà, part. scamosciato, camosciato.

Camossit, v. a, camosciare, scamosciare.

Camossura, n. camosciatura.

CAMP, V. Canp.

Camba, n. camera, stanza. Camet, z. cameriere.

camra, camerino, cameretta, ga- Il grasso prigione nelle stinche binetto, celletta, celluzza, cel- cenò con loro (altri prigioni nelle lina, V. Cambrin.

Vedendse a la miseria, na matin uno di loro gli prestò una pro-I avije pi decise a sun consci D'andè trovè l'argina ant so cam- usò anche poltriccio in questo senso.

mera grande, camerone.

Camus, n. camice; camus dii confratei, cappa, sacco.

Vestime peui coul camus Stermà ant la guarduroba Ch'a fassa pa na boba Ant coust ultim onor.

cane da pagliajo; can da cassa, l'è andà a fini 'nt'l man de can bracco, cane da caccia; can levre, e barian, per dire che quella tal reltro, lepriere; arlassè i can, cosa cadde in potere di gente

mo, stuzzicare'l vespajo; cissè *i can* , adizzare , aissare, aizzare ; can mastin, mastino; can del archibus, cane; can da post, bracco da fermo : can ch'a leva. cane da leva , bracco da leva ; can doghin, alano giovine; can sus, cane segugio; can cravin, cane inglese; drissè le gambe ai. can, accingersi ad impresa di riuscita impossibile; can dicesi pure d'uomo impolito, ingrato, insensibile, duro; can e pors, feccia del popolo, bruzzaglia, gentaglia mista colle civili persone; *anvitè can e pors*, invitar tutti senza distinzione di persone, nobili e plebei, ricchi e poveri. I peus pi nen criè, nè fè gnun sfors I' m' treuvo si distrut,e pr mia sort

Espost a esse rusià da can e pors. Calv.

CAMBIN, GABINET, n. dim. di Let da can, canile, cattivo letto. stinche), e cenato ch'ebbono, dicella d'un suo canile. Il Saccenti ( brin. Calv. Il camerier lo mena con creanza CAMBON, n. acc. di camra, ca- Su sopra certi palchi polverosi

Dove gli mostra più d'un buon pol-( triccio

Che, viva il ciel, vi dormirebbe un ( miccio.

Can e barian, frase che si usa per denotare gente ignota, estranea, Isl. vile, ed anche malvaggia, si di-Can, n. cane; can da pajè, rebbe per es. che coula tal roba perversa, di gente straniera, sco- Coi gran tesor, ch' nost anima Pha nosciuta, di un Vandalo, di un Goto; dè un can per man, mancare ad un appuntamento.

Cana, n. canna, giannetta, camato; cana visca, paniuzzolo, paniuzzo; canon d' cana, calamo; cana guernia d' cerese, incannata; fiumi, riviere ec., canale, e anche cana del fornel, gola, rocca; cana | bealera. T. leg. V. Diz. Leg. Reg. da lavativ, schizzatojo, canna da lavativo, da cristere; cane dle nal, canalotto, canalino, rigavantajne, stecche.

Pien d'onta senssa un sold, veuid ( com na cana

Bsognava desse ardriss serchè'n

Cas. par.

anche bastonata, giannettata, can- | canape. V. Diz. Bol. e Sal. Fier. nata italiano vale rabbuffo, correzione, aspra riprensione.

Canadia, n. canatiglia.

CANAJA, n. ribaldaglia, scor- reria, bruzzaglia, canaglia, gente vile, ed abbietta, canagliume, del popolo; canaja, e canajon, agg. ad uomo, birbone, furfante, barone, malbigatto, furfantaccio. I s'attacca la catena dell'aratro, Tradi da un Giuda avar - abban- testa. Zal.

( donà Dai so dilett Apostol - da sbiraja Condott'ai tribunai com un canaja Da un Pietro, ch'a lo seguita, ar-

( negà.

CAMAL, n. canale, doccio, docciá, gronda, doccione, alveo, chiassaiuola, chiassaiuolo, canna, canvello, piombatojo; pcit canal, alveolo; canal d'cop, scavà a canal, accanalato; canal dii cu- to, cangiamento, scambiamento, vert, doccia.

Da Dio, per el canal dii sacrament Dov sonne andait? dov son ele virtù.

Gas. par. Canal, luogo incavato affine di ricevere le acque del mare, dei

Canalet, Canalot, dim. di cagnolo; canalot d'aqua, ruscellettino, riotolo, rio, ruscello, ruscellotto.

Canamia, e Camamia, n. cai

( padron. | mamilla.

CANAPE, n. letto di riposo, let-CANÀ, colpo dato con una canna, tuccio, canopè, e volgarmente

Veulo un bel let montà Na stanssa tapissà Cadreghe e canapè E lì j è'l so perchè.

Cas. quar.

Canarin, n. d'uccello, canarino, gentaglia, bordaglia, la feccia fanello; canarin da giand, porco, majale.

Canaula, n. quel ferro, a cui

CANAVAS, e CANAVASSA, n. pegg. canavaccio, canovaccio, e vak talora strofinaccio, straccio, cenció da strofinare.

Canavera, n. campo pieno di Cas. quar. canapa, canapaja.

CANAVETA, n. porta fiaschi. CANAVEUI, n. lisca, cannello, canapulo, fusto della canapa dipelata.

Canbi, n. cambio, cambiamenmutamento, mutazione, permo-

tamento, alterazione, promuta, e le seonta si dice oggi banchiere. promutazione, permuta, riven- Voc. Bol. Banchi di cambiatori otderia, muta, barattamento, va- tanta. G. Vill. 11.93. Gioanni Bianriamento, baratto, vicissitudine; cardi cambiatore. M. Vil. 8. 31. lettera de canbi, lettera di cambio, term. merc.; eanbi, cambio; seconda d'canbi, seconda di cambio, e vale fig. una seconda botta, disgrazia, o simile. Il Fa- alterare, scambiare, tramutare; giuoli (nell'amante disinteressato tornè canbiè, riconvertirsi; canbiè an. 3, q. 3.) fa dire ad Anselmo: Oh gli ha avuto la sua, ma i' vuo' ch'egli abbia la seconda di l'aqua ai ulive, orinare, pisciare, cambio; an canbi, in vece. Ch''l to liber an cambi d' fè d'eclat

L'avrà nen poche critiche sul pat. Balb.

CANBIÀ, part. cangiato, scambiato, cambiato, mutato, promutato, permutato, straformato, immutato, tramutato, barattato, alterato, variato, trasmutato, tras-

CANBIADOR, n. tramutatore, cangiatore, cambiatore, cambista.

CAMBIAMENT, n. permutazione, variamento, mutabilità, mutamento, ravvolgimento, volgimento, cambiatura, cambiamento, tramutamento, barattamento, trasforanazione, trasmigrazione, commutamento, commutazione, alterazione, alteramento.

Guardè che deplorabil canbiament L'han fait ant ii costum dii nostri

( dì! I fieui ch'a l'ero docil ubidient.

Cas. par. CAMBIASSE, v.n. cambiare spesso, endar cambiando.

CANBIAVALUTE, n. cambiator dimonete, cambiatore, cambista, ban-

Canbie, v. a. cambiare, cangiare, variare, mutare, rinvertire, promutare, permutare, trasformare, commutare, barattare, d' proposit, d' sentiment, svariare; canbiè la vos, contraffare; canbiè e in Veneziano, spander acqua; canbiè'l vin, travasarlo, trasportare il vino da una botte in un' altra; canbiè servitor, domestich ec., fornirsi di famigli, e fanti nuovi, Vas.; canbiè soens pais, sità, leugh, cà ec., non tener posta ferma ; *canbiè vita* , drizzar la sua vita, Ss. Padri; 'l temp veul canbiè, il tempo vuol variare, è per cambiare, Alb.; canbiè d' sentiment, discredersi, mutar opinione.

Canbievol, agg. permutabile, cambiabile, variabile, mutabile, che può cambiarsi, mutarsi.

Canbiura, n. baratteria, cambio, V. Canbi.

CANBRABASSA, n. scaricatojo, latrina, laterina, cesso ec. V. Ariana. CAMBRADA, V. Cambrada.

CANBRE, n. cameriere.

CAMBRIN, n. dim. camerotto, camerella, camerino, cameruzzo, cameretta.

. . . . Na matin I avie pi decise a fan consei D'andè trovè l'argina ant so can-( brin. Calv.

CAMBRINOT, n. dim. vez. stanchiere. Es. A colui che sa le tratte, zettina, cameruzza, camerettina.

Cancan, n. fr. clamore, grida, strepito, schiamazzo, scalpore, conciato. contesa, ciancie, parole, meraviglia, atti clamorosi di meraviglia, risentimento grande.

Cancel, n. cancello, scrigno, caniccio, rastrelliera, rastrello. V. Diz. Bol.

CANCELÀ, part. cancellato ec. V. Cancelè.

Cancella, v. a. cancellare, dare di penna, scancellare, cassare, dellaja; festa dla candlera, festa radere, spegnere, annullare, tor della candellara, giorno della fevia, levare, distruggere; cancelè stività della purificazione della un credit a un, dannar la sua Madonna, nel quale si benedicono ragione, Boc.; cancelè dala me- le candele, e si distribuiscono al moria, cancellare dalla memoria, popolo. Es. E ciò fu il dì della mettere in obblio, non volersene [candellaja. G. Vil. Partironsi della più ricordare.

CANCHER, n. canchero, canciola, dellara. Pec. 21. 2. ulcere.

CANCHERI, v. n. cancherire, divenir cancheroso, cancrenoso.

Cancheros, agg. cancheroso, cancrenoso.

Cancrena, n. cancrena, cangrena, cancherella.

Ma l'è pa ancor'l tut Ansem a la cancrena

Ch'ai dà gran pena. Isl.

divenir cancrena, farsi cancrena, cangrena.

CANDEILA, CANDELA, n. candela; graticciato. candeila d' sira, cero; candleta, cerotto , candeletta , candelotto ,

Candi, agg. bianco in sommo simil. cannellino. grado , candido ec.

Candi, n. candito, confetto, e tutto ciò, che è conciato col CANETA, dim. di cana, cannuczuccaro.

Candi, agg. candito, confetto,

Si voli d'roba candia Andè antorn die bussond. Isl. Candi, v. a. candire, conciare

di zuccaro, o simile. Candidezza, biancheggiamento, bianchezza, candore, e fig. purità.

Candila, candellata, candellaja. Candlera ,, n. candellara , cancittà la notte di S. Maria Can-

CANDLE, n. candelliere, candelliero, doppiere; pè del candlè, base, pianta; cana del candle, fusolo, per simil.

CARR, v. a. percuotere colla canna, e per simil. bastonare, battere.

Canei, n. cannetto.

CANELA, n. cennamomo, cen-L'è un pess ch'a l'ha'l scorbut | namo, cannella, cinnamomo.

Canelin, n. cannellino, con-CANCRENESSE, v. n. cancrenare, fetto, zuccherino, chicche fatte con cannella , e altro.

CANESTERLÀ, part. graticolato,

CANESTR, n. canestro, paniere. Canestrel, n. caniccio, graticcandeluzza, cerottino, cerottolo. | cio ec., e confetto, cialda, e per

> CANET, caviot da causset, bacchetto, cannonetto.

cia, cannella, cannelletta, can-

cana dla siringa, canna da serviziale , cannello.

CARFORA, n. canfora.

CANFORÀ, part. canforato.

Cangià, part. cangiato, scambisto, V. Canbià.

CANGIANT, agg. cangiante, mischio, biscolore.

CAMOIR, CARGE, V. Canbie.

CAMBAL, m. canibale, antropofago, zotico, villanzone.

CAMICOLA, n. sollione, solleone,

canicola.

Ma quand s'approsima La stagion bela Quand la canicola Cheus la servela. Calv. Caricolar, n. canicolare, ap-

partenente alla canicola. CANIL, n. canile, letto da' cani. CANNA, n. bile, stizza, rabbia;

fe vni le canne, far rabbia, muo-

ver la bile, far istizzire.

Lavè giamai con d'eva Gnun amolon nè sanne Am fan vni le canne Serti sproposità. 🗷 loli dura D'ij di con dle smanne Ch'a l'è sigura Ch'am fa vnì le canne Con tuta rason. Lo stes.

CAMOA, CAUNA, nom. canapa, canape.

> Tuti alegrociter Con soa botelia Destiand la canoa

Sfojand la melia. Calv.

CAROCIAL, V. Canucial. I spero ch'i l'avroma finì d' core Perchè s' me canocial ma nen tra- nonizzato, dichiarato per santo,

nellina, cannelluzza; caneta, o I saroma a bon port fra poche ore. Caly.

Canon, n. campone, pezzo d'artiglieria , doccione , tubo di latta, di terra cotta, di piombo, o di altro a uso di far correre l'acqua. o di rice**verla** dalla gronda, ed anche per dar passaggio al fumo; canon da acque, o da fum, doccione, doccioni.

> Un canon quand as despara Fa pa tant fracass com lor.

Dè'l feu al canon, vuotar il sacco, dir tutto il male possibile.

E sfogo la cagnina

Dasend'I feu al canon. Isl. Canonà, Canonada, n. cannonata. Canone, v. n. cannoneggiare, trar cannonate, scannonezzare.

Canone, n. canone, regola, livello, e dicesi anche canone l'annua prestanza sia che consista in denaro, sia che in altra cosa. T. leg. V. Diz. leg. Reg. Canone, decisione dei concili riguardanti la fede, la disciplina, ed ogni qualunque ecclesiastica costruzione, capone. Diz. leg. Reg.

Canonica, n. canonica, abitazione assegnata a canonici.

Canonicà, n. term. eccl. dignità, canonicato.

Canonical, n. canonicale.

CANONICH, n. canonico; canonich datari, canonico appuntatore; jus canonich, decretale.

Canonica, agg. canonico.

Canonie, n. bombardiere, cannoniere.

Canonisà, part. santificato, ca-( dime beato ec.

Canonisassion, n. canonizassione, pane a bot, rintoceare; canpana, v. dell'uso.

Canonise, v. a. canonizzare, dichiarare santo, beato ec.

Canonista, n. canonista, che studia i canoni, o gli interpreta, dottore in ragione cartanica.

CAMP, R. possesso, campo, stajoro ec.; canp, accampamento, attendamento; canp collivà, lavorato, fig. canp, agio, occa- panuaro. sione, luogo, comodo, tempo destro, campo, spazio, como-campanone. dità; canp lassà d'ripos, campo seguente, maggese, maggiatico; sul canp, immantinente, subito, di botto. . . .

A l'han spedì sul canp na comission

Calv.

CAMPA, part. gettato, scagliato, gettato dietro le spalle.

Canpagna, n. campagna, campo, militare; gode la canpagna, villeggiare; bate la canpagna, vagare; fe na canpagna, term. cont. fare un'annata.

Canpagneur, n. campagnuolo, campajuolo, rustico, contadino, villano.

Canpagnin, n. rustico, contadino, villano, campagnuolo, campereccio, campajuolo.

"bot dla canpana, rintocco; segn d' canpana, cenno, segno; colp d' canpana, tocco; sonè le can- pestro, campereccio, camperec-

a uso di scaldar le stanze, caldano.

Canpanil, Cioche, n. campanile; aut com un canpanil, altiero, superbo; orgoglioso.

I teremot ch'a fan sautè le cà I fulmin ch'an pò tombe sui panè An pò sui campanii dle gran sità. Cas. quar.

Campania, n. campanello, cani-

CAMPANON, m. acc. di campana,

CANPR, n. boscajuolo, campajo, lasciato sodo per seminarlo l'anno guardia campestre, camparo. T. leg, quegli che è preposto pel governo de' boschi, de' frutti di campagna e de' pascoli. Diz. leg. Reg. Canrè, v. a. buttare, gettare, La qual second la norma ch'aj han [scagliare ec., scannellare, laneiare, ( daje avventare; canpè al fond, abis-Doveis portesse subit da Platon. sare, nabissare, gettare in fondo, in basso; canpè pr tera, prosternere, prostrare; canpè giù, prelanciato, projetto, avventato; canpà | cipitare ; canpè, scanpè, campare, darè dle spale, postergato ec., vivere; canpesse, n. p. lanciarsi, gettarsi, avventarsi; canpesse darè dle spale, postergare, metter in contado, lama, landa, spedizione non cale, sprezzare, non curare; canpesse su, dirupare, canpe giù da caval, servalcare, gettar da cavallo; canpè sul mostas, rinfacciare; canpè via, vomitare, recere; canpesse via, non conoscer moderazione, non isparagnare, spendere spensieratamente; canpesse an ginojon, gettarsi in ginocchio, alle ginocchia d'alcune. El fieul voria canpessie 'n ginojon CAMPANA, n. campana, squilla : E coul pour vei lo tria ancor pi fort. Cas. par.

Campestre, n. campestre, cam-

١,

(233)

cio, villereccio, rusticale, contadinesco.

CARPET, dim. di canp, camperello, campicello, campicciuolo.

CAMPIDOLIO, n. v. it. campidoglio. CARPION, M. mostra, saggio, scampoletto, prova.

Carrocc, n. campeggio.

Camana, z. forma per far le tegele, forma:

CAMBEL, n. cancello, balanstra, belaustrata, ordine di balaustre.

CARRILL, n. cancelliere, segretaro; Gran Canselè, la prima di tutte le dignità dello stato, Gran Cancelliere. Diz. leg. Reg.

Carsson, s. canzone, canzona ec. baja, burla, berta, favola, frottola; esse an cansson, essere in canzone, in baja; butè an cansson, cansonare, mettere in canzone, metter in baja, dar la berta, cuculiere, V. Canssone:

CARSSONÀ, part. uccellato, burlato, beffato, deriso, cuculiato.

CARSSONADA, n. celia, motteggio, motteggiamento, burla, derisione, uccellazione, baja, soja, cilecca, berteggiamento, corbellatura.

CANSSONABOR, n. irrisore, beffatore, derisore, burlatore, burlone, burlevole, motteggiatore, burliero, beffardo, bajone, cediatore, scherzevole, motteggevole.

CARSSONE, v.a. canzonare, metter in canzone, in baja, motteg- ricantare; canteila ciaira, parlare giare, proverbiare, beffare, cu- fuori dei denti, dir liberamente culiare, dar la baja, dar la soja, l'animo suo; cantè 'l tu antem a bergolinare, sojare, berteggiare, quaicadim, rimbrottarle, riprenccliare.

CANT, s. cantamento, canto, cantare; *cant, subi d' j osei*,canto; cant ferm, canto fermo; cant figurà, canto figurato; cant, banda, parte, lato, canto, fianco; dal me cant, per quanto a me spetta; da cant, daccanto, accanto, ai fianchi, allato, lateralmente, e talvolta in disparte, da parte.

CANT, prep. da cant, laterale, allato, a parte.

Cartà, part. cantato, celebrato. lodato.

Cantabruna, n. pevera, specie d'imbuto di legno. Zal.

CANTARY, che canta, cantante; andè cantant, o cantand, cantaechiare, canterellare, canticchiare.

Cantabana, n. raganella, e raganello, tabelle.

CANTARIDE, n. canterella, cantaride.

Cantarin, n. m. cantante, cantatore, cantarine, musico.

Cantarina, n. f. cantante, camtatrice.

CANTARIS, uccello simile in grossezza al frosone, strillozzo. Zal.

CANTATA, n. composizione musicale contenente recitativo e aria, cantata.

CANTE, v. a. cantare, intonare, garrire, canzonare, cantilenare; cantè d'madrigai, madrigaleggiare; cante e bale, curolure; torne cante, derlo, rimproverarlo, minacciarlo; CANSSONETA, dim. di cansson, cante da gal, esser contento del canzoncina, camoncino, canzo-suo stato, non aver bisogno di netta, canzonina, canzonaccia. lalouno; cantò, cantare, por dire

sinceramente il suo parere, nar- del canton, svolta; canton si dice oria, cantare a oreccbio, oppure gione, quartiere. a aria, cioè senza cognizione dell' arte, secondando solo colla voce | cantonato. l'armonia dell'orecchio; cantè, cantare, parlandosi di scritture, borgata. contratti, e simili. Es. Che questi debiti si debbono pagare in quel modo, e forma, che cantano, ed esprimono dette scritture, e contratti. Band. Ant. Ecco qui carta che canta. Fag. Com. Finalment a l'a cantà, finalmente ha confessato, scoperto, detto ogni cosa , ha vuotato il sacco , il gorgozzule ec.; cantè martina, spezie di giuoco, che si pratica nelle stalle, e da cui è derivata la frase: fè cantè martina, far attendere.

CANTER, URINARI, n. cantero, cantaro, orinale, pitale.

CANTERLE, v. canticchiare, cantar sotto voce..

Cantilena, n. canto sguajato, nojoso , cantafera , cantilena.

CANTIN, n. cantino, corda del violino. e d'altri strumenti.

CANTINA, per crota, n. cantina, cella vinaria; per betola, dove si vende vino al minuto, canova, bettola, osteria da mal tempo.

An mes d'una cantina Cantand la bertolina

D'antorn al mei botal. Isl. Cantine, n. cantiniere, cantiniero. CANTINETA, dim. di cantina, cantinetta.

tone, angolo, fianco, lato; canton cannellino. dle mitrie, o scuffie, bendone; tajè un canton, smussare; volt nocchiale, telescopio, occhiale.

rare la cosa come sta; cantè a di una certa parte di paese, re-

Cantonà, part. incantonato, ac-

. Cantonà, n. cantonato, canto,

Sti bavos e langrignaire : Tuti doi son carpionà 😘 D'una fia d'un brustiaire :: Ch'a sta la 'nt soa cantonà. Jel.

CANTONAL, agg. di cantone. CANTONE, v. a. ridurre in un canto, incantonare, cantonare; cantonesse, v.n.p. ridursi in un canto, incantonarsi, accantonarsi, V. Ancantonesse.

Cantonera, n. armadio triangolare posto nei canti delle camere, armadio triangolare: can*toniera* in italiano vale femmina di mondo **de**lle più vili, di quelle, cioè che prendon posto nei cantoni de' trivi.

CANTONET, CANTONOT, dim. di canton, cantoncello, cantoncino, cantuccio, angoletto.

Cantonù, part. canteruto, cantonuto.

Canton, n. cantore, musico, cantatore.

Cantoria, Cantoraria, n. cantoria, palco drizzato in chiesa pei cantori, tribuna dove stanno i cantori e sonatori, coro.

Cantrognà, part. canterellato. Cantrogne, v. a. canterellare. Canuccia, pcita cana, caneta, n. Canton, n. canto, banda, can-cannuccia, cannella, cannellina,

CANUCIAL, n. cannocchiale, ca-

CAON, V. Cavion.

piglio, mescuglio, disordine.

. Car, n. capo, superiore, regolatore; cap prinssipal, capo suaso, convinto, soddisfatto. Es. superiore, signore principale, articolo, punto, ragione, argemento principale, punto importante, maggiore; cap d'ca, capas D'ogni fatto e ragion. di casa; cap d'ij vers, capoverso; cap; teren ch'a spors ant'l mar, chvo; cap popol, capo popolo; cap dii bandi, capo bandito; da cap, man. pr. de capo, a capo, a principio, a bomba; tornà da cap, tornare al principio, tornare a bomba, toccar bomba, tornare convinto, gli capi, gli entrò nel capo, gli fu capace.

Torniamo dunque a testo chela torta Mi sente più di stizza, che di lardo. Fè cap, far capo, capitale, ricorrere, aver ricorso.

Le moroide ch'ii patis

Fassa cap dal me imprendis. Isl.

CAPA, n. cappa; capa del fornel, capanna, cappa, gola del cammino.

CAPACE, agg. capace, atto, abile, idoneo, possente, pode parbieria, ostinazione, pertinacia, roso, valevole; rende capace, caponaggine, caponeria. abilitare, e talvolta persuadere, convincere; capace d' tut, faci- caparrare, dar la caparra; piè male, mal bigatto, atto ad ogni capara, prender la caparra; camal fare, facinoroso; esse capace, paresse, n. p. attirarsi, procaedetto di cosa vale essere in pericolo, minacciare, essere possiA s'era con ste ghemne caparasse bile, poter accadere ec.; sta cà I merlo i torsacoi, j orieui e i gai l'è capace d' tombè, è in pericolo, E tuti d' sta pest son 'namorasse. minaccia di cadere; iv credo nen CAPARUCCIA, nom. cresta, capcapace d' fè ste cose, non credo pelletto. che queste cose possano mai discendere nel vostro cuore.

CAPACITÀ, n. capacità, idoneità, CAOS. n. caos, confusione, scom- attitudine, abilità, potenza, facoltà, intelligenza.

CAPACITÀ, pari. capacitato, per-Io vuo' toccar col dito Esser ben informate Restar capacitato.

Buon. Fier. 1. . CAPACITE, v. a. capacitare, convincere, persuadere, soddisfare; capacitesse, n. p. capacitarsi, persuadersi, calmarsi, acquetarsi, rimaner convinto, persuaso; finalment a se capacitasse, rimase

CAPALA, O BORLA, n. bica, massa di covoni.

CAPARA, n. caparra, arra, arrata; de la capara, caparrate, dar la caparra.

CAPARÀ, part. incaparrato, caparrato.

CAPARBI, agg. caparbio, ostinato, capocchio, pertinace, pervicace, capone.

Caparbieria, z. caparbietà, ca-

CAPARR, v. a. caparrare, in-

CAPARUCCIA, n. d'uccello, palettone, albardeola, mestolone.

CAPASTR, n. uccello di preda, astore:

venti, a tre acque; scatola del A coui ch'a vivo mac pr ampisse capel, cappelliera; gavesse'l capel, scappellarsi, cavarsi il cappello, sar di berretta; tachè 'l A fa l'istess'effet la nostra gloria: capel al ciò, detto che si usa quando allo sposo venga data Fota d'coul miserabil capestorn stanza nella casa de' genitori della Ch'ataca bin soens la gioventi. sposa, i francesi dicono trouver la nappe mise à se formarier, appendere il cappello al chiodo, andare a convivere in casa della sposa.

· Capela, n. cappella, chiesina, oratorio, tempierello, tempietto; tnì capela, tener cappella; si dice pure di chi in una conversazione tiene il primato.

Scote sta si ch' l'è bela E degna d'attension Tnijne pa capela

Fica la 'nt un gripion. Isl.

CAPEL VENERE, erba medicinale, capel venere.

CAPERI, int. it. esclamazione di meraviglia, capperi, cappita, pape, cappiterina, cazzica, canchitra, cancherusse. Es.

Canchitra! così ben non canta il sere ·Quando s'accozzan egli, e'l cheri-(chino.

Buon. Tanc. 2. 5. Cancherusse! ei mi fu per ingo-Cof. 4. 13.

Capestorn, n. capogiro, giracapo, capogirlo, intronataggine, CAPEL, n. cappello; capel d'teila vertigine, capogirolo, ruzzo, zuransirà, o d'altro per ripararsi lo, ghiribizzo, capriccio, mattedalla pioggia, capperone; butè 'l ria, stravaganza, stranezza, matcapel, incappellare, coprir il capo; tezza, traviamento; avei quaiala del capel, ala del cappello, cosa ant'l capestorn, abbaccare, tesa, vento, piega; capel a tre | ruminare, meditare, fantasticare. corn, cappello a tre punte, a tre Sta faula a dev gaveje 'l capestorn

> ( d' boria Butè na pugnà d'paja drint a'n forn Calv.

Cas. par. Carl, v. a. capire, intendere, comprendere, conoscere; j'eu capì lo ch'i veule dì, attinsi benissimo le parole. Cel.

O se'il cristian capieissa sta vrità! Vedrìa ch'le disgrassie an rendo fort E'n fan stime un po mei l'eternità. Cas. quar.

CAPIATUR, ordine dell'arresto personale, della cattura.

Capillar, n. capillare.

CAPITA, cappitorina, V. Caperi. CAPITÀ, part. capitato, arrivato, giunto, accaduto, avvenuto, incontrato, successo.

Na berta ch'a scapava dal paiis Distruta da la fam da la vrmina L'era capità dssa del Monsnis.

CAPITAL, n. fondo, capitale, valsente; fè capital, far capitale, stima, fare stima, far conto, far assegnamento, pensar di valersi jare. Buon. Tanc. 3. 12. Cazzica! di alcuna cosa, di ricorrere ad non volea perdere il mio. Amb. una persona, come al capitale; fè poc capital, aver in poca stima Pr deve un contrassegn d' merlun- pitol, corpo di canonici, e adu-(tropia

I soma si dispost fè capital Noi vomodroma tutt'a maravia.

Porteme piuma carta e caramal **B lassè se da noi: con dontre zero** I liquidroma i frutt e'l capital.

Lo stesso. CAPITAL, agg. capitale, principale, essenziale, primario.

CAPITADISTA, m. chi ha capitali considerabili, somme riguardevoli di denaro, capitalista. Alb.

CAMBARA, R. fem. capitanessa, moglie del capitano, capitana, gaiera , sopraggalea.

CAPITAMI, n. capitano, condottiere d'eserciti; capitani d'i bonbista, capebombardiere; capitani d' nav, capitano di nave.

CAPITANURA, n. capitanato, capitananza, capitaneria.

CAPITÈ, v. s. arrivare, capitare, giungere, accadere, avvemire, incontrare; capitè bin, o mal, capitar bene, o mate, aver buono, o infelice esito, incontrar buona, o mala fortuna; coula fia l'a capita mal, capitò male, ruppe il collo, non fu felice nella scelta dello sposo. Es. Fecilo solamente, perchè quella figlia non capitasse *mal*e. Fir. Trin. 4. 3.

Capitello, cornice, antenitorio, cappello.

CAPITIMA, V. Caperi.

CAPITOL, M. capitolo, articolo, soggetto, punto di questione, patto, convenzioni; capitol, vapitolo, componinento in terza rima ; capitol , adenenza di frati, o d'altri religiosi, capitolo; ca-[pelletto, cappellino; giughè a-ca-

nanza loro, capitolo; capitol, sorta di breve lezione, che si recità in fine di certi uffizi, capitolo; avei vos an capitol, V. Avei; dedussion d'capitol, term. leg. deduzione di capitoli, cioè proferta, presentazione di capitoli contenenti la materia da provarsi. Diz. leg. Reg.

Capitolà, Capitulà, part. capitolato, distinto in capitoli, scritto, diviso in capiteli.

CAPITOLIA , n. capitolare , term. ecci. appartenente a capitolo di canonici , di regolari ec.

Capitoliassion, st. convenzione, capitolazione, patto. Es. Dove lo detto conte fa con lo detto comune più convenzioni, e capitolazioni, e giura ec. Dav.

CAPITOLE, CAPITULE, v. n. capitolare, scrivere a capitoli, dividere in capitoli, far capitoli delle materie, far convenzione, venire a patti, registrarli, e talora *etti* nel significato di *condi*zioni della capitolazione.

Carli, s. cappellata, quanto può contenere un cappello.

CAPLADA, M. scappellata, riverenza, inchino, saluto ossequioso, *e fig*. **ša**va capo, risciacquata, riprensienė , bravata.

CAPLAN, n. cappellano, mansio nario.

Cartania, n. cappellania.

CAPLAS, n. acc. cappellaccio, cappellone.

CAPLE, v. mas. cappellajo. CAPLERA, n. fem. cappellaga.

Gapler, n. dim. di capel, cap-

plet, term. di giuoco fanciullesco; fungo.

A 150 155

da uomo, che da donna, sia di paglia, che d'altro.

Balb.

CAPLINA, n. dim. cappelliera, cappello di paglia, cappellina; CAPORAL, n. caporale. caplina, met. criada, coression, correzione, bravata.

CAPLINOTA, n. dim. cappellina,

cappelliouccia.

cappellino.

Caprua, n. allodola, cappel-

Juta, uccello.

Captus, n. peg. cappelluccio. CARMEIST, n. capo mastro, capo

CAPNEGHER, n. d'uccello, capinero, capinera.

Capocià, part. cappellato.

CAPON, n. cappone, gallo castrato; capon, barbatella, quel cavarsi le sue voglie, scorrere la ramicello di vite, che si pianta in terra acciocche barbichi, e fig. un bon capon, un buon dritto, un grasso dritto.

· Caponà, part. capponato, castrato. CAPONE, v. a. capponare, ca- | Sa ben per cosa spendme, sa ben strare i polli ec., pettinicciare rimendare malamente, e dicesi D'volei che tuti a sasso second'i me principalmente delle calze.

CAPONERA, n. serbatojo di polli, caplet del moch dla candeila, e simili, stia, capponaja, truollo; angrassà'nt la caponera, stiato. CAPLETA, n. dim. cappelletta , Nojà dal sempre vive an caponera D'stè sarà ant'l giouch, e d'esse mui CAPLIN, n, dim. cappellino tanto A spass con un bachet da na va-( chera. Calv.

CAPONET, n. dim. di capon, S'ved nen tante manisse al meis d'apponcello ec., polpetta, sorta ( genè di piettanza fatta con carne trita A otober s'ved nen tanti caplin. involta in cavolo, od altrimenti:

CAPONURA, n. castratura, ricu-

citura, ricucimento.

Caponion, n. primate, caporione, cannata, rabbuffo, riprensione, primasso, caporale, capo, direttore, guida, regolatore, arcifanfano.

CAPOT, n. cappotto, ferrajuolo, saltambarco, saltamindosso, giu-Goarde na caplinota, guarnia con lecco, spezie di veste da schiavi; ( d' bindei. o galeotti, capot da soldà, da CAPLOT, n. dim. cappellotto, sciav, centone, schiavina; dè un capot, guadagnè la partia marsa, vincer tutte le bazze, dare cappotto.

CAPREIS, n. quagliato.

Capreisa, n. quagliamento, quagliatura.

CAPRICORN, n. capricorno.

CAPRISSI, n. capriccio, ghiribizzo, pensiero strano., fantasia, CAPOCIA, n. capocchia, V. cabocia. grillo, senno, imbizzarrimento, gricciolo , voglia matta , pazzia disordinata; cavesse i so caprissi, cavallina, scapriccirsi, scapricciarsi; fè a so caprissi, fare a suo modo, a suo capo; essesse gávà i caprissi, aver scorso la cavallina.

( ch' j'eu nen'l vissi

(caprissi. Cas. com.

Vive da machina Sciav d'i caprissi D'ij pregiudissi.

tribolarsi, affligersi, attristarsi ec. | tenente dieci barili, V. Diz. Bol. per desiderare ardentemente al- Di vino trovammo per la gabella cuna cosa, o persona, V. Ancaprissiesse.

CAPRISSIOS, agg. capriccioso, hizzarro, arcilunatico, umorista, arioso , ghiribizzoso, bisbetico, fantastico, bell'umore.

Carstonn, V. Capestorn. CAPTAOLA, scalco.

CAPTAST, capo tasto, v. dell'uso. CAPTIVA, part. cattivato, conciliato, acquistato.

CAPTIVE, v. a. cattivare; captivesse, n. p. cattivarsi, procacciarsi, conciliarsi, acquistarsi, rendersi uno benevolo, o malevolo.

CAPTURA, n. cattura, presura. imprigionamento ec., preda, bottino, spoglio.

CAPTURE, v. a. catturare, imprigionare, condur prigione.

CAPUS, n. scapolare, cappuccio, bacucco, e fig. innamoramento.

CAPUSSA, n. d'uccello, bubbola. CAPUSSIN, n. cappuccino.

CAPUSSINA, n. f. cappuccina.

CAR, CHER, CAPPO.

CAR, agg. caro, che vale o sì vende molto; vende car e salà, vendere a gran prezzo; car, fig. grato, accetto, amato, diletto, pregiato; piuttosto, preferire.

CARA, pr basin, bacio, ba-

vezzeggiare.

CARÀ, CARA, n. carrata; forse CARATEL, n. caratello, botti-

un car, una cara d'vin ch'a contena des brinde, si potrebbe chia-Calv. mar cogno, che presso i fioren-CAPRISSIESSE, CRUSSIESSE, v. n. tini significa misura di vino condelle porte , n'entravano da cinquantacinque mila cogna, e in abbondanza talora dieci mila cogna. G. V. 11. 93. 6. Di vendemia valse il cogno del comunale vino fiorini sei d'oro. Id. 99. 3.

> A ste nosse s'è comprasse Una cara d' vin ciarat. Isl. CARABINA, n. carabina.

Carabinà, colpo di carabina. CARABINIÈ, n. carabiniere.

CARACOL, n., evoluzione militare. Caracolà, v. n. caracollaro.

Caradà, o Canadà, sorta di tabacco, canadà.

CARAFA, n. tazza, caraffa. CARAFINA, n. dim. di carafa, caraffino, guastada, inguistara, polmentario, guastadella, guastadetta, guastadina, guastaduzza. Es. E d'acqua chiara e fresca un caraffino, è più sicuro bere. Mat. Fran. rim. burl.

CARAFONIA, CARAFOGNA, sorta di raggia a uso di fregare i crini dell'archetto, colofonia.

Prchè d' coul odorat, Ch'j heu d'ambra con d'zibat E carafogna.

CARAMAL, n. calamaro, calaavei pi car, amar meglio, voler majo; canon del caramal, pennajuolo; sabioneta, polverino. Porteme piuma, carta e caramal ciucchio; fè cara, fè una cara, E lassè fè da noi; con dontre zero careggiare, accarezzare, baciare, I liquidroma i frutt' e'l capital. Calv.

più lunga e stretta.

degli stamp. costume, inclinazione buona o lata di varie erbe, e fig... mescocattiva. L'aut d'un carater dous a tutt ande.

Cas. par.

Da doi caraler, a due facce falso, finto, bacchettone.

Ved gnun ipocrita Caly. Da doi carater.

CARATERISE, v. a. contraddistinguere, contrassegnare, e caratterizzare.

parte, una porzione.

CARAVANA, n. carovana, molti- dell'uso. tudine di gente che si porta altrove, o per faccende, o per pas- abbruciato. satempo; fe soa caravana, far la CARCA, n. calca, folla. sua carovana, e vale talora diporto, baldoria, allegria, partita di piacere, giro a diporto, carcassa, carcanae, carogna schescappata.

Del prodigh l'instrutiva caravana le cussie, gabbia; carcassa veja, S'ai n'e quaicun ch'a dia, j heu fait fig. la morte.

Ch'a spera, ma ch'a piora i propri Ch'a fa sonè 'nt el mond tante caneccess.

Vale anche viaggio.

Lasso i ni, lasso le tane E fan d'lunghe caravane Per serchesse da mangè Da per tutt dov'ai na j'è.

Cas. quar.

CARBON, n. carbone.

pestilenziale, carbone, carbonchio,

cella di varie forme, ma per lo carboncello, ciccione. Esemp. Da quest'atra bile nell'ultimo grado riscaldata, ne esce il carbone, o

> CARBONA, sort d' salada, insalanza, miscuglio, mistura; la carbonata italiana è altra cosa cioè carne di perco insalata, cotta sui carboni.

CABBONE, n. carbonajo ... braciajuolo. n in ibreddar

CARBONE, n. di uccello, chiamato vitoueta, passera selvatica. CARBONERA, R. carbonaja.

Carbonina, n. carboniggia, car-CABATURA, n. quota, parte, una bone minuto, carbone di legne minute spente, carbonella. Voc.

CARBONU, agg. carbonchioso,

Carci, part. premuto, calcato. CARCASSA, n. carcame, arcame, letro; carcassa dla polaja, ca-Ch'antramantre ch' coust'udiensa a triosso; carcassa, sorta di homba, ( sent | carcassa ; carcassa , a uso di fare ( l'istess Coula carcassa veja dla faussia

Cas. par. A l'a perdona a gnun chiunque ch'a

( sia. Cas. quar. E ch'a smìa ch'a tabusso

A la porta dla carcassa Che pur trop tuti an ramassa.

Lo stesso. Tant j heu bon pat a tirè me cordon Fin ch' la carcassa, ela pel tena bon CARBON, n. per enfiato, o bolla Fe finta d' nen e pi gnanc fe fie.

CARCAYETA, &. incubo, che soffrono coloro che dormono sul dellino, cardelletto, cardello, cardosso col ventre pieno d'alimenti di difficile digestione.

Canceral, part. imprigionato,

incarcerato.

CARCERE, v. a. imprigionare, incarcerare.

· CARCHE, v. a. calcare, premere; carchè la man, accrescer la dose di checchessia, e fig. sovrabbondare nel correggere, nel castigare, nel lodare, nel biasimare ec., eccedere, caricar la mano, aggravare oltre al con**ve**nevole:

CARCURA, n. calcamento, cal-

catura, pressione.

CARD, n. cardo, cardone; card salvai, tribolo, stoppione, cardo selvatico.

Rave, sicoria, d'endivie e spinas Card e carote, cossot, ramolas Laitue, seleri, e coi carpionà. Isl.

CARDA, n. pettinella, scardasso,

cardo, scapecchiatojo.

CARDA, partic. pettinato, cardato ec.

CARDAIRE, SCARDASSIN, O SCAR-TASSIN, n. ciampo, cardatore, car-

minatore, scardassiere.

CARDE, v. a. scardassare, carminare, cardare, dare il cardo, scapecchiare, cardeggiare, accotonare, arricciar il pelo al panno.

CARDIN, dim. di card, cardo. CARDINAL, n. di dignità eccl. tardinale.

CARDINAL, agg. cardinale, principale.

CABDINALATO, n. cardinalato. CARDINALISSI, agg. cardinalizio, carezzina.

cardinalesco.

CARDLIN, CARDLINA, M. dim. carderino, carderello, lucherino.

Ch'i gross antra lor aitri as mangio

E venta ch'i cardlin com a l'ègiust A servo pr pitanssa ai papagai.

CARDO, quella intaccatura, od ugnatura delle doghe dentro la quale si commettono i fondi delle botti, bigonce, secchie, e simili, capruggine, zina. Zal.

Cardon, m. cardone. CARDOR, M. scardassiere, V.

Cardaire.

CARDURA, n. cardatura. Cant, n. ( coll'e larga ) care

riaggio. Caresa, a. rotaja, ruoteggio. quella pesta che vien fatta dalle ruote delle carrozze, dei carri,

e simili. V. Carsà.

Caressa, n. carezza, amorevolezzina, lusinga, vezzo, moina; se d' caresse, carezzare, careggiare, vezzeggiare, ammoinare, ammuinare, palpare.

Con tule soc richesse Canhiero d' sentiment Fasendie sent caresse.

E mile compiment. Isl. Caressà, part. carezzato,

reggiato, accarezzato. Caressaire, n. moiniere, ca-

rezzante, carezzatore, carezzevole. Caresse, v. a. carezzare, careggiare, accarezzare, ammoinare, ammuinare, vezzeggiare, lusingare, piacevolare.

CARESSINA, n. dim. di caressa,

CARESSOT, n. dim. carezzevole.

Carrestuna, in lusingamento lusinghteria, accarezzamento. Carestia. ...... carestia. care.... Kenta chi la carestia, la famila sei A vena a desele coi bei gontorn. tolor it gravion in Rasic Dar. of Carrier of the Carrier of the Sarahande con troppo card-pressons, walman Saray, Ales corretto, carringla, careting is carricollo; conclude maina popality plant cataly colonido CARRYANAM VARRIAN SORMETTA carregoion e ag. denna congiued d'incereille, leur ib ciculiano Siffanta, prestretta tanta materia, guanta de contiene una estretta. TO GARETSKI Him. Edicareta phishal piracchio peorta di selesson (1) 'h hi Caphin, Moiaceollai careta carrette grantle, olio r I GANA or mis carrico sope to un penais porter least, partarne, il casico, scontarne, pagamentili presson. io and in vanagas rompas uno asi osti The programme whoe addaring out un tieno, lintrequake da perteit comit un differential states of the second of the sec 3. Cartayin, seamagmentonicarico, carica, soma, incarido i caria da fusil carica ? pante di munizione che si mette melle. Ibbmbarde a e negli archibusi ec., e dicesi ancho CARSAGE, CARSAGE, RAPPEDING Carla part: cationa camena carià d'afèni pieno din Gerende, bado adoss a quairin, addosse, affaccendalo, affanaone itemp da- rovesciare la colpa sopra altano, rid., stempos, oscuro, mayoloso e ed anche addossargli; un negorio eui carid locchi gonfini : : 1510 m malagevole; cariè la roca pre-Carià d'venmina da la testa ai pè, pennetchine ; cariè, la balestra, Na tasca d' trogia al cel già bin caricar la balestra.

Pendrojè ù toch d'un sac ch'ai serv ( d'eamisa. Cas. par. Cartagi, n. salma , carriaggio, vettura, carico, recatura, condotta. da doi o tre cariagi L'han, trumuda pr fait L mahil i hagagi onist Na fusio pura stait; Garica; re carica; difizio, impiego, posto, dignità 🐼 ufficio d'impiego; che attribuisce la faoglià di esercitare certe funzioni pubbliche. Diza leg. Ret. of the Mia carica i farmeto sum 9119 As Brigome Brosogna : 119 Sin Ch'as fa l'omor ch'a beogna Trutandse per cimpe. Isl. Canical parts caricates a incericafo indercate and see a CARICAMENTS N. CATICAMICATO, CA. rico; dè un carjcoment, der carico , gravamento, caricamento, ingaricamento.\\, casarennes estar CARICH, n. căricamento, carico, aggravamento, aggravio, incarico, peto dibligazione condizione onerosa. Dis, leg. Reg. CARIE, v. a. caricare, incaricare , gravare., aggravare, metter sopra,, addossare; cariò na somà, assomare a carie trop ... sopraggravare; cariè un fusil, caricarlo; torne carie, ricaricare; carie l D' braje ch'as lasso al dnans e per Si veule cariè bin la balestra.

Isl.

"Canieta, dina piccolo carico. · Canigaduna, n. caricatura, dicesi di persona affettata principaimente nel vestire, ed anche R . Aller di ritratto ridicolo.

Cariosa, piccolo carro, V. Careta. Cantos, agg. carioso:

Carità, M. carità, amore, affetto, pietà, compassione, miserivordia; se la curità, fare finosind; fare earlth, or la cheith; curied plota; estita pelousquella cioé the bida phi al proprio alle: che all'altri i si carità , schiamisi pure this Certa locaceia colorita con zafferano e benedetta che in certe solements si distribuisce nelle chiese ai Sodeli ; ed anche ai emiratelli d'una edmpagnia.

CARITATEVOL, aggi cafitatevole: limetratore limetiniere benefito. 

CARLEVE, n. carnovale carne sciale, baccanale, fè curleve, scari naläsciarei in 1946 in a mainte

Peui ai sauta dlongh l'angla . Desse spose at earlerd. Isti CARLIN, moneda da 120 Ure; Carlino moneta.

Parta de sed . d' seckin D' sovran, d' luis; d'carlin... Chielo ch'as risigria

🕆 De smonje na ghenia? 🐃

કશાંક કલાઈ ભાગમું · CARLONI, a la carlona, man. pr. alla carlona; parlè a la carpensotamente, senza considerare. Imostas, incarnazione del viso.

CARMAGNOLA; M. sorta d'abito corto, così detto dai francesi, carnajuolo, carniera, carniero, arsetto, e sorta d'aria di ballo, tasca adoperata da' cacciatori per e di raporto fatto nel seno della collocarvi la preda. convenzione di Francia. Alb.

- Carmassa , agg. di donna sudicia, carogua, ed agg. at bestia morta, carognas, encame. " - " "Garmeiat, agg. & color, bigio. CARMELITAN, 12. Capmelitano. ... Canuin, и. polvere di color fosso a uso di miniare, carnimio.

CARMINE, n. Carmelo. Cint's n. entire; care goregna. emne dura ; thunte, tigliosa; 422 carn e pel, intercutince , bet i visticia laveaine, discussive esse survive orgia con un, esser molto congiunto d'interessi, e d'amichia coli uno i essere carne e unghia con then be really suital female and latte - qarme eccea - Valame : color d' carne, carnichie in the pot; in pello, pelle pelle, fra pelle pelle carry ylg. per lussus ring timerala earterstimelidella carriers for currer rimetters, V. Arviscolesse; but & worth care al few; mestere y potro troppa carne a fuoco publice public troppe cose ad un trasto, indutere troppe mazza; carn, terme della spera Strittura, corps unano, natura umana. Il Righuot di Dio press carne nelle viscere di Maris. Lass. La risurreviole della varne, cioè de' colopi: withania a so laterication of the

CARNAGE, CARNAGE, n. Sonda-Cas. quar. mento, uccistotto, strage, macello, scempio, e talora carname.

Carnagion, a carnagione, inlona, parler alla carlona, im-ficarnazione. Vas. earnagion del

Carnagreul, o Camb, carniere,

CARNAL, agg. carnale, dicarne,

o secondo la carne, *e fig*. lussurioso, lascivo, sensuale; parent carnal, parente carnale, stretto.

Canalità, n. carnalità, carne,

concupiscenza, sensualità.

~ Carnassa, n. pegg. carnaccia. BLE perchè i mici peccati sono meno, che la misericordia, perciò io voglio murare questa carnaccia, questo corpaccio, questa vitactia, Aret. Rag.

A son così galup d' mange d' car-(nassa

Chaitrewo'l bon e'l gram tutt savari. Calv.

Chanasai, agg. toroso, carnoso, carnactioso, pieno di carne, carnacciuto , carnuto.

Carnificina, n. carnificina, shrano, carneficina. Sec. 15.

, Claros, V. Carnassù.

Carruccio, limbel-

luccio, carnicino.

CARO, agg. caro; felo pughè car e sala, farne pagar il fio. E quand i cred ch' la cosa sia passà Am la feisso paghè car e salà. Balb.

"Cand, voc. fr. n. soppressa, ferro da sarti: Alb.

CAROGNA, n. carcame, carname, carogna, rozza, cadavere dell' animale fetente, e fig. donna sucida, e di mal affare.

CAROGNASSA, n. pegg. rozzaccia. CAROGNETA, n. dim. rozzetta. Caross, n. carretta.

Carossa, n. legno, carrozza, cocchio; carossa tirà a quat, quadriga; mne la carossa, o cher, carreggiare.

> Elo arivà an carossa? Cas. par.

Carossà, carrozzata, cocchiata. Carosse, n. cocchiere, carrozziere.

Carossera, n. rimessa, coechiera. Carossin, n. scroechio; fe'a carossin, pigliar lo serocchio.

Ant tal cas a fan dit debit O negossi d' carossin. Isl. Carossin, carrozzini, term. leg. V. Diz. leg. Reg.

Canosson, n. acc. cocchione. CAROTA, n. carota, navone, datico ; sorta d'erba pastinaca.

Vad serchè d'ampole! D' nespo, d' griote Smeno d' tartifole Pianto d' carote.

E fig. novelletta, bubbola, canta favola, menzogna; piante d'carote, zampognare, ficcar carote, vender bubbole; carota, corda di tabacco, cannellino di tabacco. Zal.

Carote, n. novellatore, novelliero, novelliere, bugiardo, carotajo , V. *Babol*è.

CARPA, n. carpione, searpa,

pesce.

CARPION, pesce, carpione. Carpionà, part. marinato, e carpionato per sim.

> I son tant carpional E'n marca dla vrità Buca com i desvenno Ch'i n'eu pi nen ch''l fid. Isl. Un bon bujî d'erava Con d' rave carpionà.

Lo stesso. CARPIONE, v. a. carpionare, accarpionare, marinare, soffiggere, e tener in molle dentro aceto il carpione, o altro pesce per conservarlo, *met*. intabaccare, cuocere, innamorare, n. p. innamorarsi, esser cotto, innamorato.

CARPIONURA, n. marinata.

Carpo, n. carpine.

GARPOGN, n. pottiniccio, vale cucitura , o rimendatura mal fatta. GARPOGN, agg. stopposo, passo,

scemo, immezzito, spongioso.

Cansi, n. rotaja, strada battuta, carreggiata, pesta, calaja; esse fora d' carsà, esser fuori di strada, essere in errore, V. Caresa.

Carsai, n. callaja, valico, apertura fatta nelle siepi per entrare nei campi, nelle vigne ec.

CARTA, n. carta, foglio; carta dle masnà, dl'abecè, del Gèsu Maria, libretto in cui s'insegna a leggere a' fanciulli; dè carta bianca, dar carta bianca, passar carta di procura, lasciar in arbitrio; carta suga, carta sugante; carta strassa, cartaccia, carta straccia; bute an carta, metter in carta, scrivere; carta da gieuch, e comunemente carte al plurale, carta, o carte; mescè le carte, scozzar le carte; butè ansem le carte, accozzarle; tnì su le carte, tener su le carte, non farsi scorgere, far giuoco coperto; carta da vrera, carta da impannate; carta gloria, o carte gloria, carta gloria, v. dell'uso, e sono quelle tre cartelle che si pongono sugli altari ; carta d'or , o dord, carta]

dorata; carta marmoreggià, carta

marezzata, amarizzata, amarezzata; carta d'uje, una grossa di

aghi; cartatouccia, cartoccino,

carta bolà, term. leg. carta bollata, Diz. leg. Reg.; carta pista, carta pesta; restè d'agria pista, rimanere stupito, maravigliato.

L'è Landerman so pare? (mi resto ( d' carta pista! )

Cas. com.

CARTATOUCIA, n. carica, cartoccino.

CARTEGG, B. carteggio, il carteggiare, commercio di lettere epistolare.

CARTEGOR, v. n. carteggiare, tener corrispondenza di lettere.

CARTEL, A. cartello, manifesto pubblico; cartel, cartellone, quello cioè in cui si accenna l'opera, il di e l'ora della recita; cartel. quella polizza che si pone nella facciata dei luoghi da affittare, appigionasi; cartel de desfida, cartello, o lettera di sfida.

Cartella, n. cartella, quella custodia o coperta che si usa per conservare le scritture, e simili.

CARTIEMETRE, n. quartiermastro. Carrocc, n. cartoccio, cartoccia. CARTOLARI, n. cartolaro.

Canton, n. acc. di careta, gran carretta, carrettone.

Cantonà, agg. carrettata, carrettonata.

CARTORE, n. carreggiatore, carradore, carrettiere, carrettajo.

A s'è piasse pr compare Messè Giors'l cartonè Con Argnasca pr comare La cugnà del tarponè. CARTRON, n. cartone.

Cas, Caso, Asard, n. caso, V. Alb. Encic. in cartocciere; carta accidente, intervenimento, avvepecora, pergamena, carta pecora, nimento, accadimento, evento, carta pecorina, carta pergamina; avventura, sorte, fato, destino, fortuna; caso, term. di grammatica, caso; fè cas, o fene grun cas, farne caso, non farne caso, stima.

Ma'n tal cas j eu da rende cont a ( 'nsun

Ch' a critico ch' a sabro a'l e tutun. Balb.

Casa , n. legnaggio , lignaggio, casa , casato , casata , famiglia.

Casaca, n. voltè casaca, voltar casacca, e fig. mutar opinione, voltar mantello, ricredersi, rinegare, disdirsi. E per mostrarvi, quanto io stimi la grazia vostra; io voltero casacca, disdicendomi or or da sommo ad imo. Alleg. 127. Voltè casaca, incerconire, diventar sercone, dicesi del vino che va a male; casaca, sorta d'abito, di cui el serviamo come d'un mantello, e che ha ordinariamente le maniche molto larghe.

sbernia, giubba da donna.

Casaleng, n. casalingo; pan ca-

saleng, pane casalingo.

Casalina, piccola tasca di cuojo a uso di mettervi le cose appartenenti alla carica dell'archibugio.

Casamara, casamatta, sorta di Iavoro nelle fortificazioni militari. Casamara, fare a volta.

Casas, n. acc. di cas, casaccio, gran caso.

CASCA, part. caduto, cascato. CASCADA, n. caduta, incidenza, cascamento, cascata, tomo, cadimento; cascada d'aqua, cascata, giuoco d'acqua.

CASCAMORT, innamorato, spasimato.

CASCANT, part. cadente, cascante.

Casca, n. elmo, caschetto.
Cascar, v. a. cascare, rovinare, tomare, cadere; caschè ant le man ec., dar nell'ugue ec.; caschè dla fam, motire, venir meno dalla grati fame; quanti l'pom a l'è madur bsogna el a casca, tutte le volpi alla fine il rivedono in pellicieria; tutti i gruppi si riducono al pettina; cascheje, cadervi, cadervi dentro, esser colto, inciampar mella rele,

cedere. In the non theoring with the A portavo deo le braje

Ma a là fin à the cascaje

E son viair annemord. Isl.

Casti, scompartimento, distribuzione, casella, quegli spazi
quadri, in cui dividesi la parte
superiore d'una scansia atl uso
di mettervi scritture.

Castema, w. alloggio di soldati, casernia, quartiere, alloggiamente. Grassi, Diz. mili

maggioncella, maggionetta,

Casin, parte da casie, accasito.

Castant, term. de commercianti, casimir, panno, pannina che si fabbrica in Francia, ed in laghiterra, e da alcuni anni in qua in Piemonte, e principalmente nella provincia di Biella.

Casin, dim. di ca, casino,

CASOT, CASOTA, fabbricuccia, casotto, casotta, piccola casa.

CASPITA, V. Caperi.

Cassa, n. ramajuolo da acqua, cazza.

Cassa, n. caccia, cacciagione,

venagione; temp dla cassa, uc- via, incalciare, cancellare, cellagione, uccellatura; ande alla nullare, licenziare, scavezzare, cassa a quaicadun, dar la cac- Av piumran tute e bele patanue cia, andar in traccia, inseguire, correr dietro ad alcuno; cassa, fig. cacciagione. orden . ... Oh che bagian Prchè scortiene tant pr de la cassa

E ciapela pr'l pnas. Isl cassa dove si chiudono i morti, Casse plur, di cassa siè a mar-barra, cassa, cataletto : cassa, chè le casse, spiare i fatti altrui. per il foro dell'ago, cruna, cassia,

Ai luv ch'ioma nen vist ne noi ne i

Stasand marche le casse.
Con tuta aplicassion. Isli

Cassa significa il luogo dove la palla, o il pallone si ferma secondo certe leggi, quindi fare o vincere , o perdere , o segnare Ai resto eternament. una caccia. Gli dan trenta e la caccia sul piede. Lus. Rim.

Cassa, part. cacciato, scacciato. Cassacio, cacciatojo, strumento col quale si cacciano gli aguti in dentro. To sinter to the said

CASSADOR , n. cacciatore , uecellante, uccellatore, armatore. L'haine da armete a quaich cas-

( sador Ch'a san tnì cura gnanca d' lon. Isl.

Cassarola, n. tegame, bastardella, casserola; pcita cassarola, tegamino.

Cassarolà, tegamata.

CASSE, v. a. cacciare, mandar

cassa , cacciare , uccellare ; cassa uccellare , scapezzare ; cassè per d'osei, frasconaja; de la cassa, rompe, sehiacciare, rompere, dar la caccia, metter in fuga, in- spezzare; cassè man, metter mand seguire, andar in traccia de la ad alcuna cosa; casse, gettar dentro. Av casso ant na marmita, av fan rusti

E voi mie povre poule i se forslue.
Calv. fav.

Cassic, n. arnese di legno, cassa; Dlongh ai veulo de la cassa cassa paniere cassa quella A desse suggession cossatura; cassia d'a carossa, cassa, ossatura; cassia d' fer, forziere, e cassa dicesi in italiano ogni sorta di cassa. Ch' la cassia d' fer dl'avar l'è com

(l'intern Tuli i dne ch'ai na drent

Fol. piem, dl. Arm. Can. Cassia, n. medicamento lenitivo, cassia; cassia an cana, cassia ne' bocciueli.

Cassie, n. cassiere, chi tiene la cassa.

Cassiera, dim di cassia, cassetta. Cassiga, V. Caperi,

Cassina, n. villa, possessione, podere; cà d' campagna, casino; afit d' cassina, terratico; cassina a masoè, podere a mezzajuolo.

Essend na ni la banbasina Andaranne sna cassina ... Pie'l badil na sapa an man, E fe vita da vilan?

Cas. quar.

Per d'pan pist e d'panadiune Sauto i redit dle cassine.

- Cassinota, dim. di eassina, poderetto, poderino, poderuzzo, villetta , villuccia.

-Cresson, n. acc: di cassia, cassone, cassa grande.

Cassion, V. Cassieta.

Cassoca , term. de mar. eszenola, mestola/di muratore per maneggiare la calcina, mestola.

Cassor, cazzotto, pugno date forte sotto mano.

Cassul, 'm. ramajuolo, tamajolo, mestola , mestatojo , caeza, strua mestare 🖟 🗷 transcrare le viil regime, il governo, l'autorità, peluja. strapparglielo.

Perché cha l'ha pagura Ch' dvote maraman Ai peussa con dritura Levè l'cassul d'an man. Isl. Cassul, met. governo i amministrazione, regime, comando.

. . . . B perche feje Tante gnogne con lasseje Coul cassul tant prest an man. Isl.

· Cassulà, cucchiajata, mestelata, quella quantità di checchessia che si prende con una mestola.

· Gassulz, v. n. servir di zuppa, scodellare, metter la minestra, piatti, e fig. governare, reggere, dirigere, padroneggiare, aver il stola, far le minestre.

CASSULERA, SCUMOTRA, M. CREZZ, mestola, scumaruola. Alb.

Un toch d'una stagera Cassul e cassulera

E mesa formagera Ma tuta camolà.

Cast, agg. casto, pudice, continente.

Carries, agg. cashagno, castagnuolo , castagnino.

Castacta, n. di frutto, castagne, marrone; castagna ; castagnè, pianta; castagno; bosch de castagne, marrone, marronato; castagne bujie, sacciole, ballotte; castagne broà, castagne cotte, mento di cucina, che si adopera lesse, tiglio, succiola; castagne brusata, caldareste, bruciate; vande, che ni cuocono, o le cotte; tajè le castagne, castrare le calevo't eussul d'an man, togliere stagne, l'aris, riccio, la seursa,

> Elo pa na bela strena . . Ch'a la avit la pajodà 🕬 D'una tasea bele piena De castagne brusatà. Isl: Con so piston d'castagna Ch'a l'a mai vist'i torn.

Castagni, n. dell'albero che produce le castagne, castagno.

Lesend me Seneces Sot na eastagna. Calvi Castagne, n. venditore di castagne, e cotte a lesso, succiolajo; le bruciate, bruciatajo, caldarostaro.

CASTAGNE, v. a. trappolare, ingannare, castigare, fargli pagare o altra vivanda nelle scodelle, ne' il fio, talora burlare, ridurre al dovere.

CASTAGNETE, n. crotalo, strumaneggio, l'amministrazione, far mento da suono, castagnetta, cacorrere il giuoco colla sua me- stagnotta, nacchera, salterello, spezie di fueco artificiato netis-

simo, e fig. colpi di sferza, sferzate ; castagnete., strumento fatto di due ossa, o di due pezzi di legna, che si mette fra le dita con cui si suona battendo l'uno contro l'altro.

Castel, e. castella; castel da piante d' paloch, castello; forme d'eastei an aria, chimerizzare, fantasticare , fare eastelli in aria ec. eifig illusiane ...sogno , cabelar L'è vergichi finiadess i son falime B. chi Bhui sampre vist d'eastei an aria (: aria Sorela.... ma j sè voi ek'i avi an-.( durmime.

... Calv. 25 CONTROL SP0000 Carret , V. Gestighè, Castion 41 m. cashgo , gaatigo , gastigatura, gastigazione, punizione, punigione, punimento, castigamento, pena, penitenza, animayversione.

Castigate, part. castigate, punito ec.

CASTIGAMAT, concisteste, colui o quella cosa anche, la quale può mettere altrui il cervello a partito, sferza, flagello, spogliazzo.

CASTIGATOR, SL. Castigatore, punitore, gastigatore ec.

Castront, v. a. pumire, castigare, macerare, mortificare, gastigare, pigliar pena d'alcuno,

fargli pagare il fio, correggere. Castara, s. castità, continenza,

pudicizia. Castlania, n. castelleria, castel-

laneria, castellania. CASTLET, dim. di castel, castelluccio, castelletto, castellotto.

castore; pan castor, panne eastere. dolori reumatici.

. Gastràis *part*a monno, enstrato. CASTRADOR . n. castra porcelli . castra porci.

GASTRADURA, M. CASKREURA, O parte castrata.

CASTRASSION, M. CASTRALWING: WALLY tilamente,, mutilatura, ironeamento, amputerione.

CASTRE, v. a. castrare, e in senso, laggo, mutilare, tronsare, tagliare, mozzaro, ten via, amputare.

CASTREMSE ... COSTREMSE . M. 1/Cg 

CASTRO, V. Caparine one once Caseson elegatrato ... V. Musich. CASTRUMBA, CACREGO, CACALOGY chio. sacasangue, cacasevenino .. Сакороње и V.; Gaseta. 15290B 8

Gazà, part comprato, comperato; e per sincope, compere; compro. 35 والعدار

Catabul, baccano, rumore; sirepito - confusione: chiase chiassata, fraçasso, tumulto, parapiglia.

CATACOMEA, satacomba, luogo sacro sotterranega, . . .

CATAFALCH, catafalco, rogo, malao. CATALET, n. feretro, cataletto, bara , mausoleo.

Catalog, n. ruolo, catalogo, registro, lista, nota.

CATALOGNA, nome di paese, ma più spesso nel significato di coperta di lana, boldrone, soltre-

CATAPLAN, n. sornacchio, aputacchio, ciabattino.

CATAR, n. superfluità .d'umore che ingombra il petto e la testa, flemma, accatarramento, rema, reuma, catarro, e spesso si adopera per sornacchio, sputacchio, Casten, bivaro, bevero, castoro, e in genere incomodi di salute,

Chi palis die Aussionasse Minca poch ant'l gariot Ant j orie ant le ganasse Ocatar ant ii spalote Isl. Catar, agg. d'uomo, malaticeio, cagionevole informiccio malsano sa Stirmer borgnove duri d'orla 116 A. Pavranobino a cur alle som D'esse scrit ant lla partia .... - All Die langreitne, re dijucatar. ਂ Catamas, ਾ segg, ∴eathreale ਪ੍ਰਸਾ co-ਪ੍ caldana, scalmanarsi, scal basowat CATABLE A MADE CON TO THE CONTROL OF Ch are jun interoperates and at contagainment 🞶 E chi peul nen digerì. Isl. Catanate to popucascuda vel agua, cateratta . sessuata ad'aoquena outo tico, recumatico, somacchioso, Catagroso. And a community on share of the Catagraphic matricular postastor - Catasta y mu culusta , wogowie censuato, accatustato, matriculato. di com , che abbia in se qualita Carmer, v. matricolarequacta trista, difetto ec., quindi mindice tastarequestas activities catividisse pais, cativi catividisse pais, cativi cativi Certe, v. a. comprare p comitera, cativ vin, cativ caval cativ perave; cativ condita comprare appare a cativo river a credenza; caté con i dudulsta cantia phontiu spano ce., cattivo man, chiipfide a contantiul Cal di ch'i veur de frei Giaco e fine sine tragica amorte tragica; -dural sais is the not in foldertin estimate progres, excettive, epagatore; M'hene mine a voghi ent pasta ch' feichen dint l'autre proti sintestante Da pen anlora i villovaliovan bona rativa molontà codina astinguma-What tavota woftwe nie gran bin catio, per flero, sostenuto, duro, Balb. insensibile, austero, severo. Catherism; n. entechismo, met. Port bel fe le cative sbarbazzata: CATEDRA JUN. cattedra.

CATEDRAL, agg. cattedrale.

- Catedratice in cattedrale. ... CATEBORIA ; n. ! predicamento; eategoria , ordine , serio , classe, qualità, grado, carattere. CATERLE, D. POTERLES AND MEMORE che cola dagli occhi, caccole, cispa: meni**Tota carià idi poterla**ra men Con sing ongo ancarna

lel E sent caterie. 5 mi 79 Isl. CATERNA (COLUMNIZEOCCHIOITA) GATERYA , R. GOLETVE 4 . THO BILL dines follar calca a quantità 13 - Camay mucatino o catinella? A reCeruser, no dim.) di catin, catinistitus edatinius 2004. ecatinellida , gada unio da cama ata sa cata Landarry , agg. cathiro , maligno, malvagio, pregindizioso i militi-CATAROS, agg. pituitoso ; benna- biato, fellos durfantone bionisero, meschino, tapino at dolente est vile, abbiettoec., sozzo, laidoec., difficile, malagevole ac. pakrone, dappoco i gaglioffor ecasaforbo, CATASTA, part. posto in catasto, astuto ec., cattivo si dice apare prante, cattive puese sc. . cativa

> Pr inpegn an coust afe. Isl. Carivas, n. pegg. cattivaccio, tristaccio, ec.

Per caud, per freid, per pieuva, per Oh che maleur! quante famie di-

...

( temposte

volere, malignità, cattività, cattivenia, tristicia, malvagità, perversità. CATLINETE 4 n. vezzi , carcese , moine, atti meno che decenti, tratti amorosi, atti alquante liberi. Ai na fan dle catlinete Pr tireje at trabiciat. .. Isl. Carouda - Estolico - MURTER Alà dunque provà con evidentsa Ch' el navos tra i catolich, c.Roman A l'à un favor special dla proviinter A. (. slenssa., Gae. reuar. . Carrera, n. beccaluglio, catorbat gatta orba , da gatta orbai anterio Pur manch malis! I arrissa del devit Stadeuta caterba (11), 1 ongo 112 Con coul mastas: pigt Ma l'e una sorba :: Ant tuttijisses traterismi ta . Asl. perplaned to the transfer of the control of the con GAUD, as calore grando, galda, salume a mar into . taldezza, taldità, calidità, caldura; CAUTIZZION, CANGLO SIOTE. esso caud d'una cosa, desiderarla . Carra y V Carran ant if one pricande, nell'ore brit he .. Gid terusing a sullande. ciate, G. K., caud a na cosa Ma gropà tut giù cond cauna amatone d'una cosa, dediton ad min. Son partisse ande patid. Isl. una cota. a bar a bar ab a bar a bar a

CATTYRALA, n. cattiversa; mal- E i fe a un original d'coule portà. .0 Cas. par. Caun, agg. caldo; caud e friant, caldissimo, nel suo bollore. ...Caupa...dè na cauda, arroyentare; pan d'prima couda, pane di prima cetta piante doi ciò ant una cauda, piò doi colomb con una fava . V. Golomb.... . Campana, n. caldana, caldura; piò na banduna , prepdere, una caldana, scalmanarsi, scarmanarsi. -ulturdus venstrutte candanns. Ch'am fan tine dipevanne. Chi mi povrom ch'i meuir. let Bearing at it a dispersion .ie. Liebated , m. candalatio, colui che sostiene: l'estremità delle vesti pretalesche with the state of . Coupens in caldens calderone, vagello; caudera granda, calde-Carrand; vala. spalmare, ini- calderetto, calderottino, caudera, CATURE in w. a. calturare, legare. he GAURURA in the calore, caldo, CAUSA, n. cagione, radice, ra-Granch i veui dela a gaun cusine gione, causa, cagionamento, ma-Ch'a son trop cand a ciupine. Isl. tena, colpa; an causa, per ca-Ma tute ste spesonne, e couste feste gione, a engione, per colpa; peita Pavi mai saje a chi l'ha travajà causa, cagioncella, cagionuzza.

( stinte

In linea d' giari ch' noi avio pr si ture d' causs, calcitrate, e fig.

si giudica all'udienza del Magi-lersene disfare. strato, o giudice; causa d'apel, causa d'appello, quella che si trova in grado d'appello avanti un tribunale superiore per far riformare la sentenza pronunziata dal primo giudice; causa d'intervent, causa d'intervento, term. leg.; causa somaria, term. leg. causa sommaria, a ciò che si giudica senza le forme, e provedure solite; giudiche le cause, tener ragione; causa d' concors, causa di concorso, term. leg. Diz. leg. Reg.

CAUSATO, term. leg. e amministr. causato, bilancio che le amministrazioni civiche, e comunali presentano annualmente alla R. Intendenza riguardante i redditi, e le spese dell'annata. Diz. leg. Reg.

Cause, v. a. causare, cagionare, produrre, esser cagione.

CAUSIDICH, n. term. leg. causidico, quegli che tratta, agita, o in qualsivoglia modo difende causa giudiciale, causidich, sinonimo di procuratore. Diz. leg. Reg.

Un causidich famous dl nost senat L'a tratà coul afè propri pr cheur, E fait de all'aversari le scach-mat. Poes. ined. dl'Arm. can.

Causona, n. acc. di causa, causaccia, causa di gran rilievo, importanza, causa di grido.

CAUSS, n. calcio; de d' causs, dar de' piedi, calcitrare; tirè i causs, tirare il calzino, morire;

An causa d' Margritassa as son resistere, ripugnare, far fronte, ( estinte. Balb. imperversare, dimostrarsi ingrato; CAUSA, term. leg. causa, con- dè 'n causs a l'ola, mandar al testazione che si discute, e che diavolo, non più saperne, vo-

> Tra tant i son ant coula ... Ch'i veui dè un causs a l'ola Pr nen stè li a crepè. Isl. Fin all whim causs, fine all'ultime Gieuga fa d'eroch, bestemia, giura ('l faus Besetera ... guardè'n vissi ancarnà San chita fin chi tiro j'ultimearks comi . Cas. quar. Caussa, n. calza.

Sensa causse e men an testa Scarpentà com d' sfrosador.

-Caussà, part. calzato. Caussagna, n. argine, alzata, ciglione, rialto di terra posticcis, fossatello.

Sai intra d'ris al lait L'è giusta vostr fait : · D'ande per le caussagne Fasand i veust consert Signore magne. Isl. CAUSSAMENTA, n. calzare, calzo,

CAUSSE, v. a. calzare, vestire il piede , o la gamba di scarpa; o calza, o simile; tornesse causse, ricalzarsi ; caussesse le braje, cioè porte le braje, prender il comande, il regime, il governo, governate, comandare. 🔻

· Quand a j han acaparaje ' A comenso lingerment A caussesse lor le braje 🗀 Ma così insensibilment. Isl. CAUSSET, n. calzetta, calza; pè del causset, pedule; causset a la cagassa, o scagassa, calze a cacajola, a cianta, penzoloni; causset drapè, calze feltrate; senza causset, sgambacciato. CAUSSETAS, N. aco. calzaccia.,

calzerotto calzerone. CAUSSETT; m.ealzajuolo, calzettajo. . Caussura, n. calce , calcina;

cavert d' caussina, incalcinato; curvì d'eaussina, incalcinare; tanpa dla caussina, V. Tanpa; caussina *bagnà* , calce spenta.

CAUSSINAS, n. acc. di caussina, calcinaccio.

. . CAUSSIEL, M. fornaciajo. CAUSSIERRA, . a. calcinaccio. . L'è leste com un ciuch

11. Patis la conssinera. A tomb dl mal massuch Ma d'che manera.

CAUSSION, term, leg, n. cauzione, mallevadore, sicurtà, chi sta cauzione; caussion, term. leg. cauzione, sicurtà, malleveria, assicuranza, *Diz. leg. Reg*.

CAUSSIONE, v. mallevare, star cauzione, o pegno, fidanzare, entrar mallevadore, pagatore per qualcheduno . Alb. assicurare, far sicuro altrui col proprio.

CAUSSIONEMAN, v. franc. n. satisfazione, strumento o atto di malleveria, di sicuranza, per cui taluno si obbliga di soddisfare ad un obbligo altrui in mancanza del ] debitore, e più ordinariamente cauzionamento, e dicesi del denaro, che riscuote il governo da alcune professioni ed arti da ricevidori ec. Alb.

calzaccia , calzerotto , calzerone.

CAUSTE, a CAUSSETE, n. calzajuolo, calzettajo.

-Caustice, caustico, e fig. mordace, satirico, maligno, pungente. CAUSTES, n. dim. di caussa, calzino.

CAUSTON, n. acc. di cquesa. calzerone, calzerotto.

CAUT, agg. riguardoso, provveduto, previde , rattenuto, accorto, pensato, sagace, prudente, guardingo.

CAUTAMENT, avv. cautamente, con cautela, prudentemente, sagacemente., accortamente, giudiziosamente.

CAUTELA, R. CAUtela, ritemutessa, prudenza , accortezza , sagacità , pracaucione, e pollevaria, sicurtà, pegno, cauzione presso. i leg., V. Diz, leg. Reg.

Gautelà , nort. cautelato.

CAUTELE , v. a. cautelare , assicurate; *cautelesse, n. p.* cautelarsi assicurarsi CAUTERI , n. incesso - rottorio , cauterio.

Cauterisà, part. cauterizzato. CAUTERIST, v. n. cauterizzare, far cauterio.

CAVA, no buca, fossa che si fa cavando, cava, e parlandosi dei luoghi donde si cavano i metalli , e le pietre , miniere ; cava dla canssina, fossa, buca della calcina spenta.

CAYAGN, n. paniere, canestro bugnelo, bugnola.

A: l'han tirà daspart la masovera Pregandla ch'ai buteissa ant un cai (yagn

CAUSTAS, n. pegg. di caussa, E ch'ai arcapiteissa ant quaich ma-( nera. Calv.

Ma per fe berbote l'ola L'ha brusa fin i cavagh: Gavacna, n. paniero, paincre, cofano; lasse unde toli per la

cavagna, non parlar più di quello, abbandonarne il discorso, "rimuny anche ad altri use beath de prints

Cavagna i paniere paniere cel riestro pienelia a monog ra ougo! Cavagnassa jve. &ccl eanestraceid. Chyache, n. . banfiera 63,0 colac nato cestardolo: and conounted

Cavagnet a Chvegnovaf dimendi cavage; parierugido ; penierina; cavagaeta d'giounell Breeker, esfanetto, panieruziola ("palierina") Dugacitita; bugholifa, ALGVAL

· Caveoning જ. પીરાંભી લીં પંચમસમાસ cancetrino ( "candstretto", can estrete lo queamestrutetto canestruolo par nierino, cancetrazzo, panieretto panierazio y panieranoino, panie razzele, icanestiettinopia ojous i

OATASER, cavallere cuidfer serventus cavalier d'affidre. Lavalière d'alcuna donna. Era cavalier d'amore della marchesa. Libri Mot. Cavajer Windustria dicesis per dispresso with tions again a sale spese altrui scrocoando queli che pudificavajer gran ores candidre altra cosa, cinè stressor anna its

GAVAL, ON CAVARE CHARGE ANTE covat ch'a wa d'antra :catallo ehervardir postunue; əmehidi dei caval, scavalcato; calè desirenti; sière : corsiero que anal pare burga, cavallo inflatichevele; caval [cavaliere, oaval; per bravata,

cavallo travagliato dallo sprohajo, tive piagato ai fianchi dal continuo spronarsi, esse a cardl, fig. essere a buon porto; de un caril, dare un cavallo p cioè Trustare o nerbine alcuno alzato a cavilluccio da un alema, es cha che un cavallo di questa fatta; si dice, che tecco un cavallo. Es. Noi altri pedanti abbiam per peggio il dar in una sassasuola allo svoltar d'uni caid o i che se holloccassimo un cavallo a brache calate dayli seolari. Dis Bok Merito unicavalipuleritate unicavallo, e dicior di eli ha fatto un errore ci o è politico malecia alcuatibosa, Ant un a caval, esse leve a caval, letar alcuno of essertievato a cavallo; dar la baju, cusere burlato; caval anneght candle latters stalloue; caval castra, cavallo castrate; cause obors respalls bolso tabal onbrosquaralla ambrosa : eaval chang and talaje las course y orie. cavallo cortaldos cural fortala smaph. 43 carrelle forte per lu strapauro; che reggerla fatica; caval duselas; cuinto da sellu; eaval der have, cavallor der some? cuvul da earosai, cavallo di cartomi, eavab da emicon reavallo da carretta; caval via vivi envello di tivo que avail de poster, establo di posta : Caval de parada ? Cavallo beho in apparenza, beli inibisto, scuvaleato, euvat dascorsas, cor- le fig. bella apparenza, poca sor stanza carat de gonela, cavallo bero; caval gigg, palasreno, wi pieno di vizi; caval, uno dei peti spo; orio d'i savai , rignate; ea- del giuoco degli scatchi, ed una val mat, rabbies, caval d'fini- delle figure de tarocchi, cavallo, ch'a putit; ch'a l'ha le sugaravel, ammonizione; caval, termine di

scuola, sculacciata, sculaccione, colpi di mano, o di sferza dati cavalluccio; cavalet, term. de'fasulle natiche; caval d'artorn, ca. legnami, piedica, pietiche, struvallo di rimeno; mentè sul caval mat, scorrere, o correre la cavallina - montar sulle furie , cavarsi ogni suo piatere tenta frenci o ritegno

J'è pa forma d'apasicie ... Quand a son sul caval mat · Tant le giovo com le veje .. L'han la testa piena d' rat. . . . Isla Mat com un caval, metto de seite

cotte no specciato, a spolpato, o matto tredici mesi dell'anno, met. spogliazza; ed anche cavallo.

CAVALANT, n. conduttiere, condottiero, cavallaro, baronciajo, guida di cayallo di carico, o baroccio,: che i Romani chiamano buttere. \* \* \* \* \*

CAVALABIA . M. cavalleriz , moltitudine di gente a cavallo. 📖

CAVALARIS - n. cozzone , cayalcatore, cavallerizzo.

CAVALARISSA, R. CRYBHerizza, lungo destinato all'esercizio del cavalcare, term. de' cavallerizzi; che lira, bica, sdegno; piè la cavalina, significa l'arte stessa, e l'insegnamento del cavalcare. Es. Andava cabulo italiano cavallina significa ogni matting alla cavallerizza, e altra cosa, cioè sterco di cavallo, maneggiava molti cavalli.

cavallaccio, rosta, wet. sbrigliato, tar in furie, correre, scorrere la

CAVALERE, v. a. cavalcare, saci cavallina. valciare accavalciare.

And the first

CAVALET, TAKSPI, cavaletto, tro- CAVANETA, porta fiasuhi. spolo. . Granie Delle

CAVALET, M. eculeo, cavalletto, mento di legname che serve a tener ferme e salde le travi e i panconi mentre si seguno, e serve anche ad altri usi; cavalet, term. de' pittori , seggio , strumento di legno da potersi abbassare e sollevare, di cui si servono i pittori per reggere le tele, e tavole che dipingono; cavalet, term. de' muratori, capra, araese a uso di regger ponti o palchi posticci a chi dipinge mura, o fa altro lavoro intorno agli edifizi.

CAVALIA, O. GANARIA, COTTEGGISTO, strumento fatto di due hastoni a uso di battere le biade, dicesi manfanile il hastone maggiore, che si tiene in mano, e vetta, o calocchia la bacchetta che batte, il cuojo che congiunge il manice cella vetta si chiama conbina.

CAVALIN, dim, tonsino, bidetto, cavallino

i Cavaluia, o Gavaluta, cavalla giovane; savalina, met. stizza, andar in collera, stizzirsi, il vocome colombina visterso di co-Cathan, no peggo di caval; dimbo; monte sia cavalina, mon-

CAVAL LEGER, M. cavalleggere, CAVALE, m., b. medico de' ca- seldato-, a cavallo, armato alla 1973

CAVALERASCH, equestre, caval- CAVALOS, n. pegg. ronzone, cavallone, gran cavallo.

CAVATINA, cavatina, termine mu-

sicale, aria breve, senza ripresa, Sorù da la caverna, scavernare. che si trova spesso ne' recitativi obbligati.

CAVE, V. Badola.

CAVE A SIGNATIS, prov. lat. guardati da chi è segnato, cioè da' gobbi, ciechi, zoppi ec.

CAVBI, n. capello, crine; piè

per i cavei, acciuffare, accapigliane; taje i cavei, tosare, ton-la cavessa, far fare a modo noslere; discutì i cavei, scrinare; stro, guidare alcuno alle nostre cavei ris, aris, capelli ripresi, arriceiati, crespi; cavei desteis, mano. capelli spresi, ripresi, e spesi non sono nel dizionario, ma come nota l'editore ed annotatore delle voci e modi toscani raccolti dall'Alfieri, sarebbero degni d'esservi regi- redine, arnese che si mette nalla strati, avei un per i cavili, averlo in sua balia, in suo potere, tirè un per i cavei, tirarlo pe capelli indurlo quasi per forza, e contro sua voglia ad alcuna cosa; drissesse i cavei a quaicun, arricciarglisi i capelli, il pelo, inorridire. A fa drissé i cavei, grani la pel. Cas. par. Caviassu, part, zazzeruto, ca-Oh che afè quand am torna a me- pelluto, capillato. I cavei tuti as drisso per punta. cavicchia, caviglio, caviglia; avei Ricr. d'l'aut. l'acavicc, sesser fortunato, riuscir Giapesse per i eavei, accapigliarsi, bene in tutto, fortuna, e poi

piumosità di capelli. CAVERNA, n. speco, spelonca, Venta propri conunì spelunca, caverna.

Pr là ant una caverna a j'era ancor . Caviera : Caviura, n. zazzera, Sotrà 'nmes'l rotam a la framenta chioma, capillatura, capigliatura, La spa ch'un di portava coul gran | capellamento, capellatura, ca-( sgnor. Calv. pillizio.

CAVERNOS, agg. grottoso, cavernoso.

CAVES, CAVEST, CAVESTR, CApestro, capresto, cavezza.

Cavessa, n. cavezza, briglia, capestro, quella fune o cuojo a uso di tener legati cavalli, o simili alla mangiatoja; mne per voglie comuni, aver il freno in

E com meistre dla finessa! A van mnand con tuta pas I patron pr la cavessa. Ish CAVESSON, n. acc. CAVEZZOBE,

testa dei cavalli per maneggiarli. Cavia, n. caviglio, caviglia, cavicchio, piuolo, randello, cavia del pè, capella, noce, quell'osso. che spunta in fuori dell'estremità anteriore dell'osso della tibia;

CAVIAL, V. Cabial.

cavia d'un strument, bischero:

( moria | Cayico, n. cavigliolo, cavicchio, accapellarsi, fare a capelli, pi-dormi, aver la fortuna in poppa, gliersi a capelli, spellicciarsi, la fortuna sorridere ad alcuno, rabbuffarsi; sensa cavei, calvo; aver la lucertola a due code, esser perde i cavei, incalvare; cavei, nato vestito.

An tuti i soi impegn a l'a riusi

Ch'a l'a'l cavicc anter e ben piantà.

CAVIETA, bischerello, bischerino, bischeruccio.

GAVIJ, o CAVIOT, cannello, o bastoncino bucato da una parte per tener al fianco uno dei ferri nei lavori di maglia, cavigliolo: cavij duna scala a man, piuolo, cavicchie, caviglia, cavigno.

Cavitassion, n. cavillazione, gavillazione, sofisma, argomento fal-

lace; sofisticheria, cavillo.

CAVILE, v. p. gavillare, cavillare, cereare, produrre sofismi, arg**emest**i f**a**llaci , sottilizzare, eccedere in troppo minuziose cauabbiano apparenta di novità, sofisticare.

Cavicos, agg. gavilloso, puntuoso, cavilloso, sofistico.

Cavion, . bandolo, capo della matassa; trovè 'l cavion, ravviare il bandolo, e fig. comprendere, capire.

CAVIOT, n. cavicchia, cavicchio, cavigliuolo, cavicchiotto, cavigliolo.

Cavità, n. caverna, cavatura, cavità, cavernosità.

CAVIURA, V. Caviera.

-CAVORET, CAVORAT, non si registra questo nome proprio di una villa situata sulla collina di Torino, se non perchè ha dato luogo alla seguente frase Papa d'Cavorat.

Costa sì l'è bin da scrive

Fin al Papa d' Cavorat, Isl. GAVRIA, O CRAVIA, n. unione di più travi o legni ordinati a triangolo per sostenere tetti, cavalletto.

CAVRON, ni acc. caprone, becco,

becco grande.

Cr, nono, papà grand, non-sione de' beni a' creditori. no, avo.

CEA, GRÀ, n. cannajo, graticchio, graticcio, per lo più di vimini a uso di riporvi pane, o castagne.

CECA, n. colpo dato con un dito, o più, buffetto, e nome proprio sincop**ato , e c**orrotto da

Francesca.

CECAIRE, n. balbo, balbuziente. CECALENDNE, Proje, n. pidocchioso, cencioso.

CECAMENT, avv. ciecamente, alla cieca, al bujo, senza osservare, mirare, inconsideratamente.

Сеси, ( coll'e larga ) Francetele, inventar ragioni false, che sco, corrotto e sincopato da Francesco; anche la lingua italiana ha Cecco sincope di Francesco. V. Diz. Bol. voce cecosuda; Ceca, Francesca.

CECHE, v. a. schiacciare.

Cecoi, Cecoi, n. diguazzamento. Cecosì, Cecosì, part. diguazzato , sciacquato , dibattuto.

Creote, Creote, v. a. diguazzare, sciacquattare, il diguazzare che si fa de'liquori ne' vasi non interamente pieni, e talora sciacquare, e diguazzare alcuna cosa nell'

acqua, per pulirla ec.

CEDE, CEDI, v. n. cedere, arrendersi, piegarsi all'altrui volere, concedere la preminenza, confessarsi inferiore, sottomettersi, piegare, o piegarsi, dar luogo, ritirarsi, concedere, rinunziare, rilasciare.

CEDENT, part. cedente, arrendevole, pieghevole, e cessionario, term, for.

CEDOBONIS, v. lat. e for. ces-

CEDOLA; n. cedola, polizza,

scrittura privata obbligatoria, e talora monitorio.

CRDOLETA, n. dim. di cedola, polizzetta, polizzina, polizzino.

Cenù, part. ceduto, arreso, sottomesso, piegato, rilasciato, rinunziato.

Cer, n. cielo, firmamento, paradiso, clima, aria, etera.

Cela, n. cella, camera de'frati, e delle monache.

CELÀ, part. celato, nascosto, occulto, tenuto segreto.

Cut, v. a. celare, nascondere, occultare, tener segreto, non manifestare.

Celebrato, part. celebrato, esaltato, magnificato con parole, lodato, encomiato, renduto celebre.

Celebrant, n. sacerdote che celebra, celebrante, sacerdote.

Celebrassion, n. celebramento. celebrazione, celebrità, pompa solennità.

..., Селевратов , п. celebratore.

CFLEBRE, agg. celebre, illustre, chiaro, rinomato, famoso, famigerato; celebre ant le faule, fayoloso.

Celebrare, v. a. celebrare, lodare, encomiare, magnificar con parole, onorare, esultare, levare a cielo, render celebre, dar rinomanza; celebre le feste, celebrarle, solennizzarle, attendere agli esercizi di divozione, astenendosi dai meccanici; celebre n contrat, celebrare un contratto, rogarlo, distenderlo, e soscriverlo.

CELERE, O ACCELERE, v. a. accelerare, affrettare.

CELEBITA, A. celerità, velocità prestezza.

Celest, agg. celeste, celestino, celestiale, e fig. sovrumano, eccellente, divino, straordinario, agg. a color, celeste, azzurro, ceruleo, cilestro, celestino.

Celestiale, agg. celestiale, appartenente a cielo, degno del cielo ec.

CELIBA, o CELIBATO, voce ital. n. celibato.

Celibe, agg. celibe, casto, libero, smogliato.

CEMI, o CIUMI, dicesi delle vivande che stando sul fuoco non cuocono a ragione, e anche delle legna quando non abbruciano, covare, ristagnare, Zal. intristire.

Cenacol, n. cenacolo. Cenbalo, n. gravicembalo.

CENGIA, CINGIA, SENGIA, SINGIA, cinghia, cigna, straccale; cengia del petoral, striscia di cuojo che si pone al petto del cavallo, pettorale; butè s'le singie, porre alle strette, fra l'incudine e 'l martello.

CENGIE, CINGE, SENGE, SINGE, legare con cinghia, cinghiare, cingere, e fig. dar busse, battere, bastonare.

CENGION, acc. di cengia, cignone, coreggia che sostiene la gabbia della carrozza, e simili, e contraccignone la parte dell'arnese d'un cavallo da carrozza.

CENIA, sorta 'd'insetto, che rode le foglie, ed i fiori delle piante, e degli alberi, bruco; per quel piccolissimo tessuto di seta, che imita in qualche modo il corpo del bruco, e col quale si fanno lavori, e ricami, ciniglia.

Cenil, Ceni, n. stanza de' cani da caccia, canile, fig. stanza male

in ordine, sporca ec.

CENOTAFIO, SIMITERI, n. cimitero, cimiterio, campo santo.

CERS, n. censo, rendito, reddito annuo; cens vitalissi, reddito vitalizio.

> Voi ch'i avi contrat un cens Con'l medich e spessiari.

censura ecclesiastica.

rino , Censore.

Censure, v. a. censurare, giuche dire, tagliar i panni ad uno. mal'occhio.

CENTAURA, erba notissima, cen-

CERTIN, o CENTESIM, moneta di rame, la centesima parte della lira . centesimo.

CENTRETE, misura di lunghezza. che vale la centesima parte del metro , centimetro.

GESTIRÀ, part. centinato, curvato, piegato a modo di centina, archeggiato.

CENTINE, v. ridurre in forma di centina, centinare, curvare, archeggiare.

CENTINURA, nom. centinatura, curvatura, piegamento in arco,

CENTRAL, n. centrale.

- CENTUPLICA, o SENTUPLICA, part. centuplicato.

CENTUPLICAE, SENTUPLICAE, v. a. e talora n. centuplicare.

CENTURION, n. capitani d' sent om, centurione.

Cera, n. cera, volto, faccia, sembianza, aria di volto; om d' doe cere , falso, doppio, ipocrita, soppiattone; cera da sgiaf, dicesi nel significato di viso grosso, paf-Ric. dl'aut. futo, giocondo, da carnovale, o Causon, m. censore, critico, cor-lin quello di volto che s'attira gli rettore, riprenditore, revisore di schiassi; cera freida, viso duro; componimenti; censor, nome di se bona, o cativa cera, sar buona, dignità nella R. Università di To- o cattiva cera, accogliere allegramente, o bruscamente, volentieri, CERSURA, n. censura, critica, lo mal volentieri; cera da impecorrezione, riprensione, condan- rator, cerona, cerazza, bella cera, nazione; censura ecclesiastica, ariona allegra; val pi un piat d' bela cera ch' tuti i piat del mond, la vivanda vera è l'animo, dicare delle opere altrui, criti- e la cera; fe na cera afrosa, care, correggere, riprendere, trovar far il viso dell'armi, guardar di

> Sai ven quaicun a vedme L'è subit sospetosa

Am fa na cera afrosa

Ch'as peul pa disse d'pi. Isl. Cera da pom cheuit, viso da frittata rivolta.

Cerassa, n. acc. grande cera. CERCATOR, n. cercatore, non si

dice, che de' frati laici, che vanno questuando.

Cerce, Serce, n. cerchio; cerce dla cuna dii bambin, arcuccio; stè, tnì ant i cercc, stare, tenere nei limiti del dovere, contenersi, raffrenarsi , contenere , raffrenare .

CERCE, SERCE, v. a. cerchiare.

Cercier, n. ghiera.

CEBRA, man. di saluto, addio, buon giorno, la saluto, la riverisco.

Ceresa, n. frutto, ciriegia; conserva d' cerese, diamarinata; de ceresa, ciriegiuola, ceresa marena, cioè l'atto del certificare, atteciriegia marasca.

Così m'acapitlo Ch'j veui nen lese Ciapo na corbina Vad per cerese.

CERESA, n. albero, ciriegio; ceresa marena, amarino, se si dice dell'albero.

: Cenese, n. pianta di ciriegio, ciriegio, ciliegio.

ciriegio, ciregeto.

CERPOJET, n. cerfoglio, erba nota. CERICA, n. cherica, chierica, approfondirsi. tonsura.

Cericà, part. chericato, chiericato.

chiericale.

Cerica, n. cherico, chierico; gran cerich, chericone, chiericone.

CERICOT, CERICHUS, dim. chierichetto, chericuzzo.

Cerlac, Pionosa, Strobion, specie | piastri ec. biacca, cerussa. di lodola.

Cerlin, alquanto allegro dal vino, cottiecio, ciuschero.

CERT, agg. certo, veridico, sieuro, chiaro, infallibile, indubitato, prefisso, determinato ec., tolici, tempio, chiesa. alcuno.

per verità, in verità, indubitatamente, senza fallo, senza dubbio.

Centraci, ni testificazione, testificato, V. Certificato.

Gentifica, part. testificato, ve- scialacquare. rificato, attestato, accertato.

certificamento, accertamento.

stato, meglio che *certificat*o, e vale testimonianza, onde aver i suoi attestati, vale aver i suoi documenti per produrli.

CERTIFICAÈ, v. a. accertare, testificare, certificare, attestare, far certo, far fede, entrar mallevadore, venir al chiaro, andar al fondo d'una cosa, approfondirla, chiarire, verificare; tornò CERESERA, n. piantamento di | certifichè, raccertare; certifichesse, n. p. toccar con mano, palpare, accertarsi, chiarirsi, verificarsi,

Certosa, n. monastero dei cer-

tosini, certosa.

CERTOSIN, n. certosino, cioè CERICAL, da eerich, chericale, | dell'ordine dei monaci instituiti da S. Brunone.

> CERTUN, pron. cotale, cert'uno. Cerusa, materia di color bianco a uso de' pittori per comporre colori, e de'medici per fare em-

> Cesa, n. chiesa, congregazione de' fedeli; pcita cesa, chiesino, chiesitina, chiesicciuola; chi frequenta le cese, chiesolastico; cesa, pel luogo dove si radunano i cat-

Dis el vangeli ch'nostra santa mare CHRYAMENT, avv. certamente, La cesa ogi 'n propon pr riflession Ch'ant coui temp là (stè atent) a

( j'era 'n pare CERTIFIEM, n. certezza, sicurezza. De couich'a conto propi per da bon. Cas. par.

Mangè'l bin d' set cesie, dissipare,

CESIOTA, n. dim. di cesa, tem-CERTIFICASSION, n. testificazione, pierello, tempietto, chiesuccia, chiesiuola.

Charifularo ; w. : certificazione, Cassà, part. cessato, intrala-

sciato, fermato, fermatosi.

mente, desistente.

termissione.

CESSE, verb. neutr. cessare, al modo infinito. dicessare, finire, fornire, intralasciare, rifinare, ristare, restare, balbuziente, troglio, scilinguato. mancare, tralasciare, omettere, fermarsi, desistere, rimanersi dal butire, balbezzare, balbotire, balfare una cosa, astenersene, pre-l'buzzire, tartagliare, scilinguare, termettere; nen cesse, non ces-cincischiare, barbugliere linguetsare, non fermarsi, non ristarsi, tando confusamente, linguettare, continuare, perseverare, proseguire, seguir sempre, non darsi posa, non riposarsi. . :

Cession, m. cessione, cedizione, abbandono, rinuazia, e dicesi a uso di soprapporre al fuoco spesso di beni, ragioni, diritti, pajuoli, calderotti, e simili. che altrui s'abbandonano.

CESSIONARI, n. cessionario, dicesi | Trant e set o trant eut agn in senso passivo di colui, a favore Bianca e rossa com la chena del quale è stata fatta la cessione, Desgagià pa pi ch'un scagn. Isl. o trasmissione di qualche credito, o diritto ec., o che si è fatto motoben d'cher ansem, e anche carico, e causa propria di qualche de carosse, carreggio. Es. Onde il colui, che ha ceduto ad altri i cammini non potea venire. G. V. ovveto ha trasportato a carico altrui cavalli, e somieri, e carreggio,

Cerl, v. n. zittire, fiatare: da aoi si usa per lo più colla negativa non.

I fieui ch'a l'ero docil ubidient

che, pronome di sostanza, il quale, la difficoltà dove non è.

sciato, restato, ristato, trala-la quale, che, vost pare che voi ame, pronome di qualità; che CESSANT, part. pr. cessante, fi- pare amoros, che, quanto; che è pure una particella congiuntiva Cessassion, n. cessagione, ces- dipendente da un verbo, come: samento, intralasciamento, tra-li seu ch' jer i sè unu da Turin, lasciamento, interruzione, pre-le si traduce per che, oppure si tralascia ponendo il verbo seguente

CHECAIRE, TARTAJA, n. belbo, Checue, v. n. balbettare, balbalburiare.

CHBCCO, n. figliuolo di vezzi, creato. Vas. V. Beniamin.

Chena, o Cadena da Feu, catena, Cousta fia l'ha mal e pena

CHER; n. carro, treggia, veicolo; debito; obbligo ec. spettante ad carreggio del re che adducea la altri. In senso attivo dicesi di vivanda all'oste per gli sfondati suoi crediti, beni, o diritti ec., 8. 58. 4. Erano tanta gente, e qualche suo debito, obbligo ec. Che la minore oste teneva più d'una e mezza lega. Lo stess. 11.86.1. Cher trionfant, carro trionfale; serchè set roe'nt un cher, cercare cinque piedi al montone, tredici Rispondo ai pare e ai lasso gnanc | in dispari, il nodo nel giunco, ( cetì. Cas. par. l'aspro nel liscio, vale non si con-CHE, pron. relat. che, quale; tentar del conveniente, e metter Coul viagi ch'i t' trover Astà la su coul cher

Cherde, v. a. e n. credere, prestar fede, aver fede, star alle screpolato ec. parole altrui, seguir l'altrui parere, tenersi, attenersi all'altrui parere, giudicare, dubitare, reputare, portar opinione, farsi a credere, immaginarsi, pensare,

CHERDENSA, n. credenza, armadio, credenziera, armario, dove si pongono le cose commestibili.

stimare.

Una cherdensa marsa Ficà la ant un canton Ch'a fa na tal comparsa Ch'a par un such d'arbron. Isl.

CHERDENSIN, n. dim. piccolo armadio, armadiuccio, armadiuolo.

Armetendie poch pr vota Coule ciav e coui ciavin Del granè, dispensa e crota Dij burò, e dij cherdensin.

CHERDENSON, n. acc. credulo, che crede di leggieri, credulis-

simo, semplicione.

CHERPÀ, part. scoppiato, crepato, aperto, rotto, spezzato, spacciato, sbonzolato, crepato, colui cui sian caduti gl'intestini nella coglia; *laver cherpà*, labbra spaccate, crepolate, rotte, scoppiate; cercc cherpa, cerchiato scoppiato , rotto ; *cherpà* , agg. d'alcuno cui sian caduti gl'inte-[ciata, stiacciata, pane schiacciato, stini nello scroto, ernioso; cherpà, messo a cuocere in forno, e. ne agg. d'uomo, fortunato, selice, sono di molte maniere. nato vestito.

disgusto grande, cordoglio, tra-sent, levà, lievito, sermento.

vaglio sterminato.

CHERPADURA, CHERPASSURA, CHER-PURA, n. fessura, crepatura, spac-E chi t'eu date d'l'eui. Isl. catura, screpolatura, fesso.

CHERPASSA, part. sfesso, fesso,

Le gambe cherpassà Ch'ai van coland tavota Ai ten sempre fassà

Con d' pel d' marmota. Isl. CHERPASSE, v. n. crepolare, screpolare , fendersi, spaccarsi, aprirsi,

far crepaccio, spaccarsi.

CHERPE, v. n. crepare, scoppiare, rompere, rompersi, creparsi, aprirsi, spaccarsi, perire, morire; cherpè d' ride, smascellare, scoppiar dalle risa; cherpè d' sanità, godere la più persetta salute; cherpe, att. crepare, rompere, spezzare, spaccare.

> Pr piasi sh' loli j ha faje: (L'è stà un rie da cherpe) An sautant l'ha sciancà 'Ibraje Ch'ai drochero giù sui pè.

Cherpesse, sbonzolare.

Cherro, n. carpine, carpino, albero notissimo.

CHERPOGN, FAT, COCIONÙ, insipido, passo, scemo, immezzito, scipito, l'Alberti ci dà spongioso ma non è di Crusca.

CHERSSE, v. a. crescere, aumentare, accrescere, en. a. crescere, crescere in età; 'l pressi a cherss, rincara, cresce.

Cherssenssa, n. focaccia schiac-

CHERSSENT, term. de' cont. stru-CHERPACHEUR, n. crepacuore, mento rusticale, roncone; chers-

Chersson, n. nasturzio, acqua-

scenza, incremento, aumento.

parti gangolose della gola, senici. Itire il cuore, dar l'animo. CHEUI, v. cogliere.

Caressè coula bernufia Ch'a ramassa e cheui'l mnis.

Cheuse, v. raccogliere, ricogliere, ricorre, V. Cheui.

Ouand la canicola 'Cheus la servela. Calv.

Mi ste erbe i cheujo Quand i m'aneujo. Lo stess.

CREUR, V. Coram.

com a va, ben cotto, stagionato, perdersi di coraggio, avvilirsi, cotto a ragione, crogiolato; cheuit, sbigottirsi, venir meno; lontan fig. innamorato ec., ubbriaco ec., da j eui, lontan dal cheur, la addormentato ec.

Sti povri torsacoi a l'ero cheuit

CHEUITA, n. cotta, cottura, cocitura, e per certa quantità di | Cheur a la man, sgiffreme la cosa. roba che si cuoca in una volta, come una cotta di pane ec., cotta.

A l'ha cuij na mina E quatr cop d'agian Pr se tanta farina

D' bona cheuita, di facile cuoci- la mal in corpo, a mal in cuore;

tura, cottojo.

interiore; stè a cheur, calere, slarghè'l cheur, sentirsi consolare, calersi; gave'l cheur a quaicun, riconfortare, tornare a nuova vita, cavargli il cuore, cavargli di cuore racconsolare, riaversi. qualsivoglia più cara cosa, alle Le gent a fan j amis pr le monede volte gave 'l cheur, vale cavar il Ma lo fan d'rair pr cheur e pr virtù. cuore, dar piacere infinito; cherpe Massime quand a Phan pr so boneur

tico, cerconcello, agretto, cre-ll'I cheur a quaicun, crepargli il cuore, sentir sommo dispiacere, CHERSSUA, n. crescimento, cre- dolore; avei cheur, aver coraggio, far cuor duro, osare, far del CHERSSUE, tumori, o enfiati nelle cuor rocca, sofferire il cuore, pa-

Tavras pa pr chiteme

Un cheur così crudel. Isl. Tochè'l cheur, toccar il cuore, Isl. cioè far gran piacere, andar sino all'animo, dar gran consolazione, piacer fuor di modo, e talora convincere, muovere, persuadere, convertire; uni dal cheur, venir dal cuore, esser sincero, procedere da affetto; avei'l cheur sui laver, sla lenga, parlar since-CHEUIT, agg. cotto ; bin cheuit ramente ; cusohè , perde 'l cheur. lontananza ogni gran piaga salda: 'l cheur m' lo disia, il cuore me Sentiend couste rason tuti pien d'ira lo diceva, presagiva; cheur a la Ai guardavo pi nen nè di nè neuit. man, cuore in mano, siate sin-· Calv. cero, parlate sinceramente.

... Capisso ch'voi aitri i fè l'amor.

( nen d' rossor. Mi son lontan dal crede ch' l'amesse ( sia un delit.

Cas. com. Costè 'l sang del cheur, costar Da fè na cheuita d' pan. Isl. molto caro; con mal al cheur, cheur d'roch, cuor di bronzo, CHEUR, n. cuore, animo, parte di smalto, di macigno; sentisse

Gran crussi an testa e gnun gatij al chera, vestir assettato, attillato, Cheur, term. di giuoco, cuori, chera vale limosinare, andar pezuno de' quattro semi delle carte zendo. da giuocare; trionfè da cheur, da piche, trionfar cuori, piche ec.

CHEUSE, cuocere; cheuse an bianc, lessare, e parlandosi di

pesci, truttare.

Un maln'aspeta n'aut; proverbi vei, E se'l povr om veul cheuse a droca ('I forn. Cas. par.

CHEUSSA, n. coscia.

Chi ha la pansa cheusse e gambe Ch'a son gonfie com d'balon. Isl.

CHEUSSO, o Cosso, sorta d'erba che nasce in mezzo alle biade, gittajone.

Cheuv, n. bica, covone, quel fascetto di paglia legata che fanno i mietitori nel mietere.

CHEUVA, piccolo fascio di paglia a uso di coprire i tetti. Pip.

ripetuto si volge pure per chi, e meglio per altri.

> Chi tuss chi l'ha i braghè Chi peul pi nen stè'n pè.

Cas. quar. CHIAL, o CHIEL, pron. masc. egli, ei, e'.

Ch'a sa dov'andè a sosta quand a N. Chiet. ( pieuv. Cas. par.

E chiel cred cancele soe trufarie. Folle dl'Ar. can.

CHILA, pron. fem. ellà.

chiamano alcuni confetti, come V. Achietè. uva, castagne, chicca.

Chicra, o Chichera, n. tazza, chicchera , e met. attillatezza lusso, attillatura; andè an chi-

( cheur. Balb. in gala, l'italiano andar alla chic-

Cuiero? pron. chi è quegli? chielo ch'a tabussa? chi è che picchia? chi è quegli che picchia? chi picchia?

Cos è so? chielo ch' mord?

Che è tiò? chi morde? chi è che morde?

CHIET, agg. cheto, tacito, saldo, quieto, taciturno.

Î giari l'ero lì chiet, ch'a ronfavo Cogià ant un gran prius vsin a un ( legnè. Balb.

Chiet chiet, chietamente, queto queto, pian piano, senza rumore, segretamente, chetamente, secretamente, pacificamente, senza contraddizione, a cheto, di cheto, di piano e di cheto, tacitamente, CHI, pron. chi, o colui che; chi tranquillamente, cheto cheto, cheton chetone, fig. modesto, moderato, tranquillo.

> Bin ch'a passo pr brave e pr chiele Tant ai veulo concede gnun spass.

CHIETAMENT, avv. quietamente, mansuetamente, tacitamente, che-Che chiel sarà benissim d'na famia stamente, chietamente, quetamente,

> Chiere, n. riposo, tranquillità, ozio, requie.

CHIETE, v. a. quetare, acchetare, sedare; chietesse, n. p. rab-Chica, voce con cui i fanciulli bonacciare, quetarsi, racchettarsi,

> Ma criè nen; chieteve Mi j'ai trovà... Col sgnor, ch'ai dìo Glandeve. L'Adel. trag.

Chila, pron. di gen. fem. ella, lei, colei, essa, la.

Tuti i di o ben o mal Chila as vest

Ciancia brontola e as desvest. Fol. piem. dl'Ar. can.

Cano, chilo; fe'l chilo, riposare.
Callogram, misura di peso di
mille grani, chilogramma.

CHIMERA, n. larva, chimera, orco, e fig. invensione fantastica, chimera, vanità, stravaganza, ghiribizzo, sogno, illusione.

Gropandseibaroulècon na zartiera Platon sensa guardeje .... o che

( mincion ( Ai dis) sossì pr voil è na chimera.

Camerica, agg. chimerico, ghiribizzoso, fantastico, vano, stravagante.

I v'lo dio propi mi Ch'a l'è 'n pensè chimerich Ch'as realisa pì.

Poes. ined. dl'Arm. can. Cmwca, n. chimica. Chimica, chimico.

I chimich e j om dot As buto a disputè; Mi m'saro ant i spalot.

Ric. d' l'aut. Cuin, n. chino, basso, chinato,

quato, curvo.

China, term. di giuoco, quantità di cinque numeri, cinquina.

Cama, spezie di febbrifago,

china, china china.

Cament, n. luminajo, lucerna a più d'un lume.

> Nen contenta d' na lucerna L'a vorsù fesse comprè Una lampia e un bel chinchè. Poes. ined. dl'Arm. can.

Catale, v. a. inchinate, curvare, chinare, abbassare, piegare, rinchinare; chine la testa, piegare il capo, salutare con riverenza, e fig. acconsentire; chinesse, inchinarsi, curvarsi, abbassarsi, piegarsi.

Camor, citrone.

CHINURA, n. chinatezza, chinatura, abbassamento, inchinamento, piegamento.

Chiosta, n. chiostro.

CHRI, nuova sorta di mantello con maniche ec., gabbano, pastrano, palandrano.

CHARH, qui registrata perche da luogo alla seguente frase; esse ai ultim chirie, esser ridotto agli estremi, in agonia, in gran penuria, e talvolta essere preso al termine di qualche impresa.

Carsessla, chiunque, chicchessia, qualsivoglia, qual s'è l'uno, tutt' uomo.

CHISTON, O QUISTON, n. cercante, frate converso, laico, questuante, cercatore, e per simil. accattone, mendico, accattatozzi, accattapane, paltoniere.

L'e'n om ch'a l'a nen d'bon Un ossious, un dapoch, un ver chi-( ston.

Poes. ined. dl'Arm. can. Cmsront, v. a. mendicare, accattare, limosinare, paltoneggiare.

Сит, quitato, libero, sciolto. Ciap. E chial m'fa chit d'socredit Strassa'l papè, pa vei?

Not. on. trag.

CHITARA, n. chitarra, liuto.

E dasend man a la chitara

Butoma fora quaich idea bisara.

Balb.

CHITARIN, CHITARINA, dim. di chitara, chitarrino.

Chite, v. a. e n. deporre, abbandonare, rilasciare, abiurare, rinunziare, piantare, lasciare, tralasciare, separarsi, cessare, desistere; chitesse d'una comission, Da la sima fin al fond sbrigarsene, eseguirla, adempierla. Ciap. Disto peui la vrità

Ch'at rincressa chiteme.

Not. on, trag. Disendie con un ton, e con na vous Ch' tuti a ressio la veja anti canton Piena d'amor...e voi volichiteme E ch'i ragas fan tanta ciabrissà. E voi veule pi nen esse me spous. ..... Calv. fav.

Cm viv, Cm va 11, chi è? chi s'appressa? chi viene? stè sul chi viv, star in guardia, badare intorno a seu star canto a seorto: circospetto, all'erta, e star sulle cerimonie. . . r. Com at Otteor n

casotto, casupola, casuccia, casa da contadino ec. poderetto, poderuzzo.

A j'è na carbonera Con tre o quat taule d'hosc A j'è 'n ciabot, na fnera Con tre o quat brasse d'ort.

L'Adel. trag. CIABOTA, V. Ciabot.

CIABRA, n. uccellamento, fischiata, risata, battimento di mani a derisione, chiassata; de la ciabra, sufolare, far le fischiate; ciabra, crava, capra.

Giamai as son sentie Dle ciabre d'coula sort Sigur ch' ventava rie.

S'un fus stait mes mort. Isl. sata, tapagimini, chiasso, schia-||cheri chiaccheri, chiacchi bicmazzo, rombazzo, baccano, ru- chiacchi, chicchi bicchicchi. more, strepito.

O sì s' butrà piorè Con tute cle masnà Van fè na ciabrissà. Mai la parìa.

L'Adel. trag. ital. piem. Una ciabrissà parìa Ant coul leu s'è mai sentia Gnanch da peuich'el mond è mond.

Per tal efet ch'a guardo sta giornà

Sonne andà via? O che ciabrissà!

I son sburdia... Elo na rissa

Ch'a l'han taca? Il Not, on. CLABRISSE, O CLABRASSE, fare schiamazzo, rumore chiasso, stre-Ciabor, in.: cosine., casoccia, pito, schiamazzare, mettere a rumore,

CIACE, voce imitativa del suono che fan le uova, o altre simili cose, allorchè si schiacciano, v si rompono, ciacche.

Poi ciacche batte insieme quello, e .. ( questo Sicchè e' diventan più che pollo pe-( sto. Man.

CIACIARÀ, CUCA, FOLAIRÀ, n. fola, fagiuolata , ciacchiera, chiaechieramento.

CLACIABADA, n. chiacchierata tattamellata, scornacchiamento, scornacchiata, cicalata, pappolata, cipollata, chiacchiera.

CIÀCIARE, n. plur. chiacchera, Ciarrissa, chicchirlera, chias- berta, burla, erba trastulla, chic-

Ciaciane, mnè la bertavela, tat-

tamellare, chiacchierare, cingottare, cinguettare, taccolare, ciacciamellare, ciaramellare, cianciare, ciancicare, lingueggiare, berlingare.

A l'è propri fia d' mare, Fa nen autr ch' ciaciare, A fa sempre la comare.

Poes. ined. d' l'Arm. can. Ma bin sarìa d'avei deo na com-Ch'i podeissa con chila ciaciare. F. G:

Ciacianon, n. novellatore, novelliere, cinguettatore, verboso, gracchia, parolajo, paraboloso, ciarlone, parabolano, berlinghiere. berlingatore, arcifanfano, archifaníano, sgolato, garrulo, chiacchierone, taccola, cianciatore, ciaramella, gracidatore; furb ciaciaron, frappatore.

Ciaciarona, n. cianciatrice, favellatrice, parlatrice, cinquettiera.

Ciacor, n. tenzonamento, tenzione, contesa, sciarra, litigio, quistione, sciarrata, altereazione, cura, servirlo. rissa, taferuglio, disputa, bisticciamento.

Finis peui la cocagna ant un ciacot E fors con d' bot.

Ste lecoire da bardelle Son le mare dij ciacot. Isl.

CIACOTAIRE, agg. contendente, contenditore, rissoso, litigioso, brigoso, accattabrighe, contraddicitore.

CIACOTE, v. a. n. rissare, contendere, batostare, riprendere, altercare, tenzonare, garrire, bisticciarsi, taccolare, piatire, li-larga, grassa, cerona, ceraccia. tigare, disputare.

La ciacoto tuti i dì, Pr le diatribe ch'a fa Li peus nen felo tasì.

Poes. ined. d'l'Arm. can. CIACOTOS, V. Ciacotaire.

CIADEL, MALAEDRIS, scompiglio, scompigliume, rabbuffamento, disordine, confusione, e talora in buona parte, sesto, ordine, dispo-

( pagna sizione, assettamento, assetto, acconciamento; dè ciadel, metter in ordine, assettare, disporre, acconciare, porre in buon ordine, in assetto.

Pr desse un pò d' ciadel ai so ba-🗀 ( gagi.. Calv. Ciadeuvra, n. capo d'opera, suggio, maestria, capo lavoro,

lavoro perfetto nel' suo genere; passè ciademra, esser passato maestro in quell'arte, mestiere, essere ricevuto, approvato in quell' arte ec.

C-CIADLE, v. a. disporre, ordizone, piato, riotta, garrimento, nare, assettare, porre in assetto, batosta, contendimento, conten-lassestare, dar sesto, metter in ordine; ciadle un malavi, averne

> Sai ocor quaich maladìa Ai ciadelo mach'asìa

Con un atension da can. Isl. Il Not. on. Ciadlè, aver cura, allevare, educare.

Quand a comenso aveje ...D' maraje da ciadlè

Anlora sì ch' le veje A treuvo da gablè.

CIAFAUD, n. catafalco, palco, tavolato.

Ciaferla, n. gota, guancia. CIAFLASSA, CIAFLON, e altri consimili, diconsi di persona a cera

CIAPRI, n. faccende, affari, ne-

gozi, intrighi, confusione, mescuglio di cose di poco valore, Dimlo feme 'l piasì parleme ciair. guazzabuglio.

Ciagoir, v. sciacquattare, di-

guazzare.

Ciagrin, Sagrin, afflizione, affanno, angoscia, dolore, cordoglio, dispiacere, pena, tormento.

Ciagrinà, Sagrinà, part. afflitto, accorato, angosciato, angoscevole, angoscioso, crucciato, cruccioso.

Ciagrine; Sagrine, v. a. angustiare, tormentare, accorare, affannare, addolorare, crucciare, affliggere; ciagrinesse, accorarsi,

affliggersi ec.

Ciair, agg. chiaro, luminoso, lucente, splendente, lucido, liquido, e figurat. piano, certo, netto, pulito, puro, sereno, bello, sonoro, manifesto, evidente, arioso, intendevole; vnì ciair, chiarire, farsi, divenir chiaro, rischiarire, rischiarirei, rischiarare, farsi giorno; rende ciair chiarire, chiarificare, clarificare, far piano, evidente; butè an ciair, liquidare, chiarire, esse ciair esse sigur, constare; dì o parlè ciair e net, spiatellare, parlar netto, dire liberamente il suo ciairessa, apertamente, aperto. pensiero, senza riboboli, dire la verità; gran ciair, luminare; ciair oscur, chiaro oscuro; monocromato; nen vede ciair ant | telligibile, aperto ec.; ciairisse, quaicosa, non ci veder chiaro, divenir chiaro, e fig. chiarirsi, non veder liscia la cosa; vnì al cavarsi, uscir di dubbio, certiciair, appurare, chiarirsi, esserne ficarsi, cerziorarsi, accertarsi. chiaro; ciair, lume, lucerna, candela accesa; ciair d'luna, lume, chiarore, lume, chiarezza. chiarore della luna, lampaneggio; vnì an ciair, scoprire, intendere, | nicaretto, intingolo, salsa, e fors' comprendere.

Cos m'eve fame?

Diomlo ciair; mai nen pr finta I m' stè fresca as peul pi nen. Ric. d' l'aut.

Alfin as ven an ciair Ch' la bala a l'è spicà.

Lo stesso. Da già ch' j' eu da murì per nen lassè Dop me deces d'anbreui ai me pa-Fin ch' j'eu la testa ciaira e i peus

( parlè J'eu pensà d' fè doi righe d' testa-

( ment. Balb. Ciair faus, falso lume; ciair d'euv;

V. Bianc.

A divla ciaira

I penso d'sè al vost fij el so boneur. L'Adel. trag. ital. piem.

CIMBAMENT, avv. chiaramente ec. CIAIRAT, agg. di vino, claretto. Portè mach dle coupe o d'sanne Per ciucè del vin ciairat.

Ciatressa, Ciaressa, chiarezza, lume, splendore, chiarore, lucidezza, splendidezza, chiaro, perspicultà, e fig. purezza, mondezza, pulitezza, serenità; con

Ciairi, v. a. chiarire, chiarificare, far divenir chiaro, limpido, e fig. rendere piano, in-

Ciairon, n. raggio, splendore,

CIALOTA, term. di cucina, maanche cipollata.

Tre pich a la cialota La fricassà d'un foin Una stofà d' marmota Con un ragou d'luin. Isl. CLAMÀ, part. chiamato, addo-

mandato; ciamà pr cognom, co-

gnominato.

CIAME, v. a. chiamare, chiedere, appellare, domandare, addimandare, addomandare, chiamare, cioè dire ad alcuno che venga, o nominarlo affine ch'ei risponda, far venire, e nominare, eleggere; fè ciamè, riconvenire; ciamè fora del ragionevol, sopracchiedere ; ciamè la limosna , accattare; andè ciamand, andar mendicando, mendicare, accattare, limosinare, paltoneggiare.

Con me baston

Vad ciamand da ca pr ca La ca ca ca ca rità.

Ciamè a sina, a disnè, avvertire che la cena, il pranzo è in tavola, invitar a cena o a pranzo; ciame i cont, invitare a render conto, chiamar a conti, a render I la trovrè nen vaire d' vostr gust. conto; chi'm ciama, chi mi vuole; *se ciame un*, mandar per uno; ciamè del temp a un creditor, chiedere un poco di termine, G.V.; ciamè na fia, chiedere a sposa, od in matrimonio una zitella; ciamè la carità, chiedere la carità, la limosina, mendicare, accattare; ciamè le bote, chieder merce, cedere, implorare pietà, darla vinta; ciamè d' respir, chiamar un po' di respiro, chiedere un poco di termine.

Na daran pi prest ai can Ma'l povr orbociama an van. Ti t' m' giure che Lussia L'a mai dit una busìa Ciamie un pò vair ani a l'ha E t' vedras ch'a la dirà.

Fol. piem. d'l'Arm. can. Ciamè'l sirogich, 'l medich ec., mandare pel chirurgo ec.

Am diso aj'è'n sirogich'lo ciamoma. Poup.

CIAMUR, sorta d'infermità del cavallo, cimurro.

Cianserian, n. ciambellano.

. Clanberluc, sorta di veste turchesca, zamberlucco.

Cianbiron, sorta di calzare in uso in certe alpi, ed anche in certe campagne, scarpone.

CIANBRANA, term. de'falegnami, ornamento ai lati delle parti delle finestre , e simili , intelajatura.

Cianbrea, n. adunanza di persone, che mangiano insieme, compagnia , camerata , rancio ; *fe cian*brea, mangiar insieme, convivere, unirsi in camerata, far rancio. Disendie guarde si nostra cianbrea

Clarce, v. cianciare, ciaramellare, tattamellare, ciarlare, cicalare, chiacchierare, cinguettare, berlingare, ciarpare, cornacchiare; ciance e nen prove, aprir bacca e soffiare.

Tutiidìo beno mal Chila as vest

Ciancia, brontola e as desvest. Fol, piem. d' l'Arm. can.

Clarce, n. pl. parole, ciammengole, ciance, ciancierulle, scherzi, burle; sensa ciance, burle a parte. Ma senti fra j aitre mance Cola li dia levatris

A j han daje sensa ciance Da comprè na lira d'ris. Isl. Edopd'aveigiugàs'treuvadle sgnore Da fè quat ciance e feve passè j'ore. Cas. par. S'la fede, ah me car frei, parla de st ton, Ai veul nen d'ciance, ai veul d'ri-( solussion! Lo stesso.

CHANCERLIN, n. diminut. chiac-Jan Auger 33 chierino.

CIANCET, CIANCETA, ciancioso, ciancetto, cianciera, cianciosello, ciancivendolo, cianciosa, ciancerella, ciancerutta, cianciolina, cianciosella, ciancivendola.

CIANCEER, n. tarnolo, cancro. Ciancia, n. ciancia, ciammeni. gola, ciancerulla, cianciamento, cianciafrascola, chiacchiera, loquacità, frascheria, bagatella.

Ciancion, n. cianciatore, ciarlone, V. Ciarlon,

CIANFRINE, CIANFRIGNE, e dicesi del tagliare un legno a uniatura, *e fig*. tagliuzzare, cincischiare, fare alcuna cosa senza disegno, occuparsi in bagatelle, in frascherie, e vale talora dondolare, el qualche volta trescare.

CIANPAIRE, SCIANPAIRE, v.a. mettere in fuga, sbaragliare, sbarat- O fos ch'a venia fesse smie deo bon tare, scacciare, spinger fueri, far | Parei d'so pare ij ciap smìo sempre correre, inseguire.

collera, stizza; dè an cianpanele, Cos vasto a rompte i ciap con janimontar in furia, adivarsi, forte, wenir in gran collera, infuriare, Ch'a son d'bestie ch' l'han nen l'u incagnire, l'italiana frase dare in ciampanelle, vale non corrispon-Rompse i ciap, rompere il capo, dere all'aspettativa, incorrere in immischiarsi, occuparsi più che debolezze.

Couste son cose d'andè an cianpa-( nele.

Fol. piem. d'l'Arm. can. Pebreo e i polajè j han obligaje A forsa d' crudeltà forsa d' patele A dè peui finalment an cianpanele. Calv.

> Sa son giovo s'a son bele Dan soens an cianpanele S'ij galan ai van da rair.

Sauté, dè an cianpanele, dar nelle stoviglie, dar ne'lumi, essere in cimberli.

Cianporgna, n. zampogna, fistola, *e fig.* agg. a donna, civetta, berghinella, donna vile, sfacciata, impudente.

Cianssa, n. sorta di giuoco di dadi, e vale talora metodo, tenor di vita, condotta.

Cianter, n. cantore, e castrato, musico.

Ciar, n. rottami di vasi, coccio, stovigli, stoviglie, vasi di creta, o d'altro a uso delle vivande; rompe i ciap, fig. secoare, molestare, assordare, stordire, importunare, stuccare, rompere il cape ad alcuno.

Crei ch' lolì 'n sa 'ncor nè'd' ti, nè (d° mi

(aiok

CIANPANELE, n. furia, adicamento, Povertà e ambission. L'Adel. trag.

( d' rason. Calv.

non conviene.

CIAPA, n. parte d'una cosa, porzione, parte, chiappa, natica, per pezzo di suola, taccone; ciapa dl'us, o fnestra, imposta; ciapa d' pom, spicchio; ciapa, quarta parte di checchessia, quartiere; ciapa d'sola, quartiere di corame.

CIAPA, part. acchiappato, chiappato, preso, raggiunto, e fig. ingannato, truffato, burlato, bef- B i soma a citre ciapete.

fato, deriso, sbirbato.

CIAPA CIAPA, n. sgherro, sbirro. CIAPAMENTA, CIAPARIA, Stovigli, stoviglie.

CIAPASSE, diguazzare.

CIAPR, v. a. chiappare, prendere, grappare, impigliare, raggiugnere, ingremire, rigiugnere, inghermire, e fig. ingannare, deludere, beffare, burlare, sorprendere, truffare, trarre nella trappola, nella ragna, nella rete; ciapè con i dent, assannare, azzannave; ciapè un, arrestarlo; le cui radici sono buone a manciapè un pr i cavei, acciussarlo; ciapè un sul lobiot, sul fait, an bianco, turnefoniano, crisantemo, fragranti, cogliere uno in delitto, elenio. Zal. in fallo, soprapprenderlo, sorprendere ; ciapene su, toccar delle ter i ferri ad un cavallo. busse, toccarne; ciapè d' sumie, ubbriacarsi.

Oppur all'epoca Ch'as fa l' vendummie Cantand an musica

Ciapand dle sumie. Calv. Ciapè a la volà, prendere, acchiappare, cogliere al volo, di volo, afferrare di prima fronte, di primo tratto.

Basta ch'el partì j arvenna Pr ciapelo a la volà. Isl.

CIAPE D' NONA, n. pezzi di frutta secche, spartecchio. Zal.

Ciapela, n. frantume, rottame. Ciaprta, n. dim. taccone, pezzuolo di sela che si appicca alle scarpe rotte.

CIAPRTE, n. pl. altercazione, rissa, contrasto, disputa, contesa,

questione, querela.

Sai veul deo bin a vrà deo peui spo-

L'Adel. trag.

Così chiel evita D' senti'l ciapete.

CIAPIN, O FER DA CAVAL, ferro da cavallo; ciapin, spezie di cianbela, così detto perchè ha forma del ferro da cavallo, ciambella, confortina; ciapin, dicesi anche del demonio, satanasso, diavolo, farfarello, barbariccia, fistolo, e scarmiglione, disse Dante; a ca d' ciapin, a casa maladetta.

Ciapinabo, Tupinabo, n. pianta giare, tartusso di canna, tartusso

CIAPINE, v. a. acciapinare, met-

CIAPIRON, V. Quefa.

CIAPOIRA, pr ciapè j osei, n. cubatto, cubattola, cubattolo.

CIAPOLA, n. chiappoleria, chiappola, ciancia, cianciafruscola, V. Ciancia; pcita ciapola, chiappolina.

CIAPON, o Meson, certa quantità di filo avvolto sull'aspo, o sul guindolo, matassa; ciapon, certe quantità di matasse aggruppate insieme.

CIAPULÀ, part. shricciolato, tritato; ben ciapulà, trito.

Lassè i toiro vernissà Lassè andè le ciapulà.

Ric. d' l'aut.

tare, dallo strumento ciapulor, fusione. con cui si tritano non le vivande, durle a vivande, e fig. ciarpare, tare, parlar fra denti. acciarpare, operar con prestezza, ma senza veruna diligenza, V. mella, cicalamento, loquacità, Ciaputè.

Ciapuloira , tavolliper tribarvisi

su o carne, o erba ec. Un as da ciapuloira

Ficà nt una ratoira. Isl. La lingua italiana non ci dà l'equivalente a questo nostro vocabolo come neppure al seguente:

CIAPULOR.

An quant a la framenta · :, A j è un bon ciapulor Ch'antorn a la polenta

A taja ch'a fa pour.

· CIAPUSSE, v. cincistiare, gingillare, tagliuzzare, smozzicare, tagliar male.

CIAPUSTR, n. layoro mal fatto, V. Anberbojada.

CIAPUSTRE, O CIAPOSTRE, v. a. rovistare, confondere, perturbare, disordinare, trambustare, tramestare, conciar male; ciapostrè, per cucinare varie cose insieme; ed ordinariamente vale far male qualche cosa.

CIAPUSTRO, agg. ad uomo, inetto, imbroglione.

Ciaputà, part. fracassato, cincischiato, tagliato male, tagliuzzato, stagliato, frastagliato, malfatto.

CIAPUTE, v. a. cincischiare, trinciare, tagliuzzare, stagliare, Ciancia.

frastagliare , far male , negligentemente alcuna cosa.

CIARABESCH, n. rumore, chias-CIAPULE, v. a. sbricciolare, tri- so, tafferuglio, schiamazzo, con-

. Стававевсие, v. a. canticchiare, ma le erbe, le carni ec. per ri- canterellare, balbuzzire, balbet-

> Ciaramella, n. favellio, ciaraciarliera.

> CIARAMELLA, agg. ad uomo, o *donna* , cornacchia , ciaramella , V. Ciancion.

Coula bsest dla mia fumela L'ha una lenga da stropia L'è una vera ciaramela.

Poes. ined. d' l'Arm. can. CIARAMENT, avv. chiaramente, risplendentemente, intendevolmente, apertamente.

CIARAMLA, CIARAMLADA, n. CIOCchio, cicalamento di più persone insieme per discorrere. chiera, V. Ciacciarada.

CIARAMLÈ, verb. neutr. taccolare, cornacchiare, tattamellare, ciacciamellare, ciaramellare, V. Ciancè.

Ciaramion, n. acc. taccola, crocchione, cicalatore, corucchione, V. Ciancion.

CIARAMOLAIRE, nom. arrotatore, arrotino.

'Ciarifighe, v. chiarificare, chisrire, far chiaro, purificare, V. Ciairì.

Ciarla, n. garrulità, chiacchiera, taccolata , ciarla, favola, racconto falso, ciancia.

Ciarlada, n. tattamella, scortagliar male, e disegualmente, | nacchiamento, scornacchiata, V. -abarbatou-sbarbigato , ; sradicato ; sycite , estirpato.

DESPARKED v. a. disradicare sbarbare, sbarbiçare, sradicare, suellere v estirpare. Desannia part, diramato.

Deseant, v. a. diramare, spogliare un albero de' suoi rami; desrame i cochet, V. Descocone.

Desnance, v. a. scompigliare, jurbare, sconciare, disordinare, acomporre, sconcertare, confondere, dissestare.

Desnancia, part. incomposto, scompigliato, sturbato, confuso, disordinato, e figurat. scapigliato, sconcertato, dissestato, "sconciato.

Desbangliment, n. sconcezza:, disordine, scompiglio, confusione, sconcerto, dissestamento.

Desrape, V. Despicole.

Desalsone, v. n. parlar contro ragione, ragionar da sciocco, tener discorsi privi di senno , farneticare, vaneggiare.

- Desregolà, Sregolà, part. agg. sregolato, sconcertato, dissoluto, disordinato, sviato, scomposto.

Dysaugole, v. a. sconcertare. turbare, guastare, disordinare, scompoure.

DESRESÀ, sciancato, V. Dernd. Desnoche, v. a. sconocohiare. Desroul, part. smallato ec.

Descore, v. c. smallare, svol- biato, sciolto. gero sviluppare.

Desacue, v. spisacciare.

edessaldessa , dissaldarsi, disfarsi, trovato.

...Dgesprog.y.w. .n. discendere..calare , goendere , traure l'origine.

DESREUDENSA. DISSERUENSA. I. R. discendenza, stirpe, origine, successione legnaggio, nascita:, linea ... rezsa ( ) jii ji

Deserra, w. fr. le frutta, l'ultimo servizio, che si reca in tavola. Parland pevi del desser, l'ècosa an-

( teisa Ch'ariva tut afait corrispondent.

> Leu sempre senti di, Ch' 'l desser unt un disnè A l'è lo ch'as guarda d'pi: E al desser i veui ch'ai sìa. D' marsapan e d'biscotin Con na bota d' malvasia.

Poes. ined. d'l'Arm. can. Dessigità, part. dissuggellato, disuggellato.

Dessigna, v. a. disniggellare, disuggellare, disiggillare.h

Dessines .. V. Descengening Dessil, part. dissellato, e.met. palesato, manifertato, rivelato.

Dessie, v. a. dissellare, lexar la sella, e met rivolare, manifestare, svelare, scoprire, palesare. 

E fe ch' tut 'l mond sapia i to ca-. 1918 iz (. **peijsgi?** 

Poes. ined, d'l'Arme can. DESSOLÀ, part. slacciato, sfib-Dissort, u. a. alacciare, safib-

biare, sciogliere, and some . : Dessaud, tem. de galderaj , Dessourà, part, i dissatterrato, dissaldare, dissar la saldatura; disseppellito, e met. scoperto,

n Desseria, V. Dessle. .. . . . . disseppellire, cavar di sotterra,

o dalla sepoltura, e men scoprire, produres alla luce, trovare.

Desai, v. fr. vanto, vantaggio, orgoglio, autorità, influenza, dominio, signoria, saperiorità; piè 'l dessù, padroneggiare, signo-reggiare, aver il sopravvento, impigiare, soprastare.

E peui sougnanca com lolt a sia vnù Bravament a m'ha piame un cert

Ch'an na peul dimne fin ch'ai pias

( a pendi. Balb.

I weni dive una cosa a tu pr tu,

Pian pianin ant un'oria:

Dala fomna lasseve nen piè'l dessù

Sno pr voi a l'è finia.

Poes. ined. d' l'Arm. can. Descripair, agg. disusato, disavvezzato, divezzo.

DESSURE, v. a. diensare, dipressare; dessuefosse, n. p. disusarsi, diversarsi.

Distraci , part. distaccato, stactata , spiecato , separato , diviso, suddato , sviticchiato.

Destacament, n. staccamento, divisione, separazione, distacca-

DESTACASSANT, nom. santoccio, gabbadeo, V. Bigot.

Desputa, si distacco, staccatuesto, distaccamento, e fig. alieatmenta d'anuno.

Ardia Savensa con puga robust, desteis, tutto distero; sond desteis, Pariomei d'una man lo ciapus apana sonare a distesa, a dilingo, a

Che tost dall'autra un colp tra chi ( e col ai mend

Ch'ai destaca la testa da so biil. Balla

Destaco un pugn d'solda per custod Un Dio ch'a l'ha dit d'risuscit Un Dio ch'ant lo ch'a dis peul nen ( ment

Cas. quar. saci

Destachesse, n. p. distaccarsi ec.; destachesse dal mond, dai piasi, distaccarsi dal mondo, dai piaceri.

L'applica, e notè ben Ch' loli as destaca nen Fintant ch' la part a sia Perfetament guaria.

Cas. quar. suc Un di fra jait dal circol as destacs Per onisse a lamente na belavaca.

Destacemal, che ha perduta la stagnatura.

Destagning, tor via la stagnistire.

Upstajoue, contr. d'antajolé, sourrucolare.

Destant, v. c. stanare, far user fuori dalla tana, e per siri. midare, sindiare.

Destrusse, v. att. squerning levar le paramenta, gli addobb, gli arazzi e tappeti.

L'eu fait destapisse, Mort'l tisieh, coula strise, E pr pi d'asicuransa I d'ai fala descrousse.

Pous, ined. d' l'Arm, cas. Destancent, term, di giuoco, staroccare,

Distris, agg. disteso, stirato, tirato eo.; desteis pr tera, prosteso, prostrato; cogid lung e desteis, tutto disteso; sonà desteis, sonare a distesa, a dilungo, s

Cicolata, n. cioccolata, cioccolatte, cioccolato.

S fa sempre portè ant na serta garita Ch'a smìn giust un erca drita E lvà ch'a l'è

Cicolata e cafe. Il Not. on. fame na figura da cicolate, mi sere in cimberli. ha fatto uno sgarbo, una villania, una viltà, e vale adontare, offen- zimato, ornato, allindato. dere, oltraggiare, avvilure, commettere una mal'azione.

Ocora, n. erba velenosa, cicuta. Crez, n. cielo, aria, paradiso. Circli, n. zacchera, chiappola, nulla.

CIFOTA, n. acquerello, vinello. CIMASA, n. term. d'archit. masa, ciniazio, vovolo; cimasa d' l'architrav, cimazio dell'architrave.

Canexa, n. tromo dappoco, irresoato" lento, tentonnone, badolone.

CIMENT, n. cimento, rischio, renitura, pericolo.

Cimenti, part. cimentato, arischiato, rischiato, provato, spe-

i' cimento, a prova, sperimenare , provare.

dore, cimice.

Cruoss, Cimossa, n. vivagno, zocca, orlo del panno, estremità **Bei** lati della tela o d'altro panno, cembo, orliccio, cintolo.

Cimit, n. travagliato da cimici. CIMSERA, h. stuoja, che raccoele le cimici.

Cinson, n. accres. di cimes, =iniccione.

Cinaprio, n. cinabro, solfuro di mercurio.

CINBALIS, andè an cinbalis, o esse an cinbalis, dar nelle girelle, impazzare, esser soverchiamente allegro, ciuschero, aver bevuto CICOLATE, n. ciccolatiere; l'a più dell'ordinario, andare, o es-

Cincinì, part. inleggiadrito, az-

Cincinesse, V. Arbecinesse.

Cinfroguesse, v. n. acconciarsi, allindarsi, abbigliarsi, azzimarsi, adornarsi.

Venta vedie a cinfrognesse baja, inezia, frascheria, cosa da Dlong ch'a l'han furnì coul deul A s'ingigno per butesse

> A l'incant s' quaicun ai veul. Isl. Cintrogruna, n. aggiustatezza, attillatura, acconciatura, assetto.

Cinge, v. a. cingere, cignere, circondare, attorniare.

Civica, n. cinico, della setta de' cinici, e met. mordace, critico. Cinoclosa, cinoglossa, lingua di cane.

Cinpà, Cinpada, n. tirata nel bere, bibita, bevuta, gozzoviglia. CIMPAIRE, cinpon, ciucia mar-CIMENTE, v. a. cimentare, porre un, ciuciardot, bevitore, bevone, trincone, beone, solenne bevitore.

Cinri, v. bevere, bere, cion-Cimes, n. insetto di pessimo care, tracannare, shevazzare, pecchiare, bombare, trincare, incantar la nebbia, zizzolare.

> L'è un bel comod a cinpè Sensa spende pa'n doi dnè. Cinpè bin, pecchiare; cinpè com un svisser, trincare.

Cinse, v. cingere, far un recinto. CINT; agg. cinto, attorniato, ricinto, circondato.

CINTA, n. ricinto.

intorno, o gira intorno; *letera* lati, da' capi d'uffizio, di nego- precauzione. zio, e simili.

Circolassion, n. circolazione.

Circolà, v. n. circolare, gipare, andare attorno, girar attorno, sulle labbra, dicesi di notizie, di fatti di libri e simili, esser pubblico, notorio.

CIRCOMCIRCA, avv. presso a poco, quasi, circa, in quel torpo, in cautela, prudenza, accorgimento, torno, incirca, così così.

Cinconcide , u, a, circoncidere. Cinconcis, part. circonciso.

Circoncision, 4., circoncisione, circoncidimento, giorno in cui i cristiani celebrano la festa della circoncisione del Signore.

Circondà, part, circondato, circuito, cinto, circoncinto, accer- astante..... chiato, recinto, chiuso all'intorno.

gere, cerchiare, circondare, cir- colo, e talora vale l'atto d'andet cuire, circuncignere, raccerchiare, attorno, circuimento di Iuogo, accingere , rattorniare, interpeare, circuito. intorniare, chiudere, stringere intorno, attorniare, star intorno, rigirare.

CIBCONFERENSA, n. circonferenza, sura, e fig. capo, testa. tondo. San Marille Land

CIRCONFLESS, agg, circonflesso, piegato; acent circonfless, accento circonflesso, misto dell'accento acuto e del grave,

Circonfus, agg. circonfuso, in-

fuso, sparso intorno.

Circonlocussion, n. circonlocuzione, circonscrizione, circuito di parole, parafrasi, perifrasi

Circonspession, n. circonspeziocircolar, vale lettera, che si manda ne, prudenza, accorgimento, conattorno da' principi, e da' pre- siderazione, avvertenza, cautela,

> CIRCOSCRIT, part. circonscritto, limitato, terminato, circondato,

o chiuso d'ogni intorno.

CIRCOSCRIVI, v. a. circoscrivere, limitare, terminare, prescrinera, circondare, o chiudere tutt'all'intorno, definire largamente. ....

Circospession, n. circospezione, accortezza, consideratezza.

CHECOSPET, agget, circospetta, circonspetto. Leant ten?

Circostansa, n. eircostanza, circostanzia accidente, accidenza, occasione, destro, qualità accompagnante.

CIRCOSTANT, part. circostante,

CIRCUIT, A. circuito e cercuito. Cincondani, n. circondario, quelle compresa, compreso, spazio: di terre che stanno intorno a un paese. | luogo, distretto, giro, circonfe Circonur, v. a. cignere, cin- renza, rotondità, cerchio, cin-

Circuito, precipto,

CIRESA CERESA CIPIERIA ...... Cirià, n. cherica, chierica, ton-

Pr na facessia rionda ; ui Ch'am casca sla cirià. 👝

Ric. d' l'aut. Cirici, n. cirici, voce imitatira del canto della capinera,

La capinera canti ciricì. 🖳 Il grillo canti spesso, e dica ori Ciricola, Miona, zucça, gnucça CIRIMIA, CIURUMIA, n. di strum rust. zampogna, ceramella gent namella; sonè dla cirimia, zam- l'L mess d'nostr mandament pognare; peita cirimia, zampo- Anche quand a eseguis le citassion gnetta; cirimia, strumento artificiale da fiato, cennamella.

**Pera do**e cirimie

Des ciochin da mulatè. Isl. D'antour grec e latin Cis, voce con cui i contadini J'è mothen d' confusion spingono i buoi o altre bestie al L ben poch d'erudission. camminare, arri, arro.

CISAMPA, n. rugiada congelata, brina, nebbia agghiacciata.

cisi, color ceciato, G. V.; conta bellamente. cosa val pa n visi, non vale L'era già vuussie già vito vito vicea, inulla, è buona a nulla. Connient anti ch'una petta cassieta.

Cisenca, n. cicerchia.

Cismì, ceci rotti.

Cissi, part. punto, pungolato, e meli concitato, ainzato, spinto, messo al punto, adizzato, stimolato, incitato ec.

Cissant, part. attizzante, adiz-

Cisse, v. a. pungere, pungo- ander alla purchia. lare, e met. incitare, provocare, Ch'a ciucio pura tant ch'ai fa piasl zare, , adizzare, stimolare.

mento, incitamento, concitazione, Ai dis: pr carità ciucè pa pi stimolamento, adizzamento, aiz- Lassè ch'i pia d'fià son quasimort. zamento, mantice. '

Cisvalà, arro:, arri. CITÀ, SITÀ, n. città.

CITÀ, SITÀ, part. citato, chiamato in giudizio, allegato; cità d' sovre, preallegato.

CITASSION, SITASSION, n. citazione, allegazione, allegamento, term. leg. intimazione colla quale citazione. Diz. leg. Reg.

A trata civilment.

Poes. ined. d'l'Arm. can. An mes a tante bele citassion

Lo stesso. Crre, Sire, v. c. citere, allegare. Citou, man. el. chiotto, cheto: Cisan, Cisi, n. cece; color d' oito cito, quelo queto, pini plano,

Ric. d' Pant. Crock . V. Sucth:

L'è lesta com un cinch Patiss la caussinera A tomb del mal massuch Ma d'che manera. Isl.

Cruce, v. a. suggere ; sugare ; zante, aizzante, e fig. stimolante ec. | succiure, succhiare, imbevere,

irritare, smaghare, metter al punto, Basta con lo mi peussa deurvij cui alzeure, concitare, tentare, attiz- E vede ancor na vota'i sold mesdì. 24 1 4 - 1

Cissum, n. puntura, concita Allora I pour borgno tutt' smort Lo stesso.

Porte muc de coupt e d'sunne Pr ciucè del vin ciairat. Ciuce, met. copuste.

E pr scape fatega 'A treuvo dlongh'l mes, Ciuciand da riga an riga · A com th'ai stan d'apres. Isl. canz.

taluno è chiamato a comparire Ciucià, part. succiato, sugato, ia giudizio a giorno ora e luogo, succhiato, e met. smunto, inagro, Ciucià, part. succiato, sugato, Imacilente, asciutto. Ciuciaborse, segavene.

bevitore.

Ciuciafurmie, agg. ad uomo, magro, gracile, arfasatto, affamatuzzo.

Ciuciant, succhiante, succhiatore, sugante.

Ciucio, V. Badola.

: Ciura, cessare, ciussare, e met. truffare , invol*a*re.

Ciuni, v. n. dicesi di cosa che non bollendo come dovrebbe contrae cattivo sapore, intristire, incattivire, attechire, covare.

Crumus 1 w. tanfo.

Citel v. a. chiudere, socchiudere; cinpì j eni, chiuder gli occhi per lo sonno, socchiuderli, batter gli occhi, amiccare, serrare spesso le palpebre.

Antcoulisters moment ch' a son cogià A ciupisso i so ocin e son quajà. Balb.

CIUPINE, v. n. V. Cinpe. Crunenison, n. sordità.

Ciurma, n. ciurina, torma, per lo più di moltitudine di gentaglia, baceanella, chiassata, combibia, V. Ciurmaja; cap dla ciurma,

sopraccemite. ...

Ciurmaja , on. schiamazzaglia, ciurmazzaglia, ciurmaglia, ciurma , bruzzaglia , plebaglia, marmaglia, bordaglia, canaglia, plebe, volgo, minuta gente. Son propri d' spiantà, propri d' ( ciurmaja ,

La fecia d'ij omini, vera canaja. Poes. ined. d' l'Arm. can.

Cius, agg. chiuso, serrato, rinchiuso, racchiuso.

term. dij molinè, sopracchiusa.

Ciustada , n. bisbigliamento, Ciuciadoje, succhia beone, gran | pispiglio, bisbiglio, susurro, sufolamento, bisbigliamento, pissi pissi.

Ciusir, v. bisbigliare, parlar pian piano, parlottare, susurrare, favellar all'orecchio, far pissi pissi, pispigliare.

..... Cost lì l'ha n'aria

D'imperator, ma chi sa cosa ciusio Tra lor? L'Adel. trag.

CIUT, chietto, cheto, chiotto. E stava chiotto come un pallino. Rosini.

Ciuro, quetamente, queto, tacito, silenzioso; e talora maniera elittica imperativa, sta, o state zitti, zitto, zitti, silenzio, non fiatate.

.... Ma ciuto; chi sento tabusse. Tajoma curt si bsogna - ch'ij vada ( mi a desvic.

. Cas. com.

Civil, agg. urbano, civile, cittadinesco, e met. modesto, costumato, che ha costumi nobili, che è dotato di civiltà, urbano, polito, cortese, garbato, manieroso, affabile, creanzato; civil dicesi pure in contratio sense di criminale; causa civil, causa civile, in cui non cade controversia spettante a delitto.

Civilisà, part. incivilito, renduto civile, manieroso, garbato,

cortese ec.

J'abitant de sta sità ... A son rustich e vilan. Son pa 'ncor civilisà.

Poes. ined. d' l'Arm. car. Civilish, v. a. incivilire, civilizzare, ridurre a vita civile, di-Ciusa, n. chiusa; ciusa superior, || rozzare, rendere manieroso, civile, garbato ec.

Ai volo adoss, e con disinvoltura M' l'anlupo ant mila anbreui: so

( per cos èlo?

Per deje d'ton, e per civiliselo.

Cas. par.

CIVILTÀ, n. creanza, cortesia, onestà, garbo, finezza, convenienza, urbanità, convenevolezza, costumatezza.

losce, galoscio, specie di scarpe a le gambe, colla coda fra le che si portano sotto le scarpe ordi- gambe; scornato, confuso, Rosnarie per ripararle dall'umidità, e dal fango.

CLABINETA, n. chiarina; chiarino. Chassa, n. classe, ordine, grado,

condizione, categoria.

CLASSICH, term. de' doiti l classico dicesi di cosa eccellente, e coace coace; quatto quatto; stè perfetta , quasi di prima classe ; e principalmente di alcuni prosatori, e poeti.

CLASSIFICHE, v. n. ordinare in classe, classificare non è voce italiana.

CLAUSOLA, n. clausola, clausula. particella del discorso; che in se raechiude intero sentimento; clausola codicilar, term. kg. clausola codicillare, cioè apposta in cesse. un testamento, Diz. leg. Reg.; clausola fiscal e cameral; term. leg. clausola fiscale e camerale, che importa; cioè tutte le rinunzie, e le clausule più ampie, Diz. leg. Reg.

CLIUSTR, n. chiostro, chiuso, chiostra.

che circondano un monastero.

CLERON, n. tromba-chiarma, tromba, sorta di strumento a fiato. CLIENT, agg. cliente, clientulo, clientolo.

CLIENTELA, n. clientela, protezione.

CLIMA, n. clima, aria, ciclo, paese.

Chocat, v. n. chiocciare.

CLUB, n. combriccola, conciliabolo, adunanza di gente d'un partito.

Cos, n. coda; mnd la coa, CLACH, term. de' calzolaj, ga- scodinzolare; con la coa un mes sini. Sta cosa peul avè la coa lunga, questa può aver una coda lunga ; cioè molte lunghe conseguenze, conseguenze di molta durata; "tik seguito hingo:

Codco, Cacci, n. queto; quatto; coacc, tacere, non muover palpebra, star zitto, e talora nascosto, ascoso.

Stù 'nipo caccia

Serosa e naccia

Vate asconde ant ij fossai.

Concesse; v. n. acquattare, accovacciarsi ; covigliarsi ; V. Acoa-

Coscii, 'part: dequattato ec. Y.

Coaper, n: quadro, coader d'un autar, codder d'un sant; tavola, quadro, immagine; coader dij ort, dij giardin, quaderno.

Conven, agg. quadro, quadrato. Coadictor, n. coadiutore, colui CLAUSURA, n. clausura; le mura, che è aggiunto ad un altro per ajutarlo a far le funzioni del suo ministero. . . .

testa condra, agg. COADRA, d'uomo in' buon senso, nomo di grande capacità, di gran senno,

di grande ingegno, di molta dottrina; in cattivo senso, capo qua- pajato. dro, poco cervello, cervellaccio, di poco senno.

COADRA, quadriangolare; ben | congiungere.

coadrà, riquadrato.

COADRE, fè coadra na cosa; quadrarla, o fig. convenire, piacere, andare a verso, a grado, accomodarsi, quadrare. Ed in piarsi, e fig. unirsi, congiungersi. vero che chi me'l pose non dormiva, perchè e' mi quadra molto bene. والأراث أأبي كيانو

Coagult, v. a. rappigliare, rapprendere; quagliare; coagulesse, quagliare , rapprendersi .

Coar, n. bolla, acquajuola.

Cousi, part. rappress, rappigliato, quagliato, coagulato, coagolato.

COAJE, CASE, CANGAJE, OL a. quagliare, rappigliare, cagliare, acquagliare, coagulare, e met. mancar d'animo, perdersi d'animo, temere; coajesse, n. p. prendere,

rappigliarsi.

.. Coalena, n. imbrattamento fatto alle falde, ossia alle estremità degli abiti lunghi, lembo inzazzerato, imbrattato, si dice anche di una lunga fila di persone in occasione di nozze, di solennità ec., codazzo, comitiva, compagnia

E bin na vota jera Cal prinzi, ch'i hai zià dit Con n'autra gran coalera Ch' l'avio tuit aptit.

Prol. nell'Ad. Cosia, n. coppia, pajo, due; cobia d'euv, un pajo di uova.

Tant voi com vostra fomna Pere na bela cobia. a a marine a contract Lindel, strage Совіà, part. accoppiato, ap-

Coвій, v. a. appajare, accoppiare, apparigliare, e fig. unire,

> Cobiè doi cheur ch'as amo I'è nen al mond d'pi degn.

Cas. com.

Cobiesse, n. p. appajarsi, accop-

E podeje prest cobiesse Con quaich bel scarabotin. Coca woce per chiamar le galline , curra.

Cocagna, n. cocagna, baldoria, festino-, solazzo , divertimento , felicità, sorte, fortuna...

Finis peui la cocagna antun ciacot E fort con d' bat. Il Not. on. Dunque rampioma su d'eoula mon-

( tagui Dova le muse a fan sempre cocagna: · Balb.

> Con la conbricola Dla gent d' campagna L'è na cocagna.

Calv. ode sulla campagna. Cocala, n. orbacca, coccala, cucala, gola, pulica, puhga.

Cocarda, n. nappo, fiocco. COCAT, COCHET, n. bozzolo, buccio.

Ciap. O terdedinbachet!

I veui pa gnanc scape A m'ha pur dit d'aspetè 🕆 Fin ai cochet.

Il Not. on. trag. ital. Coceton, n. acc. cucciolaccio. Cochera, n. spr. baldracca, civetta.

· Sa j'era quaich' fumleta, M'antendlo? un pò cocheta. Cas. quer.

Cochetti, v. gracidare, il can- L so deuit, 'I so fè, l'ategiament tar delle rane. Le rane a cochetavo ant le bialere. Poup. pravo, scellerato, guidone, rubaldo. llegati ec., senza istituzione di erede. E dal re Otton j han mnaje Diz. leg. Reg. Staca com doi cochin. y. Prol. nell'Adel. Coceinaja, n. ribaldaglia, canaglia. Cocuraria, n. ribalderia, scellogaggine a pravità, malvagità. COCHINAS, COCHINON, TOMA DERNA barqueceio pribeldone. (1831/201) Cocupit , u. n. brickoneggiate. Cocinia, m. coccipiglia, grana. Cocioni, agg : stopposo, alido, disecco: quasi privo d'umore, ande le melarance, e simili frutti diconsi cocioni, quando il loro sugo è inaridita, stopposo, immezzito. Coco, (coi due o larghi) n. cocco, cucco, nome dato dai bambini alkuero. Coco, (coi due o stretti) n. cuculo necallo.

Coçona, n. schiamazzo, grido delle galline, quando hanno fatto l'uovo, e anche de' polli, e degli altri uccelli , quando sono scacciati o presi; fe cocode, chiocciare, schiamazzare.

Cocomer, n. cedrinolo, cedruolo, cocomero, cetriúolo, citriuolo, citriolo. Il cocomero toscano non vale il nostro cocomer, bensi l'inguria.

ovato, dove si rinchiude il baco usata fra i Piemontesi, d'una mefilugello; se 's cocon, abbozzolare. desima età, pari d'età.

Coda, n. coda, codazga, e met. Corner, n. dime di cofo, casseguito, conseguenza.

La vesta con la coda.

..... V. Gior. d'Av. N. q. Comer, n. codicillo, atto d'ul-Cocum, n. furfante, ribaldo, tima volonta non contenente che

Pr. mes d'un codicil sor Boemond A kha sait motobin d'opere pie. . Fol. piem. d'l'Arm. can.

. Coper no coda Gonogra, ni di pianta, cotogno, e met. bonomeri, cristianaccios V. Babequi in a manifesta

. w. A l'è pr esse riverie

Dai codogn, e dai tomon. Isl. Coul me rival s'i veno a piclo and sentirà s'i son codogn.

while were true in a me tendin stessol. Codognà, cotognato. Copa, m. coltro, dentale. 🐗

Goppon, genciolatojo. \* iga ng Goe, v. a. covare; coè na ma*ladia i essere minacciato di ma*lattia :: covarla:

Coefa, n. velo, che portano le donne in capo, che scende sopra gli occhi, velo.

. Coprà , part. velato, pettinato, acconciato il cape , i capelli co. A l'è sempre coefà ch' a smì a un aris. germane de les de la Balba

Corre . v. a. velare, coprire il capo con velo, scustia, o simili, pettingre , incipriare, acconciar i capelli.

COERENT, agg. adjacente, coerente, prossimo, vicino.

Cocon, n. bozzolo, gomitolo Costanno, vace ital. ma melto

settino forzieretto, colanetto.

Coro, n. cassa, cofano, arca. Ii vedrì là stà s'un cofo Bei e cheuit e maravios. Isl. Guardè che bel garofo Da tailo sout un cofo! Lo stesso.

Cock, V. Acogè.

Cogià, part. coricato; stè cogià, star a letto, coltivar il letto, starsene coricato; cogià pr arcina, termin dle vis, propaginato, cogià pr tera, atterrato, gettato a terra. Lì d'erba sradicà cogià pr tera.

Poup. A l'è già da tant temp ch'i son cogià Drint a sta tampa e gnun am dà me is dim(orinforss Ansi dai me pi car son scarpisà. 

Calv. Cociorra, Ancin, barbatella, propaggine ; fè le eogioire , propagginare: 2. 7. 1

- Cook, n. cotogno , nome dell' albero, cotogna, nome del frutto. Cognà, n. cotognato, conserva di pere cotogne.

... Cognizione, n. cognizione, intenzione, raffiguramento, nozione, saputa, conoscenza, contezza, notizia, e talora giudizio, criterio, intelletto; nen over d'rognission, ciafruscola, cesa da mulla, insulessere senza cervello , giudizio , saggine ; scipitaggine ; coja per non aver intelletto, esser fuor di fallo, errore. " 17. 50 Bologna ec.; perdi la cognission, Coson, n. testicolo, e fig. bib andar fuor de sensi, svenire; cosa beo, seimunito, inetto, gosso: veule d'coust liber? oh l'ave Ai veul pr riussi lò dii talenton ben cognission; l'è mort an per- di va dii finanssie, dii generali feta eognission; con buon cono D' ministr, d' comissari e nen a scimento rende l'animo a Dio, Vas.; avei soa cognission, essere Cosonà, part. deriso, deluso, in se', non esser inori di sei del cuculiato, beffato, ingannato.

Si avreu mia cognission Direu ai dotor ch'am meno Così lì pian pianin.

Ric. d' l'aut. Cognom, n. soprannome; ciamè pr cognom, soprannomare, soprannominare.

Cognosse, v. conoscere.

Pr i dnè ai cognes pro bin. Il Not. on. Coi, n. (coll'o largo) cavolo; testa d'coi, testo, capo di cavolo; trous d'eoi, torso; fè bon coi ansem, unirsi d'umore, di sentimento, andar d'accordo, convenir per indole, fig. unione, accordo, pace.

Chial intra sì com i coi a marenda. 6.74 Il Not. on. trag. E mi t'hai pur desviate dvait partl Ma t'vire i coi e t'lasse chi veul di? L'Adel. trag. Ma tu fai a tuo modo, e chi vuol dire dica. Ch'ora m' seve da logn i n' fas ch'

Ch'ora m'seve da pè mi grigno d'goi Cogne, v. n. imbrettare. ... M'è vis, ch' noe doe fario bon coi ansem. Balb.

L'è sigur, ch' tra noi doi I faroma mal bon coi! Isl. ··· Gora . Сояву n. bagatellay cian-

· · ( cojon. Calv.

COJONADA, n. corbellatura, min- Tirè 'l col, strozzare. chionatura, ruzzamento, dileggio, E s' per finì ant na vota tutti i guai coglionatura, besseria, derisione; Saria nen mei tirè'l col a tutti i gai. dè la cojonada, dare la berta, la madre d'Orlando, beffare.

Cojonabla, m. corbelleria, coglioneria, minchioneria, errore, fallo, colpa.

Coront, v. a. coglionare, deludere, corbellare, dileggiare, ruzzare.

COJONET, COJONAS, agg. ad uomo, sfacciatello, tristarello.

Coino, n. zacchera, pillachera, lembo o balza della veste , imbrattamento di fango, fè 'l coiro,

pillacherarsi, imbrattarsi il lembo della veste; coiror, talora per bastone.

Elo n'ardris? in sai a cosa im tenna Chit dogna con st coiror na bonna ( strenna. L'Adel. trag.

Col, n. collo; om dal col rot. uomo dinoccolato; a col, addosso; col del pè, capella; rompe '*l col a na fia*, affogar una fanciulla, maritarla male; a rota de col, a fiacca collo, a rompicollo; rompe'l col al mestè, rovinar il mestiere, guastarlo; fè slonghè 'l col a un, feje vni la venja, far aspettare uno a mangiare, far dilungar il collo; restè ant'l col, vale arrecar danno, dispiacere, dolore, non riusciv a bene; restè 'nt'l col quaicosa a quaicadun, alcuno averne a scontar la pena, a pagarne il fio, a pentirsene, a dolersene.

Credme che tante cose già sotrà riscontrare una scrittura coll'al-Arsuscito quaich vota, e pìo 'l vol tra ee., far colezione. E tante ch'un je cred già tracanà A peulo peui restene un di ant'l col. dice nel magistrato supremo della

Calv.

Rompse'l col, dicesi delle figlie quando sono mal maritate.

Am par bin ch'i lo savì Ch'a son rair i bon partì Ch'a venta pieje al vol Pr nen d' vote rompse'l col Piand quaich lord e patanù Ch'abbia nen ch'i dent e'l mnù.

Cola, (coll'o larga) colla, salda, glutine.

Colà, part. colato, scolato.

Colana, n. gumzaglio, collana, catena, gargantiglia.

COLANDER, COLANDRON, n. COriandro, curiandolo, confezione, confetto.

Colart, agg. colante, discorrente, trascorrente, grondante.

Colar, n. collare; colar d'or, monile, collajo d'oro...

Colareta, n. dimin. bavero, camaglio.

COLABIN, n. dimin. collare, collaretto.

COLARINA, GOLETA, collarina, goletta del collare.

Collassion, n. colezione; colassion dii paisan, beruzzo.

Quaich' vota lì ant la scola A fan i seu scondion

O d'una marendola:

O d'una colassion.

Colassione, v. a. collazionare,

COLATERAL, n. collaterale, giu-Calv. R. Camera de' conti. Diz. leg. Reg.

Colaude, v. a. approvare, giudicar per buono, o per vero, lodare.

Cout, v. a. colare, feltrare, gocciolare.

Una cavagna rola 💛 🐠 🥹 :: Un doi con una bota 🚟 😘

co Charcola tut presola Quand bin as sia un tacen.

nagang ni madanaka adalikan M**ist**i Courga, n. collega, compagno nel magistrato, nell'uffizio ec. rozio.

1 vorria ch' me colega L'armita d' cavoret ec.

Fol. piem. d'l'Arm. can.

Correr, n. collegio. Collegiale, allievo del collegio.

Colegiata, n. collegiata.

Colera, n. coliera, sdegno, sdegnamento, sdegnosità, sdegnosaggine, rovello, adiramento, velenosità, stizza, ira, iracondia, irascibilità; andè an colora, sautè an colera, "adirarsi," tronfiare, imbronciare, bronciare, sdegnarsi, indispettirsi.

COLERICH, agg. bufonchio, collerico, sdegnato, sdegnoso, bilioso piracondioso, iracondo, itascibile, bizzarro, subite, cruccevole - scorabbioso , colleroso, colloroso, adiroso.

COLET, COLAT, in dim. colfare, sparlare.

a la coleta, andar in busca, andar Coursea, n. scanalatura, inca-

Culera, colletta, per quell'orazione che il sacerdote per alcuni bisogni aggiunge alle altre orazioni nella Messa.

COLETAIRE, n. collettore, che raccoglie; ricoglitore, raccoglitore, riscuotitore.

Colerous, n. ricoglitore, riscuotitore, raccoglitore, collettore. "Coxica, dolor colich, colica, deforit cohci.

J'erbe specifiche

" Proconich as tajo . Coui ch' Phan la colica

Le frev ch'i tnajo. " Calv. Gount, n. gorglera, monile, gargantiglia, collana, giro di collahe Quante manere son già trovasse D'orcin, bindei, fissie e colle E antorn dla testa ficognasse 🔧

Punte, fior, e gabriolè! Coling, v. n. collimate, mirare, riguardare, tendere, por la mira, dirizzare, coincidere, prefiggersi una meta ec., convenire, concordare, tirare ad un medesimo fine, aver lo stesso scopo,

aver somiglianza, somigliare. Colina, n. collina, colle, sommita, o schiena del colle.

> La colina ch'è a Turin A par giust tutta un giardin.

COLINETA, n. dim. colfinetta; collaretto, collarino; tajė i colet, poggerello, poggettino, piaggerella, poggiolino, piaggetta, poggetto, J'è pa gnune mei tesoire casterella, collicello, colletto, col-Pr tuje bin i colat. Isl. linetto, bricca, montagnetta, mon-COLETA, n. ceren, busen, rac- tagnuola, monticello, costa; tias colta che di fa per i pover, e le coline, attraversare, pasper opera pia o pubblica; ande sare a traverso i colli, scollitare.

Colm, Comm, n. colmatura, colmo.

Colm, o Comm, agg. colmo, traboccante, pieno a soprabbondanza, ricolmo.

Cormà, o Cormà, n. tettoja.

Colmuna, n. colinatura, colino.

Colo, a Color, n. torcifecciolo, colatojo.

Colosia, n. rigovernatura, broda, lavatura, e imbratto, cibo che si dà al porco nel truogo.

Colocà, part. allogato, collo-

cato, locato, posto.

COLOCHE, v. a. allogare, collocare, locare, porre, accomodare, acconciare.

Colode, v. a. term. leg. lodare, collaudare, approvare, aver per

buono, ben satto.

Coloxa, n. colonna, sostegno, notissimo per lo più di figura cilindrica, e fig. per sostegno, ajuto. riparo, appoggio; colona d'soldà. colonna, cioè quantità di soldati posti in certa ordinanza.

Coloni, part. colonnato, quantità, ordine, serie di colonne di-

sposte in una fabbrica.

Colorb, n. colombo, piccione. Colonbera, n. colombaja, casetta, nido dei colombi.

Coloneina, term. di teatro, ca-

meriera, servetta.

Colosbot, n. piccione, pippione. Massè pito, capon e colonbot. Cas. par.

Colonbotin, n. dim. piccioncello, pippioncino.

COLONETA, n. dim. di colona, colonnetta, colonnina.

Colon, n. colore; color bleu,

celestro, ceruleo, celestiale; color cremes, chermisì, vermiglio; color d'uliva, olivastro; color d'or; fulvo; color d'cafè, tanè; color d'brons, color di bronzo; color d' castagna, castagnino; color d' ninsola, lioniputo; color gris, biggio; color morel, momachino; vni d'tuti i color, diventar di mille colori; s'avsina al color paonas, un pò rouss, dà 'n poc d'idea, tira al ec., trae in color di paonazzo, rossigno ec.; tira an poc al color dii ciser, tira in color ceciato, Vas.; color del lait, colore lattato, Vas.; tira al color verdastr, pende in verdiccio; color ch'a tira al neir, colore che tende al nero; color smort, abbacinato, smorto ; *marmo del color del lait*, marmo lattato; bon color, bei color, bella carnagione, bel sangue, volto ben colorito.

Una è bionda l'autra è bruna L'autra del color cafè

A vorio trove duna

Quaicadun ch'ai voleis piè.

Colori, part. colorito, colorato. Colori, n. colorito, term. de' pittori, maniera di colorire, onde colorito morbido, delicato, grazioso, vivace, acceso, fresco ec., verità di colorito, migliorare il colorito ec.

Colori, v. a. colorire, colorare, dar colore.

Coloss, n. statua grande, e fig. prendesi per uomo forte, robusto, grande, e proporzionato di membri, colosso.

Cose, n. colpo, broccata, tiro, azzurro, turchino; color celest, botta, ferita, percossa; colp pr bot, picchiata, tentennata, urto; [carsi allo studio delle scienze; fronte, subito, immantinente.

E voi chi sè li pitost polpassue A risigo sul colp a torsve'l col. Colp d' ciò, chiaballata, chiavellata; ant un colp, a un colpo, a un fiato, a un tratto, senza prender respiro, quasi in una tirata medesima; fè un bon colp, fare bene il proprio interesse, fare un contratto vantaggioso; dè due o più persone a pregiudizio un colp sul serce e l'aut sla tina, d'un terzo. dare il torto o la ragione un poco a una parte un poco all'altra, quel modo, secondo che, a guisa, dare un colpo alla botte ed uno in guisa, e interrogativo com? al cerchio; fali'l colp, fallire il come, in qual modo, in che colpo, non levar fuoco, e fig. guisa; talora vale quanto: com i ber hianco, restar al fallimento, sè mai nojos, quanto siete nojoso; tomare, venire, o andar colle trombe nel sacco, non riuscire; fè colp, fare impressione; colp d' piuma, tratta di penna.

Colfa, n. colpa, reità, mancamento, peccato, fallo, cagione, delitto; dè la colpa a un, incolpare, tacciare, accusare qual-

cheduno.

Colpevol, agg. reo, colpevole, che è in colpa, che è in fallo.

segno, nel brocco, imbroccare, imberciare ec., percuotere, battere, ferire; l'a colpilo ant un eui, lo colpì in un occhio; colpì, far impressione, muovere, per-||cavallo, chioma, coma. suadere, commuovere.

Coltivà, part. coltivato, colto,

col primo o stretto.

coltive le sciensse, darsi, appli- riguardo.

sul colp, sul colpo, a prima coltive l'amicissia d'quaicun, coltivare l'amicizia, rendersegli accetto, fargli la corte, corteggiarlo, ossequiarlo, allificare.

Che bel piasi l'è vede la campagna Che bel piasì l'è fela coltive. F. B.

COLTIVURA, n. coltivamento, coltivatura, coltura, cultura.

Colusion, term. del foro, collusione, secreta intelligenza tra

Con, avv. come, siccome, in com i sè bela, quanto siete bella! com, comunque, in qualunque modo, guisa ec.; ch'a vada com a veul, comunque.

Scortiava tant i ricch com i povrom Creava a ogni stagion d'i neuvitass Trattava col pais Nosgnor sa com. Calv.

E com ant la natura un mangia l'aut. Lo stesso.

Voi aitre i sè tacante com la peis Colpi, v. a. colpire, dar nel I rusie tant'l maire com'l grass Mangerie'l bin d'set gesie an dontre

> Coma, n. criniera, peli lunghi che pendono dal fil del collo del

Comand, n. comando, precetto, ordine, cenno, comandamento, prescritto, prescrizione, stanzia-Coltive, v. a. coltivare, lavorar mento, maestria, maggioranza; la terra, e fig. dirozzare, am- d' bon comand, da strapazzo, maestrare, istruire, esercitare; da servirsene senza rispetto, o COMANDÀ, part. comandato, commesso, imposto, ingiunto, ordinato, prescritto.

COMANDAMENT, V. Comand.

COMANDE, v. tal. a. e tal. n. comandare, imporre, padroneggiare, commettere, ingiungere, maggiorare, prescrivere, ordinare, aver imperio, regnare, imperare, soprasstare, dominare, percettare, imprendere; comandè a bacheta, comandare imperiosamente, comandare a bacchetta; comandè un travai, dar ordine, o commissione di fare un qualche lavoro.

COMARS, n. levatrice, mammana, madrina, balla, ricoglitrice, savia donna, e volgarmente anche comare si dice di donna non levatrice, o madrina, ma così per vezzo, e simili.

Tende a toa ca . . . e neu andè An sà e an là da le comare Fè le caquare

E lassè l'omo ant un canton.

Il Not. on.

COMARE, n. cianciatore, ciarlone, garrulo, loquade, ciaramella, parolajo, cicalone, berlinghiere.

COMARUM, n. crocchio di femmine, berlinghiere, favellio, cicalectio, discorso, o discorsi di berlinghiere, pettegole ec.

L'amicissia de fomne e'lcomarum Via da ste doc cose resto nen ch'un

Com Dio veuz, come a Dio piace, famigliarità. giusta il voler divino, e alla peggio, alla carlona. Coul travai l'è comestibii sta fait com Dio l'a volsù.

Comedia, n. commedia, favola, Соместиви mattaccinata, e fig. celia, burla, mangiativo. giuoco, beffa. Сомета,

COMEDIART, n. mimo, matlaccino, comico, commediante, strione.

Comente, v. n. fare a mani, giuocar di mani per ischerzo, scherzare, far chiasso, e rabbat-tufollarsi, abbattufollarsi, al fig. vale anche far atti memo che modesti.

COMENDATOR, n. di dignità, commendatore.

Comens, n. cominciata, cominciamento, principio, inizio.

Comensal, n. commensale, che sta alla messa medesima.

Comenssà, part. cominciato, incominciato, principiato.

Conesse, v. a. principiare, dar principio, incominciare, cominciare, e met. intelajare, intavolare, prender le mosse, darsi le mosse; comensse ande gheub, incurvarsi, piegarsi in arco, archegiare, cominciar ad invecebiare.

Comest, n. comento, comentario, comentazione, interpretazione, esposizione, chiosa.

COMENTATOR, n. comentatore, interprete, chiosatore.

COMENTE, v. a. comentare, interpretare, chiosare, dichiarare, esporre, e fig. inventare, fingere, aggiungere malignamente.

Comensi, n. commercio, commercio, mercatura, traffico, e più largamente pratica, corrisponza, amicizia stretta, dimestichezza, famigliarità.

Combss, n. commesso.

COMESTIBIL, n. commestibile, cibo, vivanda, mangiare.

Comestibil, agg. commestibile, mangiativo.

Coneta, n. cometa.

ynoto siziato, mancante, im-liniogni cosa, difficile a contaperfetto , manchevole , guasto. Director on dim. difettuzzo, difettuccio.

Diricu, agg. difficile, disagerale i. difficoltoso , arduo , laboriaso disastroso, malagovole, e agg. ad uomo , tenace, duro, oginato, strano, caparbio, bisbetigg, aspro, intrattabile, sostepulo, inaccessibile per mal umore. percorroglique e simili. L. Darigourà, ma difficoltà, setacolois steato, inciampo, fatican impedimento, unalagevolez-. anduità., dubbio, abbiezione agarsità; fè dificoltà, oppoesi. mostrarsi ritroso, ripugnare di Fasend lo ch'an commado, penin accorsenting fare difficultà; feu La mia dificoltà : ho le mie difficoltà cioè alcuni dubbi: dificoltà durina difficultà o dolore nell' gripare, e l'una e l'altro insieme, dissuria; spiand le dificoltà, spocqielane; contrast d'dificoltà, guerra; levè le dificoltà, facilitare. Miniau pa avu dificoltà a credio, merché verament a l'èch povr om vied io non ho avuto difficoltà a crederlo, perché veramente, è un povero uomo. Gram. pjem. Pipsai

oron Ma, l'han peui dificoltà A so d' carità Isl. Lvedo propri ciair Ling Ch' Labit d' robe brow Sun. That s' peut pi lassè Auc Sensa dificoltà. V. Pey.

persona, rightoso, difficolteso, re- Deconsti, mo delormità butwatico ... ficicoso incuneto etitico, terza delaideza prepropriere de sha young dubbi, mette difficeltà fermità.

Parente Joseph tare , capriccioso. Divibà, part. diffidato que en fidato , avvisato 🗸 avvektito., 🕬 DIFIDAMENT, IL AVICATIONENTO, avviso. ·

stevano e i lice. Dirine, v. a. diffidare . diffi من dare , sconfidare , ayvertire (اله prvisare, intimare, sospettate diali trui, non aver fidanza podulitem dell'altrui fedelth e similian

Diridensia, a. diffidenza ziffi. damento, disconfidensa efidame sconfidanza , diffidanza, , diffida mento, disospetto and sont son sine

. As pio an difidenssa: inguis Giugandse dij sotomenudh indiatri, escera en Lege d'eonsienssa, ades a l'élasegnol D' ruina, d' difidenssa universal

ware one Gate, par. DIFIDENT, diffidente, somettoso, sospicioso, ombratico pombios, ombrativo. or two discourses

Direct, v. w. camminace. Con ordine, alla sfilata i arviattois B to provide a consumbing sub-

Dipiesit, agg. malagevole inf duo, V. Dificil.

DIFISHERENT AND . and vamelt, malagavolmento; mala volentitio

Dirissios, app. lezioto , mile gevole a contentare a schifften Fosend par according to contract

DIFORDE : DIFORDEN : MANGEMENT fondere, spargere largamente; difandse, n. prodiffondersinomde n. Diricorros alagg. schifiltoso tlif- diffondersi nelatire acioè mulus ficoltaga mischifamschivo sagg. a molto diffusamente di chachesia

Dietre 222

are, racconciare, raccenciare; comodè un, dargli stato, e simili, idagiarlo: meritò che rimeritantolo altramente adagiasse i suoi passionare, aver compassione, liscendenti; comodè i pisset, aconciar i merletti ; comodè le pianse, condire, acconciare, perezionare co' condimenti; comodè eausset, 'l vesti, racconciare, assettare, aggiustare, rappezzare; omodè, consè un per le feste, omodè un an saussa doussa e rusca, fig. conciar uno per le este , maltrattare alcuno , fargli ran male; comotlesse, n. p. acomodarsi, sedere, aggiustarsi ec., onvenire, accordarsi; 'l temp s'è omodasse, il tempo tornò sereno, narlandosi di tempo, rasserenarsi.

Comodin, term. di giuoco, matta, arta determinata, la quale a erti giuochi, come a quello di ı vuole sino a dieci.

COMODITÀ, n. laterina, latrina, iso, opportunità, privato, caojo, scaricatojo.

E chi vorà nen crede Ch'a sia ansinuà Ch'a vada pur a vedo Ant la comodità Ch'a deurva col armari Ch'a lesa coui scartari Ch'a servo al tafanari L'è li tut registrà. Isl. moss, agg. mosso, commosso, erito.

rdse na matin a canté n'aria

io comoss na tigra sangui-

Comossion, nom. commozione, turbamento, agitazione.

Compatire, v. a. compatire, compietà, scusare.

Compi, v. a. compiere, adempire. Conflot, n. conspirazione.

Compart, v. a. comprare, comperare; coul li l'è bon a vendve e compreve **m**ila vote, quegli è persona sagace atta a rivendervi mille volte. Vas.

COMPUTE, v. a. compitare, accozzar le lettere, legger a compito. Comsesia, Macassia, o bene o male , comunque, ad ogni modo, alla peggio, negligentemente.

Contut, man. avv. affatto, grandemente.

Mentre chiel aeogià 'nbriach comtut Antel seugn, e ant'l vin l'era sotrà.

Comun, agg. comune, univerazzica, si fa contare, quanto sale, triviale, scaricatojo, meccanico, ordinario, volgare, plebeo, comunale, usuale.

> Comunat, agg. comunale, corrente, consueto, ordinario, volgare, comune a più; comunal, de la comune, del comune, appartenente alla comune, il coinunale italiano non ha questo significato.

Conere, n. comune, comunità. Conune, v. a. accomunare.

Comunela, n. società; se comunela, servirsi d'alcuna cosa in comune, accomunare, far combutta.

COMUNICHE, v. a. conferire, co-' d' cadensse, e son tant me- municare; comunichesse, v. n. p. ( lodios | comunicarsi.

Comunion, n. comunicanza, co-( naria. munione, società, comunicazione, Calv. partecipazione, convivenza; we

Courses . a mangiore tells para : managere CHANGE . DEROCH IS THEREIN THE THE THE COM-CEL STREET,

Course. 2 minute. manana , similia , vilagon, e va ruga , latagla , similatti. COMMUNICATION OF A STREET, SINCE AND A STREET, AND A STREE muse . Sungiese.

Cap. I su sepessa wa wancie i'

Eso a dessars S DAGE DE L'EDRICE DIL

con stemane, stemanene: on late, muc. etame, a une un al a per un franceigna . V. Club. tempre . schoere.

A sease ment wrote Lor I need. southward.

**∵a**perce.

Cora . vaile hases.

time . comfitto. guerrecciamento. | Concentral . vert. concentral

pe summon. Surveye manne in labour milature. 1915cameno sel luciona.

Dartene . Smoathtore.

LINEAR ENGINEERING AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE

za i mme. Kaz emseńe iest 🗀 🚉 zo . 🕍 zo . 🧸 em zo. amministrator le danne lett america i mantiname . Sende.

Œ

'n

Ė

ř.

1

1

Dogio

ar nembra tei massein tei ei- in an ala mon ara ra best. Ti ani il ini ani ini, ani (ani De Scient na romana. Ce m est i we ka L

I Tet a चित्रावध्यातः र. जावारे<del>गाः देश</del>ः I Not. m. i communicato, accuramento a-Co. 1773. à non. : à 2003. Annie. 200. grande à recident. and : in the interior in the Court of the Co and the . The R . The station , let tendent , bettering , confiden

and a come of the contract of ca . magado anto ao. ao son amo administra di persone.

e per passo un min ni num- laverenni. 1221. combosibile. into i iricars.

Le rea un m un un man l'operation a combustione, abrest. Tracamento . e te. confusione. 🖛 . oraș. ani. 1000, poresso, disordice . orașiulia . adamo, полительной пентична. Тананай . газации. жованачо. Вли ин а и жизы пака на венинию постопе, быства

LUNCA. R. CHRISTO, CHRISTO, 2000210. Cara e antena e contra e puia grande e ordinariamente di sigirote el recel il osa rec nome est alesc alest successione con Corcur. V. Conchet.

Concentration of the concentra Caract. L. combatto. combat... mettere. accordine. dare. pre-**ப்படைம் . அடிய . இடியாக்கள் . அடி கண்ட வாற்குறுவாக் கூட கண்ணிய** 

bathere, numbers, venur ale mans, inscriminanto, courtabondo, com  n. p. concentrare , incentrare , concentrarsi , spingere, e spingersi nel centro ben dentro, e fig. pro- alla parte anteriore della botte; fondarsi, insinuarsi, immergersi, 🏻 internarsi in checchessia, andare ne gocci in terra. a fondo di alcuna cosa, penetrarvi addentro, cacciarsi innanzi, ingolfarsi ec., approfondirla.

Concerl, v. a. concepire, concepere, comprendere, capire, in-

tendere.

Concepi, part. concepito, conceputo, capito.

CONCERNE, v. a. concernere, riguardare, toccare, appartenere, aver relazione, spettare, toccare

col dat. di persona.

Concernent, part. che concerne, riguarda, appartiene, spetta ec., riguardante, spettante, concernente ec.

Concertato, part. concertato, convenuto, stabilito, fermato.

Me car amis le nosse ch'j avomo

( concertà

L'avran so effet ai quindes.

Cas. com. Concerte, v. a. concertare, ordire pensatamente, macchinare, ragionare insieme, consultar in-

sieme, stabilir d'accordo alcun che. Concesso, conceduto.

Concer, n. immaginazione, pensiero, concetto, idea, riputazione, fama, credito, stima, considerazione; esse an bon concet, avei un bon concet, essere in istima, in concetto; concet d'santità, odore, fama di santità.

monio, paraninfo.

CONCERT, CONCOT, CONCAT, ti-

CONCENTRE, CONCENTRESSE, v. a nozza, truogolo, vaso di figura quadrangolare, che serve per diversi usi, e che fra noi si pone perchè nello spillar il vino non

> At sforgionna d' panadasse Minca poch ant un concat Dle pi bone e dle pi grasse Faite tute al breu d'sampat.

Conceiude, v. a. conchiudere, stabilire, finire, fermare, risolvere, terminare, venire alla conclusione, giudicare, dedurre, inferire , conghietturare.

Concistoro, n. concistoro, concistorio, adunanza de' cardinali chiamati dal Papa per richiedere il loro parere in materie di grande importanza, fra noi vale unione di gente, adunanza, parlamento, colloquio , secreto.

Conclus, n. conchiuso, finito.

E avei pr conclus

Ch'a venta se parei pr d' catrin.

L'Adel. trag.

Conclusion, n. conclusione, conchiusione, finimento, illazione, conseguenza d'un raziocinio, epilogamento.

Concordanssa, n. concordanza, accordo, conformità, convenienza.

Concumb, v. a. accordare, concordare, convenire; concordesse, n. p. accordarsi, andar d'accordo, convenire, convenirsi.

Concordia, n. unione, consonanza, concordia, buona intelligenza, conformità di voleri, ac-Corcut, n. mezzano di matri-cordo, volontà uniforme, e più largamente, affezione, benevolenza.

Concorensa, n. concorrenza, ri-

valità, gara, emulazione, competenza, gareggiamento.

Concorse, n. calca, concorso, moltitudine di gente; andè al concorss, andar a concorso, dicesi del sottoporsi all'esame in concorso d'altri per ottener alcun grado da conferirsi al più meritevole. Diz. Bol.

Concor, V. Conchet.

Condana, n. condanna, dannagione, dannamento, condannazione, condannagione.

Condanà, Danà, part. dannato,

condannato, sentenziato.

Condane, v. a. dannare, condannare , condennare, sentenziare.

CONDESCENDE, V. Accondiscende. Condi, v. a. condire ec., perfezionare le vivande co'condimenti.

Condiment, n. condimento, e siò sono quelle cose che s'adoperano a perfezionare il sapore delle vivande, come olio, sale, aceto, butiro, spezierie ec.

Condiscendent; part. che condiscende, accondiscendente, indulgente, arrendevole, che concorre nell'opinione, o nel desiche acconsente, che seconda.

Compission, n. condizione, grado, essere, state, nascita, professione, patto, clausola, limitazione, convenenza, convenente; om d' bassa tendere, prender lingua, ravvicondission .. uomo di bassa mano; Ma mi voria peui nen

Ch'iv picheisse peui tant d'riputas-( sion

Ch'iv desmentieisse d'vostra con-Condissionà, part. condizionato, | noscente, pratica. huono, acconcio, condito; bin o

mal condissionà, bene o mal condizionato, cioè che si trova in buono o cattivo grado, bene o mal condito, bene o mal in ordine, o mal tenuto; è pur term. mercantile, ben condizionato.

Condissione, v. a. V. Condi. CONDOT, n. condotto, canale, acquajo, acquidotto, acquidoccio, vena, fogna, smaltitojo.

CONDOT, part. condotto, guidato, menato, scortato, accompagnato, trasportato, e fig. maneggiato, trattato, regolato - diretto , ammaestrato, guidato.

Condota, n. menamento, menatura, conducimento, condotta, guidamento, e fig. tenor di vita, modo di vivere, portamento, maniera di operare, condotta, contegno, economia, governo, direzione, regolamento.

Conducent, n. condottiere.

Condue, v. a. condurre, menare, guidare, trasportare, scortare, accompagnare, e fig. trattare, maneggiare, regolare, dirigere, ammaestrare; conduisse, n. p. condursi, recarsi, portarsi derio altrui, che seconda altrui, in qualche luogo ec., governani, diportarsi, regolarsi bene o male.

Conesse, v. a. n. conoscere, sapere, aver cognizione d'una cosa, o persona, discernere, insare, raffigurare, intendersi, conoscersi ( col gen. ).

Conessensa, Conossensa, n. notizia, cognizione, cognoscimento, conoscenza, conoscimento, e fig. ( dission. L'Adel. trag. | amicizia, conoscenza, amico, co-

Conessù, part. conosciuto, in-

manifesto, chiaro, palese, raffi- divenir più certo, più sicuro, racgurato, ravvisato, chiarito, saputo. | certarsi, rassicurarsi.

Confaton, n. insegna, bandiera,

gonfalone.

Confederal, part. consederato,

collegato, alleato.

Conferensa, n. colloquio, collocuzione, conferenza, ragionamento, intertenimento intorno a

qualche affare rilevante.

Conferi, v. n. ragionare insieme, conferire, trattar affari, comunicarsi vicendevolmente i proprii pensieri; conferì, col dat. di persona, convenire, affarsi, non tornar utile , salubre , onorevole , coust aria am conferis nen, non mi è salubre.

Conferma, n. confermamento, confermagione, confermazione, ri-

ma, ratificazione.

Convennà, part. affermato, asserito, rassodato, raffermato, stabilito, fermato, mantenuto, ratificato, fatto, renduto più certo. più sicuro, più saldo, raccertato, fortificato.

Confermassion, n. confermazione, conferma, e term. di teol. confermazione, cresima, uno dei sette Sacramenti.

Conferme, Confirme, v. a. confermare, approvare, rassodare, far più certo, più sicuro, più saldo, stabilir viemmeglio, asserire, affermare, raffermare, ratificare, raccertare, fortificare con custodia, concredere, commetasserzione; confermè un ant n' impiegh, ritenervelo, confermar-|comandare. velo, mantenervelo, tenervelo fermo; confermesse, n. p. confer-

teso, compreso, noto, cognito, marsi, rassodarsi, raffermarsi,

Confesse, v. neutr. confarsi, convenire, star bene insieme, esser conforme d'unore, di parere ec.

Confesse, v. a. confessare, riconoscere, affermare, svelare, ma-

nifestare.

Basta d'avei sentì Lo ch'as propon de di, Ch'a bsogna confessè Che lo ch'a dis a l'è.

Cas. quar. Confession, n. confessione, dichiarazione d'un detto o fatto, affermazione, confessione, term.

teol. il confessare i proprii pec+ cati a sac. approvato; confession, term. leg. confessione, affermaconfermazione, conferma, raffer- | zione qualunque d'an fatto proprio. *Di*z. leg. Reg.

COMPASSIONANI, n. confessionario.

confessionale, predella.

Confisson, n. confessore.

COSSET, n. confetti, confetture. CONFET, agg. confettato, confetto, e largamente condito, condizionato.

L'ha largailo su la testa · Spas e rair tut bin confet.

CONFIDÀ, part. affidato, confidato, fidato, commesso, raccomandato, dato in custodia.

Confide , v. a. affidare, raffidare, confidare, fidare, dare in tere, comunicare un secreto, rac-

> Confideje lo ch'i veule Son segrete com'l tron. Isl.

Confidesse, n. p. affidarsi, confidarsi, aver fiducia, confidenza, fidarsi.

Confidenssa, n. confidenza, confidanza, fiducia, fede, fidanza, fetturiere, confettatore, profusperanza, comunicazione d'un se- miere, bericuocolajo, cantucciajo, creto, arroganza, presunzione, confortinajo. samigliarità; om de considensea, a tu per tu, testa a testa. ........ Rangeromo voust afe.

Fra d'noi an confidenssa.

Confin, n. confine, limite, termine, frontiera.

Confinant, part. confinante, conterminale, finitimo, contiguo.

finitimo, contiguo, marcare, confinare.

Confirma, part. confermato, rassodato, rifermato, rifermo, V. Confermà.

Confinme, v. a. riaffermare, riconfermare.

Conbisca, term. leg. confisca, confiscamento , confiscazione, agdi crimine, o di contravvenzione come. alle leggi. Diz. leg. Reg.

camerato, incorporato.

Confiscare, v. a. infiscare, incamerare, applicare, aggiudicare i beni del fisco.

Confitunt, n. confettiere, con-

Confonder, v. a. confondere; persona, nomo di confidenza, mescolare, rimescolare, metter discreto, sicuro, secreto, da fi- al fondo, trambustare, scompidarsene, confidente, amico; je gliare, disordinare, rovigliare, na confidenssa, confidere, co-| sconfondere, travolgere, guastare, municare un segreto, un confi-Ismarrire, ingabullare, mescolar denssa, segretamente, in segreto, l'insieme senza distinzione, e senza ordine, e met. per oscurare, offuscare, turbare, avviluppore in Intant comicapisse j'omo da bsogn fatti o in parole, convincere al-( d' parle trui con ragioni, svergognere, coprir d'ignominia, far arrossire; Cas. com. confonde d' cortesia, consondere, Comment, agget. confidente, opprimere alcuno con atti cortesi, amico, intimo, famigliare, in-feonfonderlo, atterrarlo, opprimerlo di gentilezze, di cortesio, earicarlo, soprastarlo di gontilezze.

I vodri dig pa busia · ·· A confordve d' cortesia

E stropieve d'onestà. Confine, v. n. conterminare, Confondse, n. p. confondersi, turesser confinante, conterminale, barsi, scoraggiarsi, avvilupparsi, abbacare, anfanare, rimaner confuso; confondse, perdse an serimonie, stemperarsi in cerimonie.

Confondù, Confus, part. mescolato insieme, rimescolato, disordinato, scompigliato, fig. svergognato, turbata, convinto, Y. Confus.

CONFORMA, CONFORME, prep. congiudicazione al fisco dei motivi formemente, giusta, secondo, se

Conformassion, n. conformatio-Confisca, part. confiscato, in- ne, costruzione, figura, forma-Conforme, v. a. conformate, far conforme; conformesse, n. p. conformarsi, uniformarsi, rassegnarsi, adattarsi, seguire, adottare modi, massime, condotta, leggi , consuetudini altrui.

CONFORME, agg. conforme, consentaneo, corrispondente, conformevole, somigliante, di forma

uguale.

Conformità, n. conformità, congruenza, somiglianza, similitudine, concordanza.

Compost, n. conforto, sollievo, alleviamento, ristoro, incoraggiamento, consolazione, ajuto, incitamento.

Comortà, part. confortato, sollevato, consolato, racconsolato, ristorato.

Confortacheur, n. termi di botanica, melissa cedronella.

· COMPORTATIV , agg. confortativo, che ha virtù di confortare, confortevole.

namente alla morte, confortatorio, fatto alcuna cosa. v. dell'uso.

leggerire il dolore altrui, dare co, guazzabuglio, inordinatezza, speranza, assicurare, rassicurare, rabbuffamento, piastriccio, rosconsolare, racconforture, solle-[sore, vergogna, onta, parapivare, alleviare, racconsolare, ri- glia, rimescolamento, rimescostorare, ricreare, esortare, in- lanza, garbuglio, scompiglio, coraggiare, inanimire, incitare, scompigliamento, scomposizione, muovere; confortesse, n. p. con-ftramazza. fortarsi, consolarsi, riavere la sanità, prender forza, risoluzione | tormentare, molestare, turbare, ferma, confortati di seguitare ec. agitare, travagliare, dare affanne, Vita di S. Gio. Batt.

CONFRATEL, n. confratello.

Confraternita, n. compagnia; confraternita, adunanza, compagnia di persone per opere spirituali.

Confront, n. confronto, agguaglio, confrontazione, confrontamento, riscontro d'una cosa coll' altra, riscontro, comparazione; a confront, in confronto, a confronto, a comparazione, a paragone, a petto, a fronte, comparativamente.

Conventa; part. confrontato, paragonato, riscontrato. · ·

Confronte, v. a. confrontere, riscontrare, paragonare, commensurare, e n. ass. tornar bene al confronto, al riscontro, comparare.

· Conrus, agg. confuso, turbato, torbidato, intorbidato, intenebrato, rinfuso, inordinato, disordinato, trasecolato, scompigliato, rovigliato, infruscato, stordito, sba-COMPORTATORI, A. chiesetta, o lordito, mortificato, smarrito, chiesina nella prigione in cui si svergognato, non chiaro, oscuro, rinchiudono negli ultimi glorni i V. Confondù; esse confus d'avei condannati all'estremo supplizio, fait una cosa, dolersi, spiacere, acciocche ivi si preparino cristia- essere mal contento, pentito d'aver

Confusion, n. confusione, con-Comonti, v. a. confortare, al- fondimento, rovigliamento, amae-

Confustibule, v. a. inquietare, inquietudine, noja.

Confutassion, n. confutazione, confutamento.

Confute, v. a. confutare, ribattere con ragioni le opposizioni di un altro, abbatterle, addur prove in contrario, riprovare.

Congr., n, commiato, congedo, licenza di partire, di ritirarsi, permissione, mandata, licenziamento, licenza di non andar a scuola; dè 'l congè, commintare, congiunzione, copula. congedare dar congedo licenziare, dar puleggio.

cenziato, accommiatato, man-congiunto, affine. dato via.

cenziare, accommiatare, dar commiato, congedo, mandar via.

Concert, v. a. e talora n. a. raggelare, aggelare, congelare, diacciare, agghiacciare, e per sim. il rappigliarsi, il rapprendersi, il rassodarsi d'alcuna cosa liquida a maniera di cosa congelata ; congelesse , n. p. congelare, aggelarsi ec. 🕡 🐰

Concerna, n. congettura, conghiettura, presunzione i ppinione, conjettura. . .

Concerure, v. a. congetturare, congbietturare, inferire, arguire, presumere, giudicar per via di congetture, conjetturare, far conghiettura.

Congignà, part. congegnato, assettato, combaciato.

Congione, v. a. congegnare, combaciare, assettare, metter insieme ingegnosamente alcune cose in guisa che bene s'assestino le compagnia. une colle altre.

congiugnere, congiungere, unire, copulare, metter insieme, attaccare, appiccare, appiccicare, connettere, accoppiare, appajare, annodare, accostare una cosa all' altra; n. p. congiungersi ec.

Congiunssion, n. congiunzione, congiugnimento, giugnimento, copulazione, unione, connessione, appajamento, e term. di gram.

CONGIUNT, part. giunto, unite, copulato, congiunto, connesso, Congret, part, congedato, li-messo insieme, e met. parente,

Congiuntura, n. congiuntura, Concept, v. a. congedare, li-loccasione, caso, destro, sorte, accidente, circostanza, opportunità.

> Congiura, nom. conspirazione, congiuramento, congiura, congiurazione.

Congiure, v. n. congiurare, conspirare.

I pito, ch'ant l'onor a son dlich E ca son nen bagian com'l mond

(a pensa Contra dij polajè l'han congiurà. Calv. fav. 3.

Congratulesse, v. n. congratularsi , rallegrarsi con alcuno di alcuna sua felicità; ed usasi anche n. a. Pusato felicitarsi con alcuno non è della lingua italiana ma della francese.

Congregato, part. congregato, radunato , adunato, raunato, raccolto, riunito, assembrato.

Congrega, o: Congregassion, a. congregazione, adunanza, adunamento, radunanza, assemblea,

Congregate, v. a. congregate, Congiunge, Congiunge, w. a. radunare, ragunare, raunare, as-

tato ec., compartito, dispensato, . Disonnini , part. scompiglisto , abbattuffolato, sregelato, trasordinato, confuso, e met. scapestrato, licenzioso, smoderato, irregolato , intemperante: - - -. 5 Dusadint, v. a. e tal. n. disordinare, sconcertare, scompipliare, uscire dall'ordine, metter sessopra , confondere , abbattuffolure, turbare. . L. Disosse; v. a. disossere. . v. Dispan, agg. impari, dispari, disuguale, non pari, non uguale, dissimile, diverso, differente. 🕙 in Bispaaità, n. disparità, disuggnaglianza y differenza ; divario . dimomiglianza, varietà, diversità. - 11 Disserot, n. dispendio, spesa. costo, sborso, pagamento, il denaro che si spende, o s'impiega atqualche cosa. Discendios, agg. ad uomo, dispendioso, prodigo, che spende; ''எது.!'க *cosa* , dispendioso, costoso, .tskre richiede grande spesa. 👑 🕐 , an Dispurpa, va. dispensa, credenza, -cella , cellario , celliere. I giari l'ero li chiet ch'a ronfavo, sarsi dal faria, tralasciare di faria. Cogià unt un gran pertus vsin a un .Ausnt coul moment chi sa? forsi a in disperazione, fuot di speranzi, . D'esse enerà ant quaich' dispense of strabocchevole, incorreggibile; ili-. ('nt quaich' grand. Balb. sanabile. - Dissensa, n. il dispensare, dispensa, dispensamento, dispensagione, concessione, esenzione da qualche carico, licenza, per-: missione:, privilegio, e term. leg. speratoria. dispensa, indulgenza della legge . mitigamento del rigore, del diritto Divideg. Reg. h . . Si si dine pine andas i il Dispensi, part. dispensato, esens 16 the con the taken

distribuito : conceduto cc. ... ... Dispensator, n. dispensatore, dispensiere., dispensione, the dispensa, distributore, largitore. Dispense, v. a. dispensare, elektare, esimere ec., distribuire, companire, concedere, dispensire, permettere. Cousta sa dispense grassie e favor. Ch'a son richesse, impiegh e post d'ondre Balb. ..... L'è'n sgnor tuta bentit? Ch'a ven a bela posta perdispense ( d' favor : Cas. Com Dispensesse, n. p. servirsi liberamente , usar con liberti disporre liberamente ec. de sam Dispensesse d'una persone vale aver molta famigharith, adoptione 41.06.4 iberamente. Podriine avei l'onor d' 164' cono-( senssa? I soumo bon a poch ma ch'as dif spenssa. Cas. par. Dispensesse: trop ; abusarsi ; Idispensesse d' fè na cosa, dispes-Disrent, agg: disperato, welk (legnè, ha perduto la sperimina, rentritto ( sognava furibondu , furioso , arrabbiito , The other second L'avio già na se de sonnità E na sam da poeto disperà. talian in the an early Pey. Disperassion, n. disperacione.

disperagione, disperamento, di-

Che eagnine, che disperuis

pariscenza, comparsa, apparizione, comparigione, comparizione, comparita; conparsa, term. leg. scritto che si presenta in giudizio dalle breve d'alcun trattato ec. parti litiganti, comp**arsa.** *Diz.* leg. Reg.

Conparti, v. a. compartire, distribuire ec., dare, concedere, dividere, accordare, favorire, ordinare.

COMPARTIMENT, COMPARTISSION, n. compartimento, scompartimento, pensamento, compenso, rimedio, spartimento, distribuzione, col- | riparo, provvedimento, ripiego, locamento nel suo ordine, o parti.

Compass, Compans, n. seste, sesta,

compasso.

Conpasse, v. a. sestare, asse- leg. stare, compassare, misurare col | Diz. leg. Reg. compasso, proporzionar bene, e fig. disporre, regolare, dirigere | dar l'equivalente, contraccambiare, bene le sue azioni.

Compassion, n. compassione, pietà, miserazione, misericordia, mercè, mercede, compassionamento, commiserazione; fè conpassion, muovere a pietà; avei conpassion, compatire, sentir compessione, pietà, sentirsi mosso a pietà.

Confassione, v. a. compassio-

nare, aver compassione.

Conpassionos, agg. compassivo, misericordievole, misericordioso. ... Compati, v. a. n. compatire, scusare, scolpare, aver compassione, esser mosso a pietà, a compassione, compassionare, sopportare, tollerare, esser indulgente, comportare, perdonare. Ah sgnor ch'an conpatissa!

Comparsa, n. appariscenza, com-bile, tollerabile, scusabile, remissibile.

> Conpendio, n. compendio, sommario, epitome, ristretto, sunto

Conpendia, part. compendiate, abbreviato, accorciato.

Conpendie, v. a. riepilogare, compendiare, ridurre in compendio, restringere, abbreviare, accorciare.

Conpens, n. compensazione, comtemperamento, ragguaglio, contraccambio.

CONPENSA, CONPENSASSION, term. compensazione, compensa.

Convense, v. a. compensare, ragguagliare, bilanciare, riparare lo svantaggio col vantaggio.

Confere, v. n. gareggiare, nvaleggiare, competere, uguagliare, convenire, esser conveniente, appartenere, spettare, toccare.

Competenza, n. competenza, emulazione, gara, concorrenza; conpetenza , term. leg. gjurisdizione, autorità legittima, competenza, diritto di giudicare un affare contenzioso. Dizion. leg. Regis.

Conpetent, part. competente, che compete, concorre, legittimo, capace, atto, idoneo, convenieniente.

Conpetentement, avv. competentemente, secondo il bisogno, abbastanza, sufficientemente, quanto Cas. com, si conveniva, convenevolmente, Conparibil, aggetiv. compati- convenientemente, legittimamente. Ecco, o catolich, quai disposission Son necessarie ad ogni peccator Per sè na santa e bona consession. Cas. quar. sac.

Sossi l'è nen a mia disposission, ciò non è in mia balia; i son a soa disposission, sono a' suoi cenni, sono pronto a ubbidirlo; disposission bona, disposission cativa, o indisposission, buona o mala disposizione, cioè esser bene o mal temperato, acconcio a far checchessia, e si dice tanto del corpo , come dell'anima.

Dispost, agg. disposto, atto, acconcio, affetto, inclinato, preparato, assestato, ordinato, messo in buon'ordine, accomodato ec., stabilito ec., pronto ec., allestito, 📑 "apparecchiato, deliberato, determinato ec., sano, robusto, gagliardo, ben disposto di corpo, di salute; mal dispost, indispost, indisposto, ammalato, infermo. mal disposto ec., e met. male intenzionato, male assetto, contrario; alieno, avverso.

Per deve un contrassegn d'Merlan-

( tropìa I soma sì dispost; fè capital Noi comodroma tut a meravia.

Calv. Ah! de n'ociada al prodigh e m'

( dirè

S' Nosgnor a l'è dispost a perdonè. Cas. par.

Disporten, agg. dispotico, assoluto, che non dipende fuorchè dalla propria volontà, signorile.

DISPOTISM, agg. dispotismo, autorità assoluta di dar leggi, e di disporre d'altrui senza limitazione. Lestare, competere, tenzonare,

disprezzevole, spregevole, di poco o nessun pregio.

Dispres, n. disprezzo, dispregiamento, dispregio, disistima, sprezzo, motteggio, villania, oltraggio, insulto, poco o niun conto, avvilimento, scherno.

Dispressà, part. disprezzato, abbietto, dispregiato, avvilito, tenuto in poco o niun costo, sehernito.

Dispresse, v. a. disprezzare ; dispregiare, tener vile, aver 🖈 vile, avvilire, spregiare, schernire, non curare, rinvilire, biasimare, abbassare, svilire, sdegnare, aver a sdegno, a schifo, a scherno, vilificare, farsi beffe.

DISPUTA, n. disputa, contesa, questione, questionamento, quistione, quistionamento, quistioneggiamento, tenzone, contestazione, competenza, lite, rissa, bisticciamento, litiggio, gara, piato, contrasto, gareggiamento; e dicesi anche disputa degli avvocati, che difendono una causa innanzi ai giudici; pcita disputa, questioncella, quistioncina; disputa dij avocat, difesa i aringa, discorso d'un avvocato ec. , talvolta vale pure controversia, difesa.

Disputal, part. disputato, litigato, contestato, difeso.

DISPUTABIL, agg. disputabile, quistionevole, quistionale.

DISPUTATOR, n.: quistionatore's quistionante, oppositore, accattabrighe, disputatore, contenzioso, contradditore, contraddicitorel

Dispute, v. as disputare, con-Dispuedavor, agg. dispregievole, rissare, altemare ; butosure, platemperamento, temperie, complessione; l'è d'una cativa conplession, mal complessionato, de- toso, V. Conpiment. bole, cagionevole.

Ti m' smie una cardlinna E d'boca, e d' conplession.

Conplession, fig. di rettorica, complessione.

COMPLET, agg. completo, compito, finito, perfetto, compiuto, intero in tutte le sue parti.

Conpletare, v. a. completare, compiere, compire, render compiuto, metter a numero, perfezionare.

Conplicato, part. complicato, pienisesta con sintomi di altra di- Encicl. univ. versa malattia, parlandosi di ne-

hen adunamento di più cose in Imusica, quanto dello stampatore sieme, e per lo più di malattie, che mette insieme i caratteri ec., complicazione.

consorte nel reato.

Conplicate, v. a. complicare,

un delitto, o ad altre cose di real natura, complicità, consortieria, composizione, tema. partecipazione in cose cattive, correità, voce non registrata nella Crusca, la quale però potrebbe essere ammessa, poichè se da reo si forma reità voci entrambi di per complice, pare che correità flizione d'animo, contrizione, depure non dovrebbe lasciarsi.

COMPLIMENT, V. Conpiment. CONPLIMENTOS, agg. complimen-

Conplot, n. deliberazione segreta contro alcuno, o contro lo stato, cospirazione, trama, congiura, macchinazione, e complotto, v. dell'uso, V. ort. Enciel.; fe conplot, far congiura, cospirare. Antan ch' lor ciancio, e fan ij so (conplot

Saspeto'npoc, i von a lavè i goblot. L'Adel. trag.

Anlora sti babiot Son aut un fus a pena

Ch'a fan già i seu conplot.

Conplote, v. n. conspirare, gato, avvolto insieme, invilup-|cospirare, congiurare, far conpato, ripiegato, unito insieme, giura, macchinare, tramare, comaggiunto di malattia, che si ma- plottare, v. dell'uso, V. ortogr.

Conpore, v. a. comporre, e gozi, affari intrigato, imbrogliato ec. Idicesi tanto di chi inventando Conplicassion, n. mistura, unio-scrive in versi, in prosa, o in scrivere in versi, o in prosa, met-Conpues, a complice, correo, tere insieme, e mescolare varie cose per farne una sola, fare checchessia coll'unione di varie parti, picgare, avvolgere insieme, in-fassettare, acconciare, accomoviluppare., intrigare, imbrogliare. dare, riconciliare, pacificare, met-Conplicità, n. partecipazione a | ter d'accordo, conciliare, accordare.

Conponiment, term. di scuola,

Quaich festa pr dmoresse A fan i negligent

: Pr nen ancomodesse

A se'l conponiment. 14. Conponssion, n. term. d'ascet buona lega, se si formò correo componzione, compugnimento, af-| lore, rammarico, cordoglio.

Ancor quaranta di, Giona disia, E Ninive sarà ridota an sener, E a s'è mai vist na conpoussion

( parìa. Cas. quar.

Compostre, v. a. comportare, sopportare, soffrire, tollerare, sostenere ec., esigere, richiedere, convenire; conportesse, n. p. diportarsi, portarsi bene o male.

Composission, n. composizione, ogni sorta di poesia, o prosa, d'invensione, o scritta, o recitata, dettato, tessitura, testura, compositura, composta, e si dice anche in piemontese conposission di altre cose, v. g. coule bocle a son d' conposission, cioè sono formate, composte di più metalli. e questi sono per lo più rame, stagno ec.; conposission, term. di stamperia, composizione.

Compositore, n. compositore, componitore; term. di stamperia. quegli che trae i caratteri dalle conoscere, scoprire. cassette, formandone l'opera che si dee stampare, trovatore, trasla- preso, contenuto, capito, conotore, compositore, componitore. sciuto, inteso ec.

Conpost, part. composto, aggiustato, ordinato, messo, unito stretto, pigiato, calcato, stivato, insieme, scritto, disteso, formato, schiacciato, e met. raffrenato ec., agg. d'uomo, grave, composto, considerato, ritenuto, riservato, inembra, atticciato, macciangliero, modesto; dicesi pure composto complesso, fatticcione, nerboruto. di que' verbi primitivi, o semplici, a cui è stata aggiunta qualche particella.

posizione, accozzamento, unione, vena, che anche diconsi tenta, mescolanza. Es. Che parli? far stuello. Alb. decotti, composti, e simili cose? Buon. Fier. 1. 3. 3.

posta, composto, composito, frutti rassrenare, tencre ia dovere ec.

e altre cose confettate nello zuccaro, conserva.

Composton, term. de' tessitori, compostojo.

Conpar, n. compra, compera, comperamento, il comperare.

COMPRATOR, O ACCOMPRATOR, 12. acquisitore, colui che compra, compratore.

Conrat, v. a. comperare, e fig. credere, prestar fede; coul la conpra tut, colui presta fede a quanto gli si dice; coul li a conpra ma a vend nen, ei compera non vende, e si dice di chi sta ascoltando sempre senza mai comunicar alcuna notizia, o ascolta gli altrai disegni senza manifestar i suoi.

Comprende, v. a. comprendere, abbracciare, contenere, racco+ gliere, occupare, capire, e fig. intendere, comprendere, capire,

Conpres, Compress, part. com-

Corpress, agg. compresso, ritarchiato, membruto, di grosse

CONPRESSA, n. faldelletta, guancialino, piumacciuolo, quelle filacce che si mettono sopra le Conpost, n. composto, com-|piaghe, o sopra l'apertura della

CONPRIME, v. a. comprimere, ristringere, pigiare, calcare, sti-Confosta, n. conserva, com- vare, premere, schiacciarc, e mct.

Compromess, n. cimento, rischio, conputè, calcolare, computare; pericolo, ripentaglio, e inimicizia; conputè, lese corent sensa con-Compromesso ital. vale il rimet putè, leggere speditamente. tere le sue differenze in altrui | Cons, masc. Consa, fem. agg. con piena facoltà di decidere; conciato, condito, concio. il compromesso legale significa un atto, col quale due o più persone nominano uno o più arbitri per decidere una contestazione. Diz. leg. Reg. Butè in conpromess, arrischiare, mettere a rischio, a compromesso, V. Conpromete.

Conpromess, agg. posto in pericolo, cimentato, esposto, ar-

rischiato.

Conpromete, v. a. porre in pericolo l'altrui fama, amicizia, onore, od averi, cimentarli, arrischiarli, svelare un secreto con segrare, consacrare, consecrare, danno di chi ce l'abbia confidato, mettere altrui a rischio; l'italiano compromettere ha un altro valore mosciare, conciar le pelli, conciare. significativo quello cioè di rimettere le sue differenze in altrui con segnamento, rassegna, rissegna, iena facoltà di deciderle, che è portata, consegnazione, rimesquello che vale il piemontese ar- sione, ordine. metse; conprometse, far alcuna Consegnà, part. consegnato, cosa a pregiudizio del nostro onore, ressignato, messo in deposito, avere ec,

Conpulse, term. leg. compulin giudizio. Diz. leg. Reg.

Conpunssion, n. compunsione, pentimento, dolore, rammarico, afflizione d'animo con pentimento I mano. degli errori commessi, V. Conponssion.

CONPUNT, term. teol. compunto,

dolorato , afflitto.

piar le lettere, e le sillabe ec.; cattivi essetti.

Dla polenta bela e consa I fossai son pien e ras. Isl. Consà, n. treccia di capelli naturali a forma di ghirlanda fatta sul capo di donna, acconciatura. Consacrà, part. consecrato, con-

sacrato, sacrato, dedicato, crificato.

Consacrassion, n. consacrazione, consecrazione ; consacrassion d'un re, d'una cesa, consecrazione, sa gra d'un re, d'una chiesa ee.

Consacrè, v. a. sacrare, condedicare.

Consè, v. n. dar la concia, ca-

Consegna, n. consegna, con-

dato in guardia ec.

Consegnate, v. a. consegnate, sare, forzar altrui a comparire fidare, affidare, rasseguare, rissegnare, dare in guardia, e in custodia, in deposito, e dare semplicemente . rimettere .

Conseguenza, n. conseguenza, e term. di fil. illazione, deduzione, conchiusione, importanza, rikpentito, doglioso, dolente, ad- || vanza, effetto; l'è un afè d'conseguensa, egli è un affare di molta Conput, n. computo, calcolo. importanza; peul vniine dle com-Compute, v. compitare, accop-seguense, ne possano risultan

·( 3o5 )

parere, ammaestramento, avver d'consert, di concerto, d'accordo, timento; per pubblica o solenne concordemente, insieme. adunanza d'womini che si consighano, c<del>onsesso</del>, squittino, abboccamento, concilio, consiglio; per consulte d'accounte in iscritte, consiglio, consulto; consei d' stat, consei d' guera, d'aministrassion, d' disciplina, consiglio di stato, consiglio di guerra, d'amministrazione, di disciplina; piè consci da un, prendere, o pigliat consiglio da uno, andar da uno per locioso, armonioso. consiglio; piè l'consei d'un, adottarne il parere, accettarlo, operare, fare per consiglio di lui. Ch'as anforma mac chi è Giaco dl

( mei A venno tuit da mi pr dii consei. [vato, salvato, conservato, man-Il Not. on. trag. tenuto, guardato.

Consens, n. consenso, assenso, consentimento.

Consenti, v. a. e tal. n. consentire, acconsentire, piegare, piegarsi, assentire, arrendersi, sottomettersi, eondiscendere, con-|| beni. Diz. leg. Reg. descendere, dar il consenso, approvare, concedere, permettere, dar luogo di fare, concorrere nell' altrui opinione o desiderio, parlandosi di corpi allorchè cedono alla pressione, consentire.

Consentment, n. assenso, consenso, consentimento, assentimento, licenza, permissione, approvazione.

Conserge, n. castellano, custode, > capitano di castello.

Constat, n. consonanza di voci : di strumenti, concerto, accordo, zione, attenzione, avvertenza, risocordamento, accordanza, ap- guardo, circospezione, rillessione, puntamento, intelligenza éc., mu-lirillesso.

Consu, n. consiglio, avviso, sica, melodia, conserto, concento;

Pensè sa s'è infierisse Sa foro 'n bel consert.

Prol. nell'Adel.

Consertà, Concertà, part. concertato, accordato, appuntato, ordinato, disposto, messo in armonia.

Consente, Concente, v. a. e talora n. concertare, combinare, consultar insieme, ordire.

Conservos, agg. melodico, me-

Consunva, a. custodia ec., pet spezie di confetture fatte di frutti, d'erbe, di fiori, o di radici; conserva.

Conservà, part. serbato, ser-

Conservator, n. conservatore, custode; *conservator*, term. di corte, o d'impiego, conservatore, ufficiale stabilito per la conservazione di certi diritti, privilegi o

Conserve, v. a. serbare, servare, ritenere, conservare, guardare, mantenere, ritenere, custodire, aver cura, guarentire, riparare.

Consil, part. consigliato, avvertito, esortato, ammonito.

Consideral, part. considerato, riflettuto, esaminato, disaminato, ponderato ec., stimato, riputato, avuto in pregio, tenuto in conto, pregiato, apprezzato.

Consideration, h. considera-

Comment, v. a. considerare, riflettere, esaminare, disaminare, consolatore, confortatore. ponderare ec., stimare, riputare, apprezzare, aver in pregio, tener fortare, porger sollievo, conforin conto, pregiare, talora fantasti- to, sollevare, acquetare, racconcare, ruminare ec., aver riguardo. solare; na consolane mandandue

glistore.

O cospeto! pr lo I srai fors nen da fie?

consiglio, sovvenir di consiglio; consiesse, n. p. pigliare, e di- I avria portà a Turin pr arcapitge. mandare consiglio, tener consiglio; consiesse con quaicadun d'quaicosa, volerne consiglio con alcuno. Fr. Sac.

. Constensa, n. coscienza; avei un agnus sla consiensa, esser colpevole d'un missatto; sesse consiensa d'una cosa, farsi coscienza d'una cosa, farsene scrupolo.

Consistere, v. consistere, stare, aver fondamento, l'essere posto,

collocato, fondato.

Consistenza, n. consistenza, quello stato di alcuni fluidi che si condensano od acquistano un grado di solidità, spessezza, sodezza, densità.

Consistent, agg. consistente, che consiste, che sta, è collocato ec., tenace, viscoso, sodo, che consiglia, e dà consiglio. massiccio, spesso, denso.

Consitadin, n. concittadino. E subit pjandie tuti pr n'ongin Ai meno a pè sopat ant l'assemblea Con j aitri so sturnei consitadin.

Calv. l Eonsol, n. console, consolo. Consolato, consolato.

Cossolatore, m. consolatore, rec-

Consout, r. a. consolare, con-Coust, n. consigliere, consi-lun bon pastor, ci ristorò di hum pastore.

An mes ai to fastidi a toe stretesse Son stà tre vote sindic, son consiè Consolte me compare e sia content.

Fol. piem. d'l'Arm. ca. Il Not. on. La masovera ai dis per consoleje Count, v. a. consigliare, dar Ch'a steisso pur sicure ch'saba ch'

Calr.

I veni giach'i son sgnora, Marieme da par me I veui un bel grivoè

Ch'am consola. Il Not. on Consolipà, part. saldato, consolidato, riunito, rammarginato, assodato.

Cursolibassion, n. consolidarione, riunione, consolidamento.

Consolidare, v. a. consolidare, risaldare, riunire, rammarginare, assodare.

Consonant, consonante.

Constitution, n. costitutione, legge, statuto, regola, stato, ordine, disposizione, complessione.

Consultante, dices di avvocato, o medico consulente,

Consult, n. term, leg. consulta parere in iscritto dato da un avvocato. Diz. leg. Reg.

Consulta, n. consultazione, con sulto, consulta, consultamento Consulte, v. a. Consulters, n. p., consultare, dare o prender Eprima d'anfnojesse ant quaich afe nar conto, esser utile, tornar Venta consulté i vei ch'a la san bene, a Germanico mise conto

consulta.

Consum, n., consumo, consumamento, consumazione.

E fat ch'a l'è'l consum

sunto, logorato, attenuato, di- per la cura che ne ha. strutto.

Consumassion, n. consumazione, consumamento, distruzione, strug- Ch'i fas giust cont, ch'a pia gimento ec., fine, termine, spac- Viermin, e ji l'hai già dit a Antris cio, vendita, esito.

Consume, v. a. consumere, logorare, piluccare, scialacquare, perdere, guastare, corrodere, spendere, mandar a male, distruggere, ridurre al niente, dissipare, finire; consume a poit seu, consumare a poco a poco.

male d'etisia.

Consum, agg. consunto, conper lo più di ammalato che dà nel tisico.

Cont, n. conto, ragione, tara; savei fè d' cont, saper di ragione; agiuste un cont, tarare; se i cont, conteggiare, riscontrare le ragioni, o le partite; cont duert, conto mod. bass. inter. canchero! saetta! aperto, acceso, quello che non al malanno! è saldato; cont saldà, conto saldato, spento; fè cont, colla par- contaggione, pestilenza, moria, ticella che o coll'infinito, imma-morbo pestilenziale, infezione, ginarsi, porre, supporre per caso; maledizione. dè a tuti so cont, dare a tutti il fatto loro, ciò che loro si deve, attaccaticcio, appiccaticcio, pedare ad ognuno il suo conto, tor-Istilenziale.

(lunga. Calv. voltare, Dav.; arlevè un cont, Consultor, a. consultore, che levar un conto, copiarlo; pcit cont, centicino; pr gnun cont, per nessun modo; gavè quaicosa dal cont, cioè dalla lista, fare agevolezza di alcun che; anparè a De coulumid, sa un seu ciair e sensa se cont, imparar a sar conto, Vas.; ( fum. L'Adel. trag. tè cont su quaicun, far disegno Consumà, part. consumato, con-laddosso; oh pr l'cont ch'na ten. Mi fors per me boneur i n'hai ch'na

( so pare,

L'Adel. trag. piem. ital. CONT, n. conte.

Contà, part. narrato, raccontato, numerato, riferito ec., noverato, contato; contà dnans, prenarrato ec., esaminato, ponderato. Donc bin contà e arbatù

Consumssion, n. consunzione, L'è mei coul vei che tuta la gioventù.

Il Not. on. trag. Veul di ch' contà e arbatù sumato, magro, scarno, dicesi Mi m' trovrai fora d'ea lest lest nis ( e crù. Lo stess.

Contabilità, n. computisteria. Contadin, n. contadino, rustico, villano, forosetto, agricoltore.

Contage, v. bestemmiare.

CONTAGG! CONTAGION! CONTAGERA!

Contagg, n. contaggio, peste,

Contagios, agg. contaggioso,

Costanti, agg. contanti, denari in contanti, con denari contanti, con denari alla mano, con pronto pagamento.

CONTABEL, n. dim. conticino. Court, v. a. raccontare, narrare, contare, accontare, annoverare, enumerare, novellare ; contè dal prinsipi fin al fin, narrare per filo e per segno; contè d'bale, piantare, ficcare, cacciar carote, bozze, panzane, carotare, sbalzare, imbubolare; contè d'fandonie, contar baje, narrar bazzecole, contar favole, darne a bere, contarne delle belle, delle grosse.

> Chi i contrà na fandonia E chi na folatrà Anfin su la mia porta Ai va smiè un marcà.

Il Not. on. trag. Contene a na dona, amoreggiare. vezzeggiare, vagheggiare, far all' amore; contè su quaicun, contè ansima quaicun, far capitale di alcuno, fargli disegno addosso; contè dal con al ron, dall'alfa all'omega

Del temp ch'i sei pr sì 'l nom e'l mestè La qualità e'l paijs e son e lon Quanti hai savù conte dal con al ron.

zione, meditazione, contemplamento, specolazione, considera- tornò alla pittura. Vas. Esse conzione, riguardo, cagione; a votent, esser contento, soddisfatto,
stra contemplassion, a vostro ridi buon unore ec., acconsentire, guardo, per amor vostro, per ri-consentire, approvare, gradire. spetto di voi, per cagion vostra, a An mes ai to fastidi e a toe stretesse

Contemple, v. a. considerare, contemplare, meditare, riflettere. Contentà, part. accontentato;

CONTINUEDRAMO, M. CORTANGO, coatemporaneo.

Contembe, v. a. contendere, questionare, disputare, altercare, batostare, contraddire, mettere in disputa, piatire, contraffare, gareggiare.

CONTENDENT, part. contendente, gareggiante, che contende, disputante, che disputa, V. Contende.

CONTENE, e CONTRÌ, v. a. contenere, capire, comprendere, racchiudere, abbracciare, fig. reprimere, raffrenare, tener in freno, ne' limiti, ne' confini, trattenere, impedire, contenere, fermare, moderare, rintuzzare, ritenere; contenisse, n. p. contenersi, trattenersi, raffrenarsi, far forza, violenza a se etesso, moderarsi, ritenersi, temperarsi.

CONTENENSSA, CONTINENSSA, n. COBtinenza, castità ec., pazienza, sofferenza.

Contenssios, agg. contenzioso, brigoso, litigatore, contrariante, litigioso ec., disputabile, contrastabile, controvertibile.

CONTENT, agg. contento, tranquillo, pago, giojoso, soddisfatto, appagato, consolato. Mal content L'Adel. trag. piem. ital. | del vil mestè ch' l'avia anbrassà CONTEMPLASSION, n. contempla- s'è tornasse bute a fè 'l pitor, rimosso dalla viltà del mestiero, contemplazione, in considerazione. | Consolte me compare e sia contenti

Fol. piem. d'l'Arm. car.

Donat, v. a. scherzare, diwertirsi, sollazzarsi, vezzeggiare, che, davanti, pria che, avanti carezzare, far carezze, trastullare, che, avanti di, prima di. trattener altrui con diletti vani e Apena ch'a s'è vist coi bei bescheuit fanciulleschi; dmorè un, vale an- Ch'sopare j'avia daje, apia la posta trattarlo, malmenarlo. Mi giovo e sensa sust mach sempre veuja d'sauté, d'canté e dmoré con le le compagne, io giovine e senza cura, e con aver sempre soltanto voglia di saltare, di cantare e divertirmi colle compagne. Gram. piem. Pip. Dmoresse, n. p. sollazzarsi, divertirsi, spassarsi, trastallarsi, prendersi passatempo, balloccarsi; dmorè, o dmoresse, fè la balada, ruzzare, spassarsi, far chiasso, sollazzarsi, darsi bel tempo.

··· Guardoma ant le stale Ch'a stan ij paisan A i'è couste siale Con dontrè galan Astà lì dapres

ruzzante, scherzoso, scherzevole, bruciato di denaro, bisognoso; festevole, giuochevole, pazzarello, nen savei cosa se d'ii dne, non bajone, burlone, gioviale, faceto; saper come impiegare il denaro, dmorin per gentile, vezzoso, gra- in che spenderlo.

avanti, dinanzi, innanzi, anzi ec., Chi sa nen lo ch' fè ch'as buta a dirimpetto, in faccia, di rincon-litighè e fabrichè, murare e piatro, a rincontro ec., alla pre-tire, dolce impoverire. senza, al cospetto; butè dnans, premettere. ...

Tota Euterpe ch'a l'è dnanse darè Tida guarnia con d'granfeui d'pape Dne, fig. per dovisia, ricchezza, Pien d' righe, pien d' baciocch de sostanze; dne, denari, uno dei

Pien d'alegher, d'adasi, e d'pian e racebi foggiato a guisa de mo-

DHANS CR', DNANS DE, Prima

che trattarlo con asprezza, mal- Disend mi veui parti dnans ch'a sia ( neuit. Cas. par.

Duans, agg. precedente, dinanzi; la pagina dnans, la pagina precedente, la pagina dinanzi.

L'DNANS, n. sost. la parte anteriore, il dinanzi, il prospetto; l'dnans d' na fabrica, la facciata, il prospetto d'un edifizio.

DRAROW, DRARAS, n. acc. plur. gran somma di danari; a l'ha di dnaron, egli è danaroso, ha molti danari, è straricco, affoga, nuota ne' denari.

DNABOS, agg. danajoso, danaroso, ricco.

Dur, Monea, n. danajo, danaro, denaro, pecunia; dnè sech, danari contanti, danaro lampante; Ch'as dmoro a la pes. Isl. dnè mort, danaro morto; carià DMORIN, agg. hurloso, giocoso, d' dnè com un can d'quajete, ab-

zioso, vago, leggiadro, avvenente. A smia ch' t'sapienen cos fè dii dnè DNANS, prep. prima, davanti, Ma chi l'a d' fie da marie. Adel.

> Ma l'aut perd la memoria Scrocà ch'a l'ha i nostr dnè.

Cas. quar. sac. ( tute sort quattro semi del giueco, dei ta-( a fort. Balb. neta; indi si chiama re da dne fregio, orlo, orlatura, e in si-contrada maestra. gnificato di luogo, dintorno, contorno, vicinanza, ambito.

Venta ch' la carestia la fam la sei A veno a desolè coui bei contorn.

Cas. par. L'è giust ch'as sapia'n tuti sticon-(torn

Ch' me fieul pì giovo, ch'i lo tnìa perdù. Lo stess.

Na taja lunga e fina Ch'a smiava faita al torn La prima balarina Mi cra del contorn.

Prol. dell'Adel. CONTORNE, v. a. delineare, conornare, fregiare all'intorno, orlare. Conrectesse, v. n. contorcer-

si, attortigliarsi, essere travagliato dalle convulsioni.

Contorssion, n. contorsione, ritiramento dei nervi.

Contorsù, part. contorto, scontorto, attortigliato, torto, torto e fig. trescone, tresca, festino, all'intorno, intirizzito delle mem- baldoria, allegria. bra; convulso, preso da contorsione.

Contra, prep. contro, contra, incontro, incontra, verso, inverso, a fronte, dirimpetto, in il contrario, contrastare con pafaccia, a rincontro, a rimpetto, | role, contraddire, contrariare, eprincontra; a stà pr contra a S. Dal- porsi; contradisse, n. p. contradmass, sta dirimpetto a S. Dal- dirsi, cadere in contraddizione. mazzo ; fe contra, agire ostilmente verso un altro, far contro; prò ne, contradicimento, contraddi-·e. contra , prò e contra .

tratto di paese, vico, strada di traddizione, uom contraddicente

d'una figura, ornamento, giro, luogo abitato; contra meistra;

. . . . . Un de sti di passà Un can a la mordù andasand prê Un gal ch'a svolastrava ant na con-( trà. Calv.

Contrabano, n. contrabbando, contradivieto, cosa, o mercansia di contrabbando, proibizione.

CONTRABANDIE, SPROSADOR, CORtrabbandiere.

CONTRABASS, term. di musica, contrabbasso.

Contracansi, n. contraccambio, cosa eguale a quella che si dà, o si riceve, scambio, permuta, cambio, pariglia, rimunerazione, tornare, contorniare, disegnare, le largamente ricompensazione, rifare i dintorni, fare il contorno, compensa, ricompensamento, ristoramento, guiderdone, vimeritamento.

. Contracanbià, part. contraccambiato ec., ricompensato ec.

CONTRACABLE, v. a. contraccamcontorcimento, convulsione, moto biare, scambiare, permutare, camviolento, che contorce i muscoli biare, e largamente guiderdonne, e le membra, intirizzimento, e rimeritare, rinunerare; ricompensare, ricambiare, ristorare.

Contradanssa, n. contraddansa,

CONTRADETA, n. dim. di contrè, vicolo, vietta.

Contradì, v. a. dir contro, o

Contradission, n. contraddiziocimento, opposizione, ostacolo; CONTRA, n. contrada, regione, spirit d'contradission, spirito di cor-

· CONTRADITORI, term. leg. contradditorio; esse an contraditori, pugnante, opposto, nimico; avsi dice quando i litiganti dispu- versario, dannoso, nocivo, notano insieme le loro cause davanti cevole, avverso; bastian contrari; a' giudici ; contraditori è tutto ciò cervello balzano , strambo , eteche si fa in presenza delle parti roclito, bisbetico. interessate. Diz. leg. Reg.

tradditoriamente, in contraddittorio. Es. E senza udir per ora Al contrari, man. pr. al contrario, ambe le parti contraddittoriamente. all'opposto, anzi.

Buon. Fier. 3. 2. 19.

i greci dicevano arcipherna, cioè pedire, ostare, resistere: i doni che fa il marito alla moglie, quasi in compensamento ferenza, discrepanza, ostacolo, della dote.

CONTRAPAT, agg. contraffatto, imitato, finto, infinto, simulato, trasformato, mascherato, travestito, sfigurato, disformato, brutto, guasto, stroppiato della persona ec. falsificato ec., e met. confuso, avvilito, stupefatto.

CONTRANT , v. a. contraffare, fingere, infingere, simulare, trasformare, mascherare, travestire, sfigurare, disformare, falsare, falsificare, assimilarsi, far come un altro, imitare per lo più ne' gesti, nel favellare, e fig. falsificare o metalli, o scritture.

CONTRAFORT, term. delle arti e specialmente de'sarti, fortezza, cioè qualunque cosa con cui si soppanna, o rinforza alcuna parte del vestito nell'interiore; soppanno.

COFFRALT, T. di mus. contralto. CONTRALTAR, n. paliotto, frontale dossale.

. Contrapels, n. contrappeso, sbilancio, equivalenza.

Contrari, agg. contrario, ri-

Ch'ant'l pais d'sti bastian contrari . Contraditoriament, avv. con- 1 fusso fina i gat rusid dai giari.

Contrarie, v. n. contrariare, CONTRADOTE; term. leg. contrad- contraddire, contrastere, contrapdote, così noi diciamo quello che porsi, opporsi, attraversare, im-

- CONTRABIETÀ, n. contrarietà, difopposizione, difficoltà, impedimento, contrattempo, avversità, tribolazione, disgrazia.

CONTRASSEGN, n. segno, contrassegno, indizio, prova, argomento. segno per riconoscere, o distinguere una cosa dall'altra.

Pr deve un contrassegn d' merlan-

I somo sì dispost: fè capital Noi comodroma tutt'a meravla:

Contrassion, n. contrazione, contrattura di nervi, raggrinzamento, malattia nervale. Es. Opera in essi muscoli contrazione e raggrinzamento. Term. de' Med.

Un a crìa pr mal d' pera N'autr per le contrassion. Isl. Ch' l'è peui la gran rason Chi patisse le contrassion. Ric. d' l'aut.

Contrast, n. contrasto, contrastamento, contesa, altercazione, questione, tenzone, bisticciamento, histiccio, resistenza, rissa, opposizione, combattimento, litigio.

CONTRASTANT, agg. contrastante, che contrasta ec.

CONTRASTE, v. a. contrastave, contendere, bisticciare, calcitrare, ripugnare, star contro, ostare, opporsi, resistere, contrariate, porsi a petto.

Contrat, n. contratto, patto, convenzione, accordo, e talora scrittura che stabilisce le convenzioni.

Contrat, agg. contratte, raggrinzato, raggricchiato, rattratto, accorciato de'nervi e de'muscob.

Contratte, v. a. contratters. far contratto, contrarre, trattar scentro, e controllo, v. dell'usp, di vendere, comprare, impegnare ec., negoziare.

Sentì, quand'as contrato le fie dii (gran sgnor

Guardo le conveniensse; j'importa ... ( poc dl'amor.

Cas. com.

CONTRAUTAR, CONTRALTAR, V. Contraltar; e fig. contrammina, soprammano, soperchieria, azione da disgradarne, o disgraziarne aleuno.

Contravelen, n. contravveleno,

antidoto, alessifarmaco.

Contravenssion, n. contravvenzione, prevaricazione, violazione, trasgressione.

CONTRAVBUJA, man. pr. for voglia , fuor voglia , malgrade, mal volentieri.

. Contribuire, v. a. contribuire, cooperare, partecipare, aver parte, entrar a parte.

.: Contribulari, inter. per dinci, per bacco.

. Contribusion, n. contribusio+ •ne, concorrimento, partecipazione, animo , rabbuffamento, turbolescooperazione ec., tributo, imposta, imposizione.

Contrission, n. contrisione, dolore dei peccati.

Coryristà, part. seonsolato, contristato, rattristato, afflitto, travagliato.

Contriett, v. a. seonsolare, contristare, affliggere, rattristare, travagliare, dare, indurre madineoniz.

Commun, agg. contrito, pesto, trito, e fig. nel ling. Teol. compunto, pentito, addolerato, delente de suoi peccati.

Controcritica, n. contracritica. Common , m. v. fr. registro, ri-V. Ont. Enciel. univers.

CONTROLLUM, v. fr. registratore, siniscalco, maggiordom**o, maestre** di casa, e controllore, v. dell'uso, V. Ort. Encicl. univers., e fig. critico, censore, correttore delle stampe vecchie.

CONTRORDIN, rivecazione d'ordine ardine contrario ad un altre, contr'ordine.

CONTROVERSIA, n. controversia, disputa, questione, e il più spesso intorno a qualche punto di fede fra i cattolici e gli eretici,

GONTUMACIA, term. leg. contemacia, disubbidienza commessa verso il girdice, o magistrato. Diz. leg. Reg.

Continui, part. conturbato, turbato, torhidato, e fig. confuse.

A sa nen cos'as fassa Tant as trova conturbă Basta di ch'l'andait **an piass** Senssa braje con la spa. Isl.

Conturbassion, n. torbidezza pell' za, conturbazione, alterazione, agitazione , inquietudine.

Contunt, v. a. conturbare, alterare, turbare, inquietare, perturbare, sconturbare, scompigliare, intorbidare, agitare, commuovere, infastidire, torre il capo, confondere, imbrogliare.

Contumor, n. contusione, ammaccamento, ammaccatura.

CON TUT CR' ; cong. non ostante che, con tutto, con tutto che, quantunque, sebbene.

Con tut Lo, pur. non pertanto, mon meno, niente di meno, non di meno, non di manco, tuttavia. CONVALESCENSSA, n. convalescenza, principio di ricoveramento di salute.

Convalescente, agg. convalescente, che è uscito di fresco da malattia.

CONVALIDE, v. a. convalidare, fortificare, corroborare, ristabilire.

Convenevol, a guisa di sost. nel numero del più, cerimonie, componimenti, usi civili; fè i convenevol, fare i convenevoli, fare le cerimonie.

E poiche i convenevoli fatti hanno Inverso Saragezza se no vanno.

Morg. 13. 17. Convenevole, agg. convenevole, conveniente, vantaggioso, dicevole, conforme al dovere, giusto, ragionevole ec., atto, abile, idoneo, esportune, decente, confacente.

Convenienza, n. convenienza, congruenza, conformità, decenza, ragionevolezza, cerimonia, civiltà, decero, properzione, eircostanza, grado, attenenza, confacenza, con-.venevolezza,l'onesto, il conveniente. | mare , piegare , far arrendere , Senti, quand'as contrato le fie dii ridurre al bene; convertisse, n. p.

Guardo le consenienses, j'importa male, operare, cangiar tenor di ( poc dl'amor. Cas. com. vita.

Convenient, agg. conveniente, convenevole, confacente, condecente, confacevole, comportabile, dicevole, giusto, decente, decoroso, ben fatto, ragionevole.

Convenssion, n. convenzione, patto accordato, capitolazione, contratto accordato fra due o più persone, accordo, contratto.

Convent, n. convento, abitazione de' frati , monastero , monasterio, cenobio.

Conventual, agg. del convento, conventuale; messa conventual, messa conventuale; vale anche frate d'uno degli ordini francescani, che si dice anche minor conventuale.

Convers, n. converso, frate laico.

Conversassion, n. conversazione. bazzica , compagnia, ritrove, confabulazione, il conversare, ridotto, e la gente stessa unita insieme che conversa; tnì conversassion, fare le ragunate.

> Ventria chi steisse Stermà ant un canton Pr tant chi senticisse Le conversassion.

Converse, v. a. conversare, usare, o praticare con alcuno, bazzicare, trattar insieme, intertenersi.

Conversion, n. conversione, mutazion di vita.

Converti, v. at. convertire, trasmutare, cambiare, trasfor-( gran sgnor convertirsi, passar dal bene al Convess, agg. convesso.

comitiva funcbre.

a credere, a prestar fede.

Convincent, agg. convincente, che convince, che persuade, persuadente.

Convinciment, n. convincimento, convinzione, persuasione, evidenza.

Convint, part. convinto, ricredente, ricreduto, chiarito, persuaso. E subit ai respond cc. Calv. Convir, n. convitto, il convi- A l'è sublime ant soa semplicità persone insieme, e talora significa il luogo medesimo ove si convive principalmente da giovanetti per esservi istruiti.

Convit, n. convito, banchetto, convivio; splendido, lauto desinane, o cena.

Tè d' serte lengasse Trovandse ai convit Ch'a fan d' parolasse. Pr stort e pr drit.

Isl. canz. 37. Convita, part. convitato, invitato. Intant ch'ii convità bei e dispost A piavo a taula ciaschedun so post.

Cas. par. Converte, v. a. convitare, invitare, chiamare a convito, banchettare.

Convitor, n. convittore, che convive con altri in collegio, seminario, ospedale, o simili.

vere due o più persone insieme. cordare, restar d'accordo, acsor- disperato.

darsi, consentire, far di mestieri, Conveut, n. convoglio, muni- | bisognare, essere spediente, conzioni di guerra, e il più spesso veniente, vantaggioso, utile, necessario, decoroso, convenevole, Convince, o Convinci, v. a. dicevole, giusto, ragionevole, opconvincere, persuadere, indurre portuno, venir nella stessa sentenza, confarsi, patteggiare, pattuire, quadrare, accomodarsice accomodare, n. a. nel significato di adattarsi ec., confessare.

S la mina 'ngana nen L'è giust col ch'am conven.

A bsogna pure finalment convnì L' borgno sentiend lo l'è stà convint Ch' la scienssa dla moral dii liber

vere in un determinato luogo più Echegnun aut ch'un Dio all'hadetà. Cas. par.

> Convnù, part. convenuto, concordato, pattuito, patteggiato ec.

Convocate, v. a. convocate, chiamare, invitare, ragunare a parlamento, a consulta, chiamar per fare adunanza.

Convuls, agg. convulso, stirate, preso da convulsione, V. contrat, ag. Difatti a s'è argrignasse com n'ariss A l'è restà convuls e strepitand A j'ha schissaje mese an coul mojiss.

Convulsion, n. storcimento, contorsione, convulsione, stiramento de' nervi, V. Contrassion.

Cor, o Cour, n. tegolo, tegela, embrice; coup, sorta di misura, l'ottava parte della stara (emina); dai coup an su, dai coup an giù, dal tetto in su, dal tetto in giù, Convive, v. n. convivere, il vi- a non voler ragionare coi principii della fede , col lume della . Convei, v. n. convenire, con- pura ragione; danà com un coup, A l'han cujì na mina E quater coup d'agian Pr fè tanta farina Da se na chevita d' pan.

Isl. canz. 16.

Gopa, o Coupa, n. coppa, tazza, patera, nappo, vaso per uso di bere; copu d' bosch, tafferia, gran vaso di legno a foggia di scodella a uso di bere e mangiare, di cui si servono i mendichi.

Un bastonas, pè nu, la coupa'n man S'è 'ncaminasse vers soa cà pian

( pian. Cas. par.

Copi, o Coupi, n. bibita, bevuta; copa del capel, testa, forma.

Copà, o Coupà, part. tagliato, potato, diviso, fenduto, seguto, reciso, e term. di giuoco delle carte ec. alzato, e fig. strozzato, scannato, ucciso, accoppato.

Copanossa, sorta di minerale,

vetriolo, copparossa.

COPE, o COUPE, v. a. tagliare, recidere, dividere, fendere, segare, ricidere, presidere, accoppare; copè, term. di giuoco, alfig. strozzare, scannare, uccidere, accoppare.

dar lo sfratto, il cencio, il giam- affettarne il contegno. bone, l'ambio, dare o porre il lembo o il lembuccio altrui.

COPELA, coppella, picciol va- dondante. setto nel quale messo nel fuoco si cimenta l'argento, e fig. im- | copiatore.

provero, gridata, guajo, disgrazia, eruccio.

COPET, COPAT, n. cuticagua, callotola, coppa, coll'o stretto; la parte di dietro del capo.

Coreta, n. ventosa, coppetta. Ordinria a un mes tisich le copete Con d'vissicant e d'lavativ d'bro-( chete: Calv.

Corete, ber bene.

Chi veul esse me sudit I veui bin ch'a copeta Ma d'eva nè d'aqueta

Ch'a parla gnanch d' loli. Isl. Copia, o Gopia, n. copiglia, chiavetta di serro che s'infila nell'occhio delle cavicchie per tenerle più salde.

Coria, n. esemplare, copia, cosa copiata, citatoria; copia d'un liber, esemplare, copia d'un libro.

Corià, part. copiato, trascritto, assemplato.

Copiadon, n. copista, copiatore. Copialettere, n. copialettere, registro di lettere.

Copie, v. a. assempiare, assemplare, assemprare, copiare, zare, assomar crelli, V. Alb.; e trascrivere, rescrivere; copiè un disegn, calcare, punteggiare un disegno, copiarlo tratto tratto, COPE, o Coure, term. di giuoco, passando una punta sui tratti afuno de'quattro semi delle corte; fine d'imprimerli sotto una carta; piè'l doi da coupe, partire, andar- copiè d'figure, contrassar figure; sene, suggirsene; fe piè l'doi da copiè un, imitarlo, affettare il suo coupe, licenziare, mandar via, modo di camminare, vestire ec.,

· Corios, agget, copioso, abbondevole, ubertoso, fornito, ri-

Copista, n. menante, copista,

piccio, imbroglio, rabbuffo, rim- Coron, o Couron, n. aec. gran

coppa ec., scapellotto, cuffiotto, buon cuore, cuore schietto, sincolpo della mano sul capo.

Copone, o Coupone, v. a. dare

scapellotti, cazzottare.

Corneus, n. caprifoglio, madreselva, abbracciaboschi.

Corà, n. corata, cuore, coratella, il fegato degli uccelli e degli animali quadrupedi piccoli.

A l'è stà na bruta bota Pr squarseje la corà, Isl. CORADINA, n. scorribanda. Corage, inter. viva, evviva,

coraggio, animo, trana.

CORAGE, CORAGI, n. coraggio, cuore, animo, valore, ardire, audacia ec., fermezza, barbarie, crudeltà ec., prodezza, animosità, petto, saldezza, intrepidità, fortezza; fè coragi, pigliar animo; perdè'l coragi, perdse d'coragi, cader d'animo, acquacchiare, fiaccarsi. Es. Nè de' mali si fiacca. Boc.

Im veui ampò provè An mes a coul tapagi S'i avrai mi tan coragi D' nen teme e d' nen piorè.

CORAGIOSAMENT, avv. coraggioditamente.

CORAL, n. cerallo,

nome coro, appartenente a coro.

Coralin, n. dim. coralletto.

CORAM, n. cojame, corame, cuojo, pelle d'animali, concia perduto presso che ogni sperama, per varii usi.

cero, generoso.

Corassa, n. lamiera, corazza, panciera , pancerone, panzeruola, pettabotta, usbergo, sberga, armadura del busto fatta di lama di ferro.

CORATE, v. a. SCOTFAZZATE, COTrere qua e la senza scopo, dicesi comunemente dei ragazzi.

CORATIA, n. scorribanda, scor-

serella, scorribandola.

CORBA, n. cesta, cestone, corba. Corbella, n. zana, corbello, corba, canestro; corbela da panatè, panattiera; tonbè d'val a corbela, di palo in frasca.

CORBOJON, GORBOJON, GORGOJON, n. marinato, adoperato come sost V. *Diz. Bol.*, marinato, inzinnite. CORBONA, n. borsa, ripostiglio; buiè an corbona, metter da parte, metter in corbona.

CORDA, n. corda, fila, canapa di lino, di seta, e simili, fune, colla, capestro, canapo, corda; dè la corda, tirè su pr la corda, L'Adel. trag. collare; tnì corda, persistere, re-Coracios, agg. coraggioso, bravo, sistere, non cedere, far fronte, animoso, audace, ardito, prode. | nel dial. mil. vale fare spalle, tener mano, tener il sacco, fra samente, intrepidamente, magna- noi si dice di chi è interrogato nimamente, vigorosamente, au- di alcun che da lui fatto, o dette dacemente, animosamente, ar- persiste nel negare, nell'affermare, ed equivale a trì bon; dè dis corda, dar la berta, la baja, CORAL, n. corale, aggiunto dal burlare; tnì sla corda, tener sospeso; liè con na corda, legar con corda, infunare; esse min d' corda, essere infisochite, aver essere rovinato, brullo, ridotto Corasson, un bon cheur, al verde; corda da violia, mi-

nugia, corda; coui doi a son d' corda, sono d'accordo, adoperano d'architettura, e vale un certo di conserva, se la intendono, e risalto a modo di corda, con che spesso a danno d'un terzo; mostrè si arma qualunque fabbrica, cor-🛦 *la corda* , mostrar la trama, ragnare; tnì un sla corda, tenerlo sospeso.

Cos elo mai ch'it as A tnime su la corda

E mneme pr'l nas. Isl. Nen tochè sta corda, nen tochè ste corde, non toccar di questa cosa, non parlarne, non farne motto.

No tocheme pa ste corde Prchè i soma nen d'accorde. Ric. d' l'aut.

Compagi, n. cordaggio, cordame. Conni, n. stamajuolo, funajo, funajuolo, colui che sa la corda, cordajuolo.

Corde, o Accorde, v. a. unire. accordare, metter d'accordo, comporre, aggiustare, riconciliare, conciliare, V. Accordè.

CORDETA, CORDENA, n. dim. di corda, cordella, cordicina, cordicella, cordellina, funicella, funicolo, cordoncino, cordoncello.

CORDIAL, n. cordiale, qualunque bevanda che gievi a ristorare il cuore.

Sentiend sossì mi coro a piè na fiola la posta per portar lettere. D'un cert cordial prlà ant una cre-

( denssa. Poup. Cordial, agg. affettuoso, cordiale, sincero, di buon cuore, affezionato, sviscerato.

cordiale, sincerità d'affetto, svi- Ma! sti temp sì fan strense la corea!

CORDIN, STRAFORSIN, FISSELA, funicella.

Connon, n, cordone, termine diglio, cintura de' frati detti di S. Francesco, cordone, cintura, cordicella colla quale si cinge il sacerdote sopra il camice, usoliero. CORDONIN, n. dim. cordoncino. cordoncello, cordellina.

CORE, v. m. e talora a. correre : core prest, accorrere, correre tosto, in fretta; nen podei core nè sautè, non poter andare nè piano nè retto, non poter operare ne con malvagità, ne con velooità, nè mal nè bene, e talora essere impedito di operare, non poter fare quello che si vuole, aver legati i piedi e le mani, ligatis pedibus et manibus; fe core un, cacciar uno, farlo fuggire perseguitandolo; core l'obligh, esser tenuto obbligato; coula moneda cour nen, l'è nen in cors, quella moneta non è ricevuta; core la posta, correre a furia, operare con precipizio, con troppa fretta; per core ch'j abia giamai corù, l'Adel, per correr ch'abbia fatto.

Goaz, n. corriere, che corre

Corea, n. coreggia, cintura, striscia di cuojo, scoreggia; fè strense la corea, metter il cervello a partito, far pensar a'casi suoi. Disendie: guardè sì nostra ciambrea Condialità, n. cordialità, affetto, I la trovrè nen vaire d' vostr gust

Corege, v. a. correggere, cen-Fil Genoveis, spago, cordicina, surare, riformare, ammendare, emendare, rampognare, sgridare,

ripigliare, riprendere, sindacare, mento, compensazione, e correaddirizzare, rimproverare, ridurre spettivo, v. dell'uso. a ben fare con castighi e correzioni, purgare dagli errori, tor | prendimento, gridata, riprensione, via la malignità o qualche disetto canata, rabbusso, risciacquata, alle cose naturali, ammonire, ay- ammonizione, correggimento, anvertire, temperare, moderare, mitigare, addolcire, mescere, sminuir la forza di qualche cosa; coreggesse, n. p. correggersi, emendarsi, ravvedersi, rammendarsi, cangiar tenor di vita, riformare i suoi costumi,

Correggibile, correggevole, che può correggersi, emendabile, emendevole, ammendevole, facile ad emendarsi, a correggersi ec., e talora riprensibile, riprendevole, degno di riprensione.

Corelassion, n. correlazione, relazione reciproca, e relazione semplicemente.

ha correlazione.

CORENT, part. corrente, che corre; si usa questo vocabolo participiale nelle seguenti dizioni: meis corent, mese corrente; cont scire a seconda, corrispondere. corent, conto corrente; moneda corent, moneta corrente o ricevuta; scrive corent, scrivere senza intoppo, facilmente, spacciatamente.

Consur, n. corrente; la corent d'un fium, la corrente d'un fiume.

di ballo, carola corrente.

respettivo, correlativo, corrispondente, consonante; e considerato come nome, correspettività reci- coro, che ordina il coro. proca, corrispondenza, valore correlativo, corrispondente, paga- | bergolo, leggiero, corribo.

Conession, n. correzione, rimenda, emenda, emendazione.

CORET, part. corretto, ripreso, ravveduto ec., V. Corege.

CORET, n. dim. di coro, coretto, ed anche talora tribuna.

Coretor, n. riprensore, censore, correggitore, riprenditore. COREUR, O COREUL, n. lacche, staffiere.

CORIDOR, n. andito, androne, corridojo, e corritojo, corridore, andito sopra le fabbriche.

Corieta, striscia di cuoje a guisa.di nastro, cinturino, coreggiuolo, coreggiuola.

Corin, n. dim. cuoriccino...

Corior, n. cojajo, pelacane, Conflictiv, agg. correlativo, che conciatore, acconciatore, galigajo, cuojajo, cojaro.

> CORISPONDE, v. a. e talora n contraccambiare, compensare, corrispondere, dare, pagare, riu-

> Corispondenssa, n. relazione, rapporto, commercio, corrispondenza, scambievolezza, conver nienza.

CORISPONDENT, n. omologo, accordevole, corrispondente, rispon-CORENTA, term. music. n. spezie dente, e dicesi anche corrispondente a colui, col quale i mercanti Corespetiv, Corispetiv, agg. cor- sono soliti di tener commercio di lettere, o negoziare.

Corista, n. sost. che canta in

CORIV, agg. celere, corrivo,

CORM , V. Colm.

CORMA, r. colmezza.

Conn, n. corno, quell'osso duro banderajo, alfiere. ed acuto che hanno alcuni animali; evei un sui corn, averlo sulle corna, odiarlo, aver in uggia; fait a corn, piegato in forma di corne; coul dii corn, il demonio; nen valei un corn, non valer un corno, non valer nulla.

Rablandsse com a l'è ant 'l so co-( stum

A j'è montaje adoss carià d'bavum. | interlocutori nelle tragedie. Calv.

como, colpo del corno; dè na cornà, serir colle corna, dar di cozzo.

CORNAJ, n. di frutto, corniola, cornia, corna, corgnale; n. della pianta, corniolo, cornaro.

CORNAIA, n. f. cornacchia, uccello simile al corbo ma alquanto minor di lui.

Cornajas, z. corbo, corvo, e corbo sorta d'uccello.

. . . . . . . . . Guarde li Cosa as guadagna a core apres dle landa, ornamento di varie ma-

crecitare.

albero, che produce le corniole. corona reale, corona reale, dia-Cobret, n. dim. di corn, corni-dema; corona, dominio, regno,

CORNETA, cornetto, cornetta, ital. e piem. dicesi dell'insegna di compagnia di cavalleria, ed stabile. anche della compagnia stessa, el Coroneta, Coronen, n. dim. di

di colui che porta tale insegna, il quale dicesi pure banderese,

Cornete, n. fagiuoli, cornete consolida reale. Zal.

Cornigla, n. corniola, cornalina, Connù, cornuto; beco cornù, becofotù, sorta d'ingiuria, becco cornuto, tristo, tristanzuolo.

Coro, n. coro, adunanza di cantori, e anche luogo dove si canta; coro dicesi pure in ital. e Slungandi cornna lumassa rabloira | in piem. per l'adunanza di più

Corobora, part, corroborato, Cornà, n. cornata, cozzata, fortificato, roborato, rinvigorito, e fig. confortato.

> COROBORANT, corroborante, corroborativo.

> Conoborà, corroborare, fortificare, dar forza, rinvigorire, avvalorare, convalidare.

> CORODE, v. a. corrodere, rodere, consumare a poco a poco.

> COROLARI, n. corollario, aggiunta o conclusione che si ricava dalle premesse.

Corona, n. corona, serto, ghir-( berte terie e fogge di che si corona il Ch'a veno da lontan .... scoteme mì capo; corona, filza di pallotto-Lasseje ai cornajas a le laserte. line bucate, numero di tanti pater Calv. nostri ed ave maria; corona, dì CORNAJE, v. a. gracidare, e la corona, dire la corona, recitare il rosario; corona d' fior, CORNAL, n. corniolo, cornio, ghirlanda; corona, serto di fiori; cello, cornetto, cornicino, cornicina. | impero.

Corone, n. coronajo.

CORONEL, n. colonnello, come-

corona, coronella, coronetta, coroncina, picciola corona.

CORONPE, v. a. corrompere, guastare, sigrmare, viziare, alterare, depravare, pervertire, fig. sedurre, corrompere, depravare, subornare, adulterare, falsificare; coronpse, v. n. corrompersi, guastarsi, putrefare, putrefarsi, putridire, ammarcire, infracidare, infradiciare ec.

Coronrà, part. corrotto, pervertito, viziato, sedotto ec. V. Coronpe, Corot.

Conosiv, agg. corresivo.

Corot, agg. e part. inviziato, corrotto, violato, putridito, putrefatto, putrido, guasto, putridinoso.

Corp, n. corpo, la parte corporea del composto dell'animale, corsivo. e ogni altra sostanza materiale! dotata di lunghezza, larghezza, scoperto nel mezzo delle case, e profondità; smewe'l corp, muo- corteggiamento, corte, luogo dove vere o smuovere il corpo, indur si tiene ragione, e pei ministri menagione; a corp a corp, a solo stessi; cort, corte, per palemo a solo, in duello; corp si dice de' principi, e per la famiglia anche di tutta una massa insieme stessa de' principi; om d'.com, unita di molte parti ridotte in cortigiano; fè la cort, corteggiare. una, come corpo di città, di repubblica, degli studenti, e simili; corp d' guardia, corpo di guar-preggiare, accarezzare, fare corte, dia, numero di soldati che sono o corteggio. in guardia; corp del delit, corpo del delitto, ciò sono la cosa e le giamento, accompagnamento, che circostanze ec. con cui è stato si fa a' signori per onorarli, sucommesso il delitto; corp d'una vitù ossequiosa. vesta; andè del corp, andar del corpo, carare.

La manissa'l boà d'ultima moda L'agilità d' so corp l' portament

Corpassù, agg. tarchiato, macchiangero, mastaccio; membruto, corpacciuto, corpulento, grosso di corpo.

CORPET, n. farsetto, corpette, giusta cuore, guarda cuore, piccole giubbone, veste che copre il busto. CORPET, dim. di corp., corpi-

cino, persona scarsa.

Corpetin, n. dim. di corpet, farsetto molto leggiero, giubbettima CORPIÈ, O CUVERPIÈ, COPETUna , *Alb* .

Corsa, n. corsa, movimento impetuoso, corrimento, corso, discorrimento, carriera, gita, camminata; corsa d' cavai, corsa d cavalli.

Corsiv, term. degli stampatori,

CORT. n. corte, cortile, luege

CORT, V. Curt. Contegu, v. a. corteggiare, ca-

Correge, n. corteggio, corteg-

Corregia, part. correggiato, reggiato, circondato da person

officiose.

CORTESEMENT, avv. cortesemente, Am l'han famla conosse ant un mo- gentilmente, garbatamente, civil-( ment. mente, umanamente, graziosa V. G. d. av. n. 9 mente, affabilmente.

Contesia, n. cortesia, gentilezza, hontà, civiltà, garbo, affabilità. tegiano, e fig. uomo officioso, simulato, adulatore.

CORTIL, M. cortile.

trefazione, guastamento, putredine, infezione, infracidamento, L'borgno sentiendlo l'è stait convint fracidezza, e met. subornazione, medusione, corruzione, corruttela, Soure baboje ij prego a deje drint. depravazione. .

Conv., n. corvo, corbo.

Cosa, n. cosa, ente, nome ge- scnza, aspetto. neralissimo che dicesi di tutto quello che è, roba, arnese, masserizia . fatto , negozio , affare ; *cosa da nen*, licve, leve, leggiera, l leggera, minuta; cosa pr cosa, puntualmente, puntalmente, puntatamente; cosa, interrogativo, vale che, che cosa, e non cosa semplicemente, onde cosa veule, cosa comandere, cosa dire, che, o che cosa volete ec., ma non cosa volete; cosa jelo tant da rie, che motivo avete di tanto sganasciarvi dalle risa; cosa, gran cosa, in modo avv. molto, troppo, eccessivamente; nen savei cosa fè dii dne, non saper come impiegar il denaro, in che spenderlo.

Sti vin ch' venno da fora Fertevie pa gran cosa D' vote na pcita dosa

A stofia pi ch'un veul. Isl. Ch'am scusa 'npò si son 'npò trop Ch'am dia mac sta cosa (nojosa Soune ricca o povra, paisanna o anche salita, sentiero, via che si ( sgnora. Il Not. on.

A smìach' t'sapienen cosa fè dij dnè Ai manerà peui la costa d'un cotel Ma chi ha d' sie du mariè.

Coscrit, agg. coscritto, arro-Contigian, n. cortigiano, cor- lato, cittadino arrolato, chiamato, ed anche entrate di fresco **al serv**izio militare.

Coscussion, n. coscrizione. Alb.

Così, così, in tal modo; dosì Convesion, n. corruzione, pu- ch'as trata? così si tratta? così com vala, come state.

> E subit ai rispond s'a l'è così Calv.

Cospet, prep. cospetto, pre-

COSPETO, COSPETON, inter. per bacco, corpo di dianora, perdicoli, capperi, cappita.

. . . . . . . . . Cospeton A l'avran nen da fè con un mincion. ll Not. on.

Cospetone, Sagradone, v. n. bestemmiare, sagrare, bravare.

Cospinassion, n. cospinatione, congiura, macchinamento, trama, ribellione.

Cost, u. costo, spesa; piè, arleve al cost, ricomprar per quel che costa; a cost, a costo, a ripentaglio, con pericolo, con certezza, ancorchè col verbo al sogg.

Costa, (coll'o larga) n. costa, costola, lato, fianco, canto, parte ec., sponda, pendice, piaggia, poggio, spiaggia, riva, confine della terra col mare; agiut d' costa, ajuto di costa, sovvenimento, soccorso; costa d' cotel. spessezza di coltello; costa vale , fa salendo.

O un traves d' di.

Il Not. on. trag.

L'Adel. tragal

Costanssa, n. saldezza, costanza, stabilità, intrepidezza, fortezza d'animo, perseveranza, tolleranza, sofferenza...

COSTANT, agg. costante, stabile, intrepido, invariabile, saldo ne' proponimenti, fermo, saldo, perseverante, talora vale certo, manifesto, provato, sicuro, indubitato, invariabile.

Costè, v. a. costare, valere, importare, esser comprato ad un 🏻 certo prezzo; costè car, costar caro, e fig. averne danno; costè l'eui d'un ben, costar il cuore e gli scarmana. occhi; gostè poc, costar poco, essere di poco pregio, valore ec.; ch'a costa lo ch'a costa, costi ciò che vuole, Alb. ad ogni costo, senza riguardo a spesa.

Sa d' bon cavai, ch'a costa lo ch'a scalmanare.

(costa, Un mes moment m'è 'n secol, deve ( deuit. Cas. par. Ch'a costa lo ch'a veul, costa dice, e le sue risposte. Diz. leg. Reg. pur lo ch' veul costeje, costi che vuole, ad ogni costo. A s'angigno d'impieghè

Costa pur lo ch' veul costeje Quaich' conchera o quaich' conchè.

Costè car e salà, costar caro e salato, e fig. esser di molto danno, pregiudizio, aver a pentirsene, riportarne onta, danno, e simili.

Costege, v. a. e tal. p. costeggiare, andar a lato, a fianco, da canto, andar lungo un fiume, un bosco, un muro, lungo il lido ec. brica, disposizione, ordine, tes-

segno o figura celeste...

Costera, n. costiera, spiaggia, riviera.

COSTERNASSION, O CONSTERNASSION, n. costernazione, sbigottimento, afflizione, avvilimento, abbattimento; butè an consternassion, abbattere, avvilire, costernare.

Costerne, v. a. costernare, far perdere d'animo, sgomentare, affliggersi, sbigottirsi.

Costini, part. accatarrato, raffreddato; il costipato ital. vale unito strettamente insieme, cipto, circondato, stitico.

Costipassion, n. raffreddore, raffreddamento, catarro, scesa,

Costipe, v. a. indurre reuma, raffreddore, raffreddare; costipesse, n. p. cogliere un reuma, raffreddarsi, contrar raffreddore, reuma, rappigliarsi, scarmanare,

Costituto, n. term. Leg. costituto, esame, ossia interrogazioni fatte al reo costituito davanti algiu-

Costrense, o Costrense, 2000 costringere, astringere, obbligam, violentare, sforzare, indurre per 1 Beerton . . .

Costrett, agg. costretto, astretto, obbligato ec.

COSTRINGE, V. Costrense.

Costrue, v. a. costruire. construrre, edificare, fabbricare, fare, formare, comporre, term. gram. costrurre, disporre le parole se condo le regole.

Costrussion, n. costruzione, (ab-Costellassion, n. costellazione, situra, term. gram. costruzione, il costruire.

> Costrut, part. costrutto, costruito.

bandona furtivamente la milizia, (non i frutti), e altre cose dopo dsarteur ch'a passa al nemis, tra- il pasto. Alb. fuggitore, disertore.

Dsasi, n. disaggio, scomodo, incomodo, danno; paù dsasi d' na cosa, soffrire dalla privazione d'una cosa, patirne mancamento; per dsasi d'mei, per mancanza di meglio, per non avermaggior comodo.

DSASINELE, V. Desasinlè.

Deassuffait, agg. divezzo, V. Desassuefait.

DSASSUEFESSE, V. Desassuefesse. : 1) satenssion, n. disattenzione, sbadataggine, trascuratezza, negligenza.

DSATENT, agg. disattento, ne- simulare. gligente, V. Dsaplicà.

DSAMANTAGE, v. n. disavvantaggiare.

- DSAVANTAGE, n. svantaggio, aggravio, lesione, incomodo, danno, perdita, discapito.

DEAVANTAGIOS, agg. svantaggioso, .dannoso.:

Dsavosà, part. discreditato. DSAVOSÈ, v. a. discreditare, diffamare.

D' seias, man. pr. a sghembo, a schimbescio, a schiancio.

D' SCONDION, D' SCONDON, man. pr. di soppiatto, di nascosto, di cietà dandogli il fatto suo o qualstraforo, furtivamente.

D' seguit, man. pr. di seguito, successivamente.

DSELE, v. disellare, tor la sella, syclare, manifestare, V. Desslè. ... Deena, n. decina.

- - Deemben, n. di mese, dicembre. Dserede, V. Diserede.

Deent, n. deserto, solitudine. destrezza, disinvoltura, desterità, DERT, n. e voc. fr. le frutta attitudine.

Dserte, V. Dsartè.

DSERTEUR , V. Dsarteur.

Dsgoti, V. Desguti; dsguti i cavei, sgraticciarli, V. voci e mi raccolli da Alf.

Dsigilà, part. dissuggellato.

DSIGILAMENT, n. aprimento, dissiggillamento.

Dsigile, v. att. dissuggellate, torre il suggello.

DSIMULASSION, n. dissimulazione. finzione , studio di nascondere il proprio pensiero.

DSIMULE, v. a. fingere finzione. nascondere il suo pensiero , dis-

Dsimins, n. nemico, rivale. Demeant, V. Dsanparè. 👊

DSINPEGNE, v. a. disimpegnare, compiere, adempiere; dsinpegnè, per ritrarre una cosa messa! in pegno, V. Desgagiè; dsinpegnesse d' soa parola, disimpegnarsi di sua parola.

Deinteressà, parti agg. disinteressato, spassionato, che mon cura il proprio interesse, che non opera per interesse. A 400 green 250

DSINTERESSE, v. n. sciogliere l'interesse che uno abbia in una soche utile affinche vi rinunciament

Denvere v. a. disinvitare, mandarsi a scusare presso gl'invitati, rivocare l'invito.

Dsurvour , agg .. disinvolto, spedito, manieroso, franco nelle sue maniere, destro, svelto.

DSIRVOLEURA ... Drio VIVEZZA ,

Cotel, n. coltellata, ferita poltello.

COTLAS, V. Cotelas.

Cotle, v. a. ferir di coltello. Cotti, n. coltellaro.

Cotonà, part. accotonato.

Cotoma, n. bambagina, cotonina, sorta di tela.

Cotrion, n. acc. di cota, gonnellone.

Corunt, v. a. arare un campo. Cour, pron. quello.

Ciap. Opr esse peui nodar, di d' coui ( sproposit.

Là là ... Il Not. on. trag. ant coula, aver risoluto, deter-l'uccello. minato, stabilito, aver fitto il

> Soma uncor nen a coula J'è ancor nen d' neuv fin or.

Il Not. on. trag.

Non siamo ancor ridotti a tale. Eppure j'avria veuja P'scrocassè quaicos na coula pleuja.

L'Adel. trag.

Fratant i son ant coula Ch'i veui dè un cuies a l'ola Pr nen stè le a crepe. Isl. Coup. Coup., Coupl, Coupl, Course, V. Cop. Copa ec.

Cours, n. corso, corrimento, corsia, strada maestra ec.; cours, mestruo; cours, per corso di qualche scienza, quel tempo che s'impiega nell'imparare i principii d'una scienza; onde fè'lcours *dii studi, f*are il corso degli studi, continuare ordinatamente gli studi.

Cours, part. decorso, corso, scorso, trapassato, trascorso. 🕖

Coussa, n. zucca, cucuzza.

Coussera, n. zuccajuola. Coussor, n. dim. zucchetta. Coust, pron. quello, questo. Cousta, pr. fem. quella, questa. O cousta è bela? (ma l'è nen l' tul I veui gavè 'l costrut) chi à donc me ( pare?

Si fus sgnora ch' goi sarè la mia. Il Not. on. trais.

Cov, o Cou; butè j'euv a cou, Cotura, n. cotta, cocitura, cottura. a couv, mettere a covare.

> Cov, n. cote, pietra da affilare; cote con cui si affilano le falci. Zal Covà, o Couà, covata, covo.

COVA, O COA, V. Coda. Covà, part. covato, quantità

Could, pron. fem. quella; esse di uova che in una volta cova

Covà, o Covà, covare, e. fig. cuore, il pensiero in alcun che. fomentare, coltivare, racchiudere, contenere, star sempre a lato di cosa o persona, nudrir nell'animo alcuna passione.

Al folat malinconia

*E chi stà covela an sen.* Isl. Couè na maladia, covere une malattia, esser mipacciato da una malattia aver dentro di se nutrire una malattia.

COVERTINA, n. dim. copertins. Coverno, n. buffone, zami, giullare, giullaro.

Covis, n. agg. d'uovo, siantio. Ch'ai sarìa d'ele ganasse Ch'u distrue fin le rasses E cucelvio j'œuv covis Sensa gnanc proassè i barbis.

Cas. quar. Ch'a m' fan mange per mann I trous e j'œuv couis. Isl Covom, o Covomass, V. Cheur. CRACA, FIACA PAVE, PIANTA 61-ROTE, CRACHEUR, n. millantatore, bugiardone, ciarlone, carotajo, che spacca menzogne, che ficca carote, vantatore, carotiere.

· Cracada, n. menzogna, panzana, baja, carota, millanteria, giattanza.

CRACE, CRICE, E CRICE B CRACE, voci che esprimono il suono del ghiaccio, e del vetro, e simili, quando si speszano; jè crich crach, scricchiolare.

CRACHE, v. dar panzane, sballare, ficear carote, spacciar menzogne per verità.

Ma sai son nen, (o che rie) Ma sai son nen ant una carad fen Tanti prius na crache voi d'busie.

L'Adel. trag. CRACHETA, V. Babolè, Carotè, Craca.

. Cracia, na feecia, capo morto; cracia d' l'euli, morchia, morcia.

Gropeme le man giunte D'antorn a na boracia Con la soa bona cracia - E piona d' breu d'autin.

Isl. canz. 25.

Chajon, n. amatita, tocca lapis. CRAJONÀ, part. delineato, abbozzato.

Crasont, v. a. delineare, abbozzare.

CRAN, tacen, intaglio, intaccatura. Zal.

Cramo, n. teschio, cranio.

Crapa, e più spesso Crape all plurale, stoppe, coucce, capecchio, ma più ordinariamente le foglie guaste degli erbaggi, seccumi.

ciaccare, stiacciare, pestare, in- violet, d' cabriole, far capriole, frangere, gualcire, ammaccare, capriolare. stracellare, stritolare,

A j a dije: testa d'aso, Cosa fastu tant fracas? Si t' pìo, mi sì ch'il craso Le servele, gambe, e bras. Isl.

CRAVA, n. capra, zeba. Un bon buij d' crava Con d' rave carpionà. Isl. **E** l'lard ai foi . Le crave a vardè i coi.

L'Adel. trag.

*Tomin de crava* , raviggiuolo. CRAVA, o CAVALET, n. trespolo, a uso de' muratori; crava, leggio, e si dice di quello strumento di legno che sostiene le tavole su cui dipignesi, od il libro su cui si leggono o si cantano i divini uffizi; crava dicesi pure quello strumento di legno che serve a trasportare specchi ed altre cose simili fragili, cavalletto, capra; crava dicesi pure a que'legni. confitti a guisa di trespolo con quattro gambe su quali i muratori fanno i ponti ec., trespolo', cavalletto , capra.

CRAVE, n. caprajo, guardiano

delle capre.

CRAVETA, n. dim. captetta, taprettina, cavalletta, locusta.

CRAVIEUL, nom. caprivolo, cavrivolo.

L'ha una goi barba Gironi Ch'a fa d'saut com un cravieul Sui trant agn d' so matrimoni Finalment a l'ha avà un fieul. Isl. canz. 15.

CRAVIOLA, CRAVIOLET, n. salto, CRASE, v. a. schiacciare, ac- | cayriuola, scambietto; fè d' cra-

CRAVON., n. caprone.

CRAVOT, n. dim. capretto, cavretto, beccherello, beccarello.

CREÀ, part. creato, formato, fatto, eletto, scelto; ben creà, ben accostumato, civile, creanzato; mal creà, screanzato, incivile, rozzo, mal creato.

Creada, n. cameriera.

A devrio ben com da pr tutt'a s'usa Mandè le soe creade a fè la scusa.

CREADINA, n. dim. di creada, camerierina.

Mandava subit la soa creadina

A vischè una candeila ant la cusina, Balb.

Creansa, n. creanza, civiltà, -affabilità, urbanità, compitezza, aminaestramento de'costumi, maniera, costume, bello e buon costume, proprietà di costume, modo di trattare e di procedere nel vivere civile: onde bella, buona o mala creanza, buono o cattivo costume.

CREATOR, n. creatore, creativo, che crea.

CREATURA, n. creatura, e fig.

favorito, V. Checo.

CREDE, v. a. credere, prestar fede, reputare, riputare, immaginarsi, pensare, giudicare, stimare; de a crede, dare a credere, ed anche dare solo; le vostre parole m' fan crede, ch'i sei un poc d' bon, le vostre parole mi danno che voi siete un mal facile a credere; credulissim ere bigatto; talvolta vale infinocchiare, aggirare, dar ad intendere una cosa per un'altra, inzampognare, nulla, e fig. inventare, immagifar cornamusa; talora vale credere, o riputare ben fatto, pregio eleggere, scegliere, costituires Oreste, credme mi. Sag. poes. piem. ricriare, rieleggere.

CREDENSA, n. credenza, buffetto, armario, armadio, canova.

CREDIBIL, agg. credibile, credevole, da essere creduto, deguo di fede, o d'essere creduto.

CREDIT, n. credito, ciò che si ha ad avere da altrui, opposto a debito, riputazione, fama, rinomanza, stima, buon nome, credito, reputazione, pregio; se credit, fare credenza; dè o fes credit, dare o fare credenza; ani in credit, pregiare; vende, plè, comprè, lavorè a credit, dare, vendere, pigliare, comprare, lavorare a credenza; deme coust credit, credetemi, affidatevi a me, datemi fede; dè credit, notare nella parte del credito alcuna partita, e talora dar fede, fidarsi; avei credit, esse an credit, esser in istima, goder buona fama, talora anche in mala parte.

E chial m' fa chit d'so credit, Strassa'l papè; pa vei?

Il Not. on-

CREDITÀ, part. V. Acredità. CREDITE, V. Acreditè.

CREDITOR, n. creditore, quegli a cui è dovuto denaro.

Crevo, n. credo, simbolo degli Apostoli, somma degli articolidi fede; ant un credo, in tanto tempo, in quanto si reciterebbe il crede

Credulo, agg. credulo, corrivo, dulissimo, credenzone. Voc. Bol

Crei, v. a. creare, cavar da nare, formare, stabilire, fondare, tornè creè, ricreare, recreare, battuti insieme, e rappresi al fuoco. | lafizzare.

Creme, v. n. rappigliarsi a guisa | densarsi, aggelarsi, congelarsi, addensarsi, rassodarsi.

CREMES, n. chermisino, chermisì. CREMORTARTARO, n. cremoro di tartaro, tartrato, acido di potassa, sopratartrato di potassa.

gnech, tonfo, e talora urto, colpo.

Da twe part d' canet Ch'a sciato, ch'a fan d' crep.

Ric. d' l'aut.

Pare l'è antrà d' galop Fasend dii bruti sciop A l'ha dà 'n crep al us E peui l'a baricalo.

Il Not. on. trag. Crepà, part. crepato, fesso,

scoppiato ec., morto ec.

CREPANDÙ, aggiunto ad una sorta di mela.

screpaciare, screpolare, fendersi. e fig. ciullo, pennacchio, cima, scoppiare, aprirsi, spaccarsi, e sommità, testa, capo; aussè la fig. in modo basso, crepare, mo-cresta, levare, alzare la cresta, rire, perire; crepè d'rie, sma-alzar le corna, levarsi in superscellare, scoppiar dalle risa; crepè bia, insolentire; fè bassè la cresta, 'I cheur, scoppiar il cuore, col scemar a uno l'umore, l'alteriggia, dat. muovere a sorte compassione, V. Cachet, fe basse'l cachet. a ribrezzo, si usa pure in significato attivo, fendere, shancare, vato, incavato, concavo internacrepare.

Ai mi ch'a m' crepa'l cheur mac a ( penseje.

CREPUSCOL, n. crepuscolo.

CHEMA, n. crema, v. dell'uso, cresma, term. teol. nome del Sa-V. Ort. Encicl., composto di cramento della Confermazione; dè latte, uova, farina e zuccaro di- la cresma, fig. schiasseggiare, co-

Cress, n. accrescimento. audi crema, schiumare, Alb. con-|| mento; coul erbo a fa nen d'cress, quella pianta non cresce, intisichisce, intristisce; dè al cress, dare a sozio, in società, mnè na vaca al cress, condurla a farsi coprire dal toro.

CRESSE, v. a. crescere, accre-Carp, n. strepito, fragore; per scere, aumentare, germogliare, pigliar radice, allignare, vegetare; e n. p. crescere, farsi maggiore, crescere in età, moltiplicarsi, ingrandirsi.

Cresson, n. d'erba, nastruccio, nastruzio, cerconcello, crescione, agretto, e nasturzio. Alb.

Cressù, part. cresciuto, accresciuto, aumentato.

Chessua, n. il crescere, crescenza, crescimento, accrescimento.

CRESTA, n. cresta, pezzo di carne rossa a merluzzi, che hanno Crept, v. n. crepare, ssiancare, in testa i galli, ed alcuni uccelli,

CREUS, agg. cavo, vuoto, scamente, incavernato, profondo.

Creusser, n. di moneta tedesca. CRIA, n. grida, bando, pub-11 Not. on. blicazione; fè la cria, pubblicare, CREPIA, GRUPIA, n. mangiatoja. | manifestare, bandire, gridare:

CRIADA, n. gridata, gridamento, CRESMA, n. cresima, crisma, sgrido, sgridamento, riprensione. dischiudere, disserrare, riaprire, disgiungere, allargare le imposte duvert, a braccia aperte, o stess degli usci, e delle finestre; durul col più gran piacere, e in catt. bolega, april bottega; durvi larg, largamente aprire, spalancare; durvì per slarghè, dilatare; durvì un corp, un cadaver, anatomizzare; durvisse a quaicun, palesare il suo cuore ad alcuno, fargli noti i più reconditi pensieri, svelargli ogni cosa; durvì j'eui, aprire gli occhi, e fig. usar attenzione, por mente, star vigilante; durvisse, n. p. aprirsi, schiadersi; durvisse la tera, aprirsi, spaccarsi, fonderi ; dimuse, cominciar a capire, o intendere, acquistar cognizione, scienza.

Dunvi, part. aperto, schiuso. Duso, o' Clock o' montagna, uccello, V. Gooh.

Dussia, n. ghiero, oerchietto, anelletto the si mette intorno o bocca d'alcuni strumenti, accioc-Ivolte, talora, talvolta; d'volte

scienza, erudizione, letteratara, sapere ec., massime, insegna- ven, d'volte a ven nen, talora, menti , precetti. 201 1 1

Ma Chiel provand l'eterna soa mis- mai, qualora, caso che, se mai,

Con dij miraco a empive de stupor tuna, per buona sorte, a caso. Promulga una dutrina ec.

Gas. quar sac. Durrunt, v. a. addottrinare, ammaestrare, insegnare, dirozzare. Duyent, agg. aperto, schiuso,

Dunvi, v. a. aprire, schiudere, sparato, valicabile, dischiuso, disserrato, sciorinato; a brass sens. orudulmente, spietatamente, senza pietà, senza riguardo.

Dvant, V. Davane. Dvanoira, V. Davanoira. Dvei, V. Dovei.

Dventl, part. diventato, divenuto, fatto, cangiato.

DVENTE, v. a. diventare, divenire, farsi, cangiarsi, rendersi; dvente mat, impazzire, divenir pazżo.

Voustu se dvente mai - To Briromè Burat Ch' per ton bela cera S'butria a ghisa d' gat. Isl. D'vol, man. pr. di volo, al volo, a volo, al primo balzo ec., ad un tratto:, in un attimo ec., disavvedutamente, a gaso.

D' VOLTE, D' VOTE, avv. alle chè non si aprano, o si fendano. *Telo*, talora di quando in quando; DUTRINA, n. dottrina, sapienza, d' volte sì, d' volte no, man. pr. talora si, talora no; d'evolte a talvolta viene, talvolta no; d' volte ( sion casualmente, per caso, per for-

D' volte mai per gargaria I voleisse ste a durmi Stè sicur gnun av desvia Fuslo pura gros mesdi. Isl. Dvor, divoto, pio.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

turioT in American A

Crion, v. pleb. banditore. Criseul, crogiuolo.

Crispà, part. increspato, rag-

gricchiato, raggrinzito.

CRISPE, v. a. increspare, raggricchiare, raggrinzare; crispesse. n. p. incresparsi, provare de'raggrinzamenti, raggricchiarsi, raggrinzarsi.

CRIST, n. Cristo, crocifisso, Salvatore, ed anche immagine di nostro Signor crocifisso in croce.

CRISTAL, n. cristallo.

Cristalisassion, n. congelazione. cristalizzazione.

CRISTALISESSE, v. n. cristalizzarsi. congelarsi a modo di cristallo.

CRISTERI, n. cristerio, argomento CRISTIAN, agg. credente, cristiano, che milita sotto la legge di Cristo.

Cristianas, agg. acc. cristianeri. cristian del doi, agg. ad nomo. semplice, cristianaccio, cristianello, cristianone.

CRISTIANET, dim. nomicciuolo. uomo di piccola statura, e talora nel senso di *cristianon*,

CRISTIANON, V. Cristianas.

Cristoro, agg. ad uomo, Babbeo.

CRITERI, n. criterio, buon senso. Critica, n. censura, critica.

Catrica, part. criticato, censurato, ripreso.

Garrica, n. critico, censore; critich malign, critico severo, maligno, mordace, aristarco; di critich, giorni critici.

ticare, riprendere, e per sim. un croch, aggrappare, aggramcrivellare, cercar negli scritti, pare; fe dii croch, fare, contrar negli andamenti, o ne' costumi debiti, indebitarsi.

altrui i difetti, come chi crivella cerca il loglio, e la mondiglia nel frumento.

Un d'noi doi dis la busia Ti t' critiche i me vers mi lodo i to Resta u vede chi la dia.

Fol. piem. d'l'Arm. can. Crivel, n. crivello, vaglio, colo, cribro.

Con un faudal d' frustana

Ch'l'è bon u fè'n crivel. Isl. CRIVELA, n. gheppio, uccello di preda della specie degli sparvieri, quello che appartiene alle anitre, cerceri, germano.

CRIVE, part. vagliato, crivellato. Crivite, v. a. vagliare, crivellare, nettar col crivello; crivle un, esaminarlo rigorosamente, per filo, appuntino, censurarlo, criticarlo, rivedergli il pelo.

Crivily, n. vagliatore.

Crivitra, n. vagliatura.

Cross, n. d'uccello, cornacchia. CROATA, CROATIN, V. Crovata.

CROCART, stridente sotto i denti. scrosciante, e dicesi di pane, e simili; torta crocant, cialda, cialdone, anche mandoriato, pasta dolce.

Crocer, n. mastietto, fibbiaglio, fermaglio, borchia, ganghero, e parlando della femmina fatta a occhio (fumela), maglietta ; *crocet dii mante*i, o *piviai*, bottone, uncinetto.

CROCH, n. appiccatojo, appiccagnolo, saliscendo, erro, uncino, ronciglio, rampicone, graffio, gan-Chiricuit, v. a. censurare, cri- cio, rampino, crocco; piè con

Gieuga, fa, d'croch, bestemia, giura

Eccetera...guardè: 'n vissi ancarnà | dolore, pena; fè d'cros, patir S'a n' chita fin ch'i tiroj'ultim causs.

Cas. quar. CROCHET, n. dim. di croch,

uncinetto, piccolo gancio.

Crocion, crocion d' pan, orliccio, orlicciuzzo, tozzo; *crocion* d'Alba, confetto, confortino; met. a donna, o figlia un po' vistosa. CROCIONESSE, V. Angrumlisse.

Crocu, agg. curvo, adunco, uncinato; avei i di dle man cròcù, essere delle mani, raspar volentieri. Ifè d' cros, fè d' crosete, farilla .. Cao., agg. fracido, marcio, vizzo, mezzo vizzo, fig. bisbetico, difficile.

J'avrè pro goi d' cle cose caude, e

( neire Ma coul brut vei croi m' gusta pa ( vaire. Il Not. on.

Ma giura non da doi · Thas bin l'umor ch'è croi Son cose del malan.

Chor, n. crollo, caduta, crollamento, scuotimento, moto di ciò che crolla, frana, scoscendimento, sfondamento, affondamento.

CROLE, v. n. crollare, cadere, affondare, profondare, ammottare, scoscendere, sprofondarsi, subbissarsi, precipitare.

"Croma, n. term. di musica, croma, nota di musica.

CRONICH, agg. incurabile, cropico, di lunga durata.

Сворісніки, n. male cronico, incurabile, cronichismo.

M'è sautà l'umor d'archeuje Quanti cronichism e mai Quanti aciach e quante deuje A sti temp, son pi usuai. Isl.

CROS, n. croce; e fig. afflizione, ( 'l fauss tribolazione, traversia, disgrazia, fame, digiunare, stare a denti asciutti, far de crocioni, far delle croci, delle crocette; butè un da cros, tormentarlo, dargli gran travaglio, forargli il basto addosso, sollecitarlo importunamente, importunarlo, molestarlo, dargli noja, ed anche maltrattarlo; cros da cavajer, croce, divisa di cavalleria; giughè cros e pila, a tampè su ; cros, denari, bajocto; cena di Salvino, cioè mon: arc da mangiare. Da coust bon Dio ch'a n'ha amane

c (slan

Fin a riduvse al deplorabilistat D'muri sla cros an mes a doi birbant Cas. per.

Crosì, part. crociato, vincreciato, incrocicchiato. CROSAT, CROSON, CROSAS, midl moneta, crosazzo, Alb. tallero.

S'a doveisso bin paghela :: Con dij bei e bon croset. Crosià, part. crociato, intersecato, incrocicchiato.

Crosie, v. a. incrocicchiare, mettere in forma di croce, e fig. attraversare, opporsi ec., cancellare, cassare, e parlando di strade, tagliarsi, attraversarsi, secara, segarsi; crosiè i sign, increspar laci glia, far brutto viso, brutta cera, ec cigliarsi, accipigliare, accipigliari

CROSIERA, n. Crociera, crociechio, crociata, trivio, capo croce, trebbio, incrocchiamento....

Croson, Crosas, n. tallero, e 

Cnossa, n. gruccia, stampella; crossa d'archibus, calcio, calce; cava, cella vinaria, e talora grotta, andè con le crosse, a le crosse, andar sulle grucce.

Chi ha d'malandre ancor pi grosse | Quasi com un ch'a seurta d'ant na Rasca, verm e d'ostrussion Chi mal d'cheur, chi va a le crosse | Pr vnì 'nt na stanssatuta illuminà. Chi patis le spermison. Isl.

Tramantrè s' son armasse · Da fè por a gat e can Con i mani dle ramasse E una crossa a prun an man. Lo stesso.

CROSSAN, v. franc. ramo di ferro incurvato, che s'ingessa ne'piccoli pilastri de' cammini ad uso di tenere le palette, e le molli, gancio.

CROSTA, n. crosta, chiazza. schianza, corteccia; crosta dle piaghe, escara; crosta d' pan. orliccio, corteccia del pane, crosta; crosta del formagg, roccia; dè sle croste a un, batterlo. percuoterio, maltrattario, umiliarlo, confonderlo, danneggiarlo, perseguitarlo; tombe sle croste. venire a spese d'alcuno; crosta dla muraja, intonacato, intonacatura, arricciato.

L'è sempre anspirità Pr ritension d'urinna, . E croste an quantità

Tut giù dla sclanna. Isl. CROSTIN, n. dim. crostino, fettuccia di pane arrostito, cortecciuola, orlicciuzzo di pane ec., pane condito con zuccaro ed altri ingredienti, confortino.

Chostions, andè crostionand ai uss, andar mendicando, accattan-.do, limosinando, paltoneggiando. Fa pur cont me bel tabus D'andè crostionand ai uss. Isl.

CBOTA, n. cantina, canova, cella, caverna, spelonca, speco. Intrand a resta li mes ancantà

( crota

Cas. par.

Crota d'Betlem ch'it as servì d'ritir Al gran dotor dia santa religion. Cas. quar.

Crorin, n. dimin. di crota, cantinetta.

CROTON, acc. di crota, prigione, carcere.

CROVATA, n. pannolino finissimo che si porta al collo, crovatta, croatta, corvatta, appuntatura, collare, e met. correzione, riprensione, sgridata, ramanzo, rimprovero; crovata d'una letera, fascia d'una lettera.

CROVATIN, n. dim. di crovata, collare, collarino, piccola crovatta, e fig. canata, rabbuffo, lavacapo; fè un crovatin, riprendere ec.

Crù, agg. crudo, non. cotto; duro, che non acconsente; crù; agg. di seta o filo, crudo, greggio, agg. a tempo, freddissimo, cattivo, rigoroso, crudo, agg. a vino, acerbo, non istagionato, immaturo , e talora *fig.* vale crudele, barbaro, incivile, rozzo, aspro, duro, ruvido... Che fiera ingrata sort l'è mai la mia Che crua e sorda steila m'è totà! L'era bin mei chi fussa giamai nd.

Il Not. on. Cauch, v. n. chiocoiare, crocchiare, crocciare.

Chrcifige, v. a. erocifiggere,

crucifiggere, crocificcare, porre, mettere sulla croce, conficcare sulla croce.

Caucifiss, n. crocifisso, immagine di N. S. G. C. confitto in croce.

· Gructriss, part. confitto in croce, crucifisso.

Cruder, agg. crudele, feroce, impervertito, tirannesco, tirannico, sanguinolente, implacabile, spictato, nemico, nimico, fiero, nimichevole, dispietato, 'trace', offerato, inumano, barbaro ec., disgustoso, aspro, intollerabile, dero, insopportabile, rigido, rigoroso pravido ; rozzo , severo. A coust tiran crudel tant pien d'so-The Control of the State of

Sag. di poes. piem. CRUDELMENT, avv. crudelmente, freramente, ferocemente, tirannicamente, spietatumente, atro-ffannoso, travagliato. cemente, efferatamente, duramente, barbaramente, trucemente, D'Oreste? ma ti sastu ancoragnente villanamente, rigidamente, rozzamente, crudamente, ruvidamente, rigorosamente, severamente, alteramente, aspramente.

CRUBBLTI, n. crudeltà, ferità, sevizia, sevizie, scempio, atrocità, spietatezza, fierezza, tiranniti'i, intimanità, efferatezza, barbarie ec., rigore, ruvidezza, durezza, severità, alterezza, asprezza.

Crui, n. auccello, sitrimenti, **devrassè**, corraton, levr voloira. Causca, n. crusca, nome della celebre accademia di tal nome stabilita in Firenze.

Crusca, crusca, buccia di grano, farina.

E tanti rich perchè s' na vanne d'

La farina del diao va tuta 'n cruses. Cast quar

Caussi, n. crucio, cordoglio, crepacuore, angoscia, dolore, dispiacere, pena, tormento, afflizione, fastidio, rammaricazione, rammarico, rammarichio, corrudo, martire, affanno, sollecitudine, briga , travaglio.

🖖 Mu i vrussi e le pajole 🗀 M'han faita desdamè. 🔻

Prol. d'una vecchia nell'Ad Pr mi'l me consei L'è ch' t' contente d' cal vei l'uie 1 stras bin; Li t'avras maignun crusse; utvord ₹ bin.

Il Not: on trag.

Crussia, part. e agg. cruciato, addolorato, afflitto, mesto, af-Perchè sestu crussià ti ch'i t' fas pun

Poes, piem

Caussia, v. a. affannare, angustiare, tormentare, affliggere, inquietare, angosciare, travagliare, rammaricare, rattristare, infastidire, fastidire; crussiesse, n. p. rammaricarsi, corruciarsi, cruciarsi , affanuarsi ec.

L'cap dii Galavron Zinzon Falfer (Ai dis) ambassador: crussieve d'

(· Aca Noi soma penetrà d'vostri males. €alv.

Carvi, v. a. coprire, ricoprire, e covrire , e fig. mascherare, colorire, coperchiare, turare, 🖈 o di biade macinate separate della mulare, nascondere, celare, relare, occultare ec., vestire, am-

mantellare, riempiere; erwisse, n. p. coprirsi, covrirsi ec., vestirsi, coprirsi il capo, mettersi il cappello, o la berretta.

Cuca, n. chiacchiera, baja, favola , panzana , carota , bubbola. A son d'originai tuti da pruca Tajà per esse intendent, esse minist E lo ch'iv conte sì, l'è nen na cuca.

CUCAGNA, COCAGNA, n. di paese favoloso che l'Isler ha descritto in una bella canzone, Cucagna. e fig. felicità, sorte, fortuna, paradiso terrestre, e simili.

Gucat, verb. att. assorbire. sorbire, inghiottire, attraere, e fig. consumare, metter a fine, ottenere.

Ch'as cuca nen na sposa Com na scudela d' lait.

Cas. com.

Calv.

Cecian, n. eucchiaro; perdse ant un cuciar d'eva , V. Aqua. ..... Ch'ant'l pì bon Ch'ii crede ancaminà sla strà d' (l'onor Ki vede sul moment d'andè a ra-( blon D' pardse ant un cuciar d'eva... Cas. par.

Guciara, n. strumento ad uso di mettere la polvere nei cannoni, cucchia;

Cucianà, n. cucchiajata.

- Cuciare, v. a. e spesso n. scodellare, forse cucchiajare per ana**logia, e fig.** prendere con destrezza , e sorpresa , aggrappare , adunghiare, arrestare, agguantare, e talora signoreggiare, farla da padrone.

... Cuciarera, n. cucchiarera.

Cuciaria, n. dim. di cuciar. cucchiaripo.

Cucianon, n. acc. cucchiajone, cucchiara, cucchiarone.

Cuccio, n. cucciolino, cucciolo, cagnolino.

Cucela, n. nichio, o guscio di pesce marino, conchiglia, cochiglia, nichio, guscio, chiocciola, cochilla, conca, cava, croccia; antaschè le cuchie, partire, andarsene, e più spesso per l'altro m**ondo.** 

Chi l'a vivù stant ani onestament Sensa regret antasca soe cuchie. Cas. quar.

Cucia, n. cagna; l'italiano cuccia vale letto, e propriamente letto di cane; onde cucciarsi vale distendersi, porsi già disteso a giacere in letto.

Cuculucu, n. cuchurucu, chichirichi, canto del gallo. ....

CUCUMER, V. Cocomer.

Cupi, part. custodito, guardato, E soe masnà son stà peui bin cudie A son a ca, son tute bin ardie. L'Adel. trag.

Cupi, V. Acudi.

Ant'esto mai andà Tut el dì, mac a stè a ca A cudì cle masnà.

L'Adel. trag,

Cuerce, n. coperchio, coverchio; cuerce dla ramina, del tupin, testo, o copertoja; levè 'l cuerce, scoverchiare, scoperchiare; butè'l cuerce, coperchiare, incoverchiare, coverchiare.

CUERCGIA, V. Cuerca.

Cuerrie, V. Corpiè.

CUERT, n. tetto, coperto, tettojo, ricovero; al cuert, in luogo - si(334)

curo; al cuent dle speise, senza corre, mietere, radunare, racdanno; butesse al cuert, mettersi cozzare, e fig. prendere, raggiunal coperto, in sicuro, assicurarsi; gere, arrestare, afferrare, abcuert per piatto, salvietta, e po- brancare, ingannare, infinocchiate; sata, che si apparecchiano pei cui un, ingannario, accoccarglicia, convitati, coperta, v. dell'uso, ficcargliela; cui un sul fait, co-

e figi luogo a mensa.

& fig. vestite, bene o male in ar- broccare, imberciare. nese, nascosto, celato, velato, occultato, ignoto, misterioso, e agg.: di tempo, annuvolato, oscurato, oscuro, nuvoloso, turbato, S'pensa d'cujime, ma mi veui cuillo. agg. d'uonio, simulato, finto, falso; cuert d'confusion, pieno di confusione, svergognato, confuso. Chi peul di'l mal ch'a fan e ch'a " (. l'han fait Costi serpent malign insidiator? L'è nen un' onssa d' bin dov a son stait Tutt'ansi a l'ècuert d'onta e d'orror. . Cas. par. Ant un d'coui castei frust ch'aista | culo, sedere; fesse piè ann sul . ! (·le masche) Fumous ant i so temp pr soe gran ( lour, Sgorblà tut mes distrut, cuert d' let, coltre, dossiere, coperta; cuarta d' lana, boldrone; cuerta d'un caval, ossa, coperta del cavallo, covertina, e fig. pretesto, scusa, apparenza...

Cuenton, n. copertojo, copertina. Cugn, n. bietta, conio, zeppa; cugn d' formag, spicchio.

. Cugnà, n. cognato.

Bastian Bodin Cugnà d' Martin. . Isl. Cuentr, cogno di calza. ... Cuçai , n... V. Cuni. . Cui, v. a. raccogliere, cogliere,

glierlo sul fatto, cuì, dare, col-CUERT, part. coperto, coverto, pire, cogliere nel brocco, im-

> Pa ch' si la peus cujila: Im ambarosso pa d' surtila. L'Adel. treg

. Il Not be

Con, part. colto, raccolto mietuto, e fig. preso, raggiunte, afferrato, abbrancato, arrestate; ingannato, infinocclaiato i radel nato, raccozzato. نائلوا بحيرتني

Guisa, na raccolta, collezione, e fig. arresto, presura, arrestamento Cur, n. posteriore, podice, farsi avere in cupola, in word servizio , farsi mal. volere , farsi odiare; cul del goblot, fondo, estremità; cul, cassia d'l'uja, crunz ( frasche. Calv. esse al cui dla compagnia, essent CUERTA, n. coperta; cuerta da l'ultimo; dè la pala al cul, soci ciar alcuno, disfarsene, togliersele d'intorno.

Per vede qual parti saria sta'lhi Per dè la pala al cul a stitum Ch'j avivo già rusià mesi i comi

Calv. fav. 4 Ciapè'l cul con le doe manisti darsene, sloggiare, partirsent, sgombrar da qualche luogo, nind Ma noi aitr'i ciumoma pa neaths I soma pi discret d' motobingui Ch'a ciapo mac so oul con le doc ma Ch'a vado aldiavo lor e i so proje Calv. CULATA, termine de' macellaj, la parte deretana delle bestie, culaccio.

CULATÀ, n. sculacciata, sculaccione, stramazzone, culattata.

CULATON, culaton del pan, orficcio, estremità del paue.

Culena, nom. scorticatura alle calzar checchessia.

natiche.

Cum, n. puntone

CULOTE, BRAJE, n. brache, calche fanno tal zoni, cosciale, vestimento, che copre la coscia.

CUNIERA, n.

ordine, commessione, comandamento; per cumission, per ordine, a nome, da parte; ande, mando an cumission, andare, mandar per qualche bisogna di casa, impiegar in alcun che.

CUMPIMENT, V. Compiment.

Nost Prodigh arivà nt coul gran

(pais Trovandse spers an mos a tanta gent Che dop d'aveije fait so cumpiment Da dov'a venlo, ai dio, dov mang'lo

> ('l ris. Cas. par.

Rele parole dousse e cumpiment
Ma intant ai gavo fina l'ultim dent.
Lo stesso.

CUMULE, V. Acumulė.

CUMA, n. culla, cuna.

dimenato nella cuna.

Cunce, n. sporco, lordo, macchiato, imbrattato.

imbrattare, sozzare, macchiare, sporcare; cuncesse, neutr. pass. imbrattarsi.

.. Bastian Bodin . Cygnà d'Martin

D' fusete dant le naje o bien Ch'ai fan cuncè le braje. Isl. Cunt, v. a. cullare, minare, tentennare, dondolare, dimenare la culla.

Cum, n. bietta, conio, per uso di serrare, stringere, fendere, o calzar checchessia.

Cum, n. puntone, quella figura che fanno talora i soldati ec., bietta, conio.

CUNIERA, n. conigliera; cuniera d' masnà, figliuolanza numerosa.
CUNIET, o CUGNET, n. conio, cogno di calza. Zal.

Curot, n. dim. di cuna, cunetta.
Con so spirit s'è butasse

Pr volcie fè un cunot E talment a s'è aplicasse

Ch'a l'ha riussì un sebrot. Isl.
Gunri, part. consumato, compito, finito, V. Conpì, part.

Da sì un meis e dontre di J'eu peui quindes agn cunpi E volive gnanc ancor

Chi comensa fè l'amor? Isl.
Currl, v. a. adempiere, adempire, consumare, compiere, compire, terminare, finire, V. Compi,
verb. attiv.

CUPIA, quella punta d'ago per sostener il castello dell'orologio.

CUPIS, n. nuca, coppa, collottola; cupis, fig. testa, cervello, capo.

Noi ait j'avoma d'Pito ch'a stupiss Avede quant savei l'han ant la gnuce Quanta robassa a l'han ant l'cupiss.

Curola, n. cupola, volta. Cura, n. pensiero, sedulità, sollecitudine, attenzione, diligenza, applicazione.

Serafino Angelo, Teologo Collegiato. Serena Ludovico.

Simonino, Avvocato, Prefetto del tribunale d'Ivrea. Simonino, Teologo.

Sismondi Gio. Bartolommeo, Direttore del Regio Demanio.

Sobrero Giuseppe, Dottore in medicina, Segretario nella R. Università.

Strumia, Teologo, Economo di Monsignore Vescovo d'Alba.

Stellardi Carlo, Capitano di Fanteria, Applicato all'Azienda Generale di Guerra.

Tadini, Monsignore Vescovo di Biella ec. ec. Tadini, Avvocato, da Torino.

Tempi D. Giuseppe, Prof. di teologia nell'Eremo

di Lanzo. Tempia, Sotto-Segretario al Ministero di Guerra. Torelli Carlo, Negoziante in seta.

Treves Salato, grazia di Dio Israelita, Rabino maggiore.

Tron Gaetano.

Vacarino Giuseppe, Librajo in Torino; per copie 2. Vachetta Gio. Battista, Teologo, Priore e Vicario Foraneo di Busca.

Valfrè Leopoldo, Cav. Luogotenente d'Artiglieria. Valle Antonio, Chicurgo.

Vallino Gio. Battista, Esattore in Pianezza.

Veglia Maurizio, Incisore nella R. Zecca.

Villasco D. Giuseppe.

Vineis, Teologo, Avvocato e Canonico a Soperga; per copie 6.

Volli Vincenzo, Avvocato.

NB. Il nome degli Associati delle Provincie, non essendoci ancora pervenuto, sarà dato nel fune dei secondo volume.

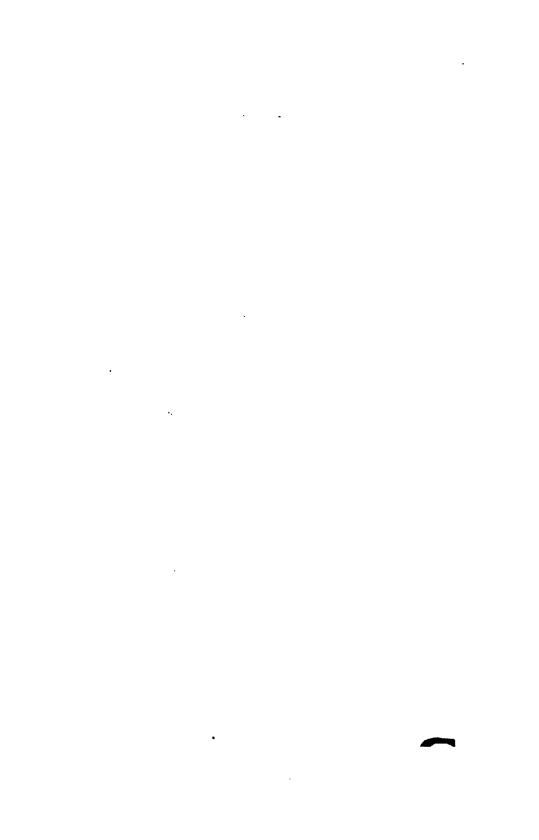

sin, spezie di cassetta a uso delle cucitrici, ricamatrici, V. Cussinet giuncato; cuvert d' tera, internel secondo significato.

Cussinet, n. dim. di cussin, guancialetto, cuscinetto, tombolo, da let, sargia, boldrone, coltre piumacciuolo, pimacciuolo, piumacetto, spezie di cassetta con sopravi un'imbottitura, di cui servonsi le donne per cucire, ed impuntarvi gli aghi ec., carello, torsello, buzzo, tombolo, specie di cuscinetto di panno, o drappo in cui le donne conservano gli L'ha dait man a un paira d'brok aghi, gli spilli, ficcandoveli dentro Ch'a portava ai dì d' lavor per la punta.

Custons, n. custode, guardiano, L'ha gavane un cuvertor. guardia; custode de na tour, tor- Cuvertor si dice anche di una ret rigiano, guardia della torre; cu- a uso di prendere uccelli, rett stode dle person, carceriere; angel custode, angelo custode, quello a cui è concesso il custodire, e difendere l'uomo.

Custoni, part. guardato, custodito.

Custoni, v. a. custodire, guardare, serbare, conservare, far la guardia.

Destacco un pugu d'soldà per cu-

Un Dio ch'a l'ha dit d'risuscitè, Un Dio ch'ant lo ch'a dis peul nen nota il genitivo, e si usa in vati

Сизуоры, н. custodia, cura, numeri dei nomi, che regge, I guardia , guardatura ; dè an cu- la declinazione pratica nella testa stodia, raccomandare, affidare, piem. ital. commettere alla custodia, alla cura; l'italiano e il piemontese dal. dall', dallo, dalla ec., etalon custodia significa pure quell'arnese | di ; da masnà, fanciullesco, por che è destinato a custodire cose rile, a guisa di fanciullo, di pregio.

CUVERCE, v. u. V. Cuercè.

Cuvinne, copertina, copertojo. sta cosa l'è nen da voi, non n

CUVERT, agg. cuvert d' giungh, rato, V. Cuert.

CUVERTA, n. coperta; cuverts CUVERTASSA, n. acc. di cuverta, copertaccia.

> Con una cuvertassa. Ambriaccà d' vinassa 🖰

Ch'am penda fin sui pè. Isl CUVERTOR, n. copertojo, cuvertojo.

S'angigner a j'ha desblaje 🐃 Covei, V. Curvi.

, quarta lettera dell'alfabeta e terza delle consonanti: D'nd numero Romano significa cir-( stodi | quecento.

D', prep. di ; particella o prep. de ( mentì. Cas. quar. maniere secondo i generi, e

DA, prep. che segna l'abl. da fanciullo; assion da masnà, ation Coverce, n. e agg. V. Cuerce. fanciullesca; da nav, da mar, navale; da pedant, pedantes

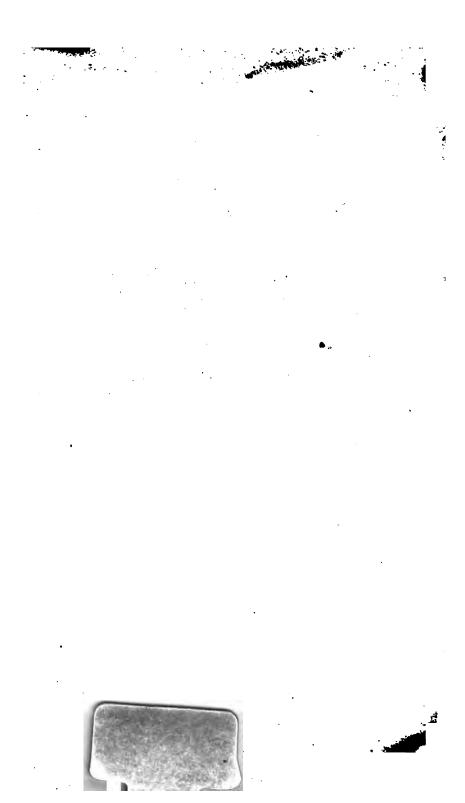

nanzi, in avvenire, per l'avvenire, ora mai, or mai, d'ora in poi. che, giacchè, poichè, stante che.

da corruccio.

d'innanzi.

Da pr tut già'nt j andor dle sofiete | J eu pensà d'fè doi righe d'testament. E da dnans sot e dsor e darè Coula ca l'è già tuta un brasè. Ric. d' l'aut.

DA DRIT, man. pr. diritto, in piedi, da dritto, con equità.

A j'è la tassa an scrit Pro faila ancor da drit E' sing e doi la lira Cosa voli tnì dit.

DA D'SA, man. pr. di qua, quinci, da questa parte; da d'sa falce. Zal. e da d'là, di qua e di là, da questa e da quella parte, quinci e quindi.

Voi i schivie i viscador Salve i fianch salve la panssa Ai suced n'autra pour L'è na banca ch' s'avanssa A la porto doi garson

E da d' sa e da d' là d' buton.

fare, affare, negozio; avei da fè, esser occupato, aver a sudare, a brigare, a travagliare, o travagliarsi intorno ad alcuna cosa. Ciap. J'avè pro goi, s'voleissa nen ( mariesse

Ma j'è pa nen da fè. H Not. on.

Cioè: non vi è speranza. Ai stà da se pr l'aso e coul ch' lo

( tocca. Lo stesso.

Digi, n. daga, draghinassa, sorta di spada.

DA GIÀ CH', man. avv. posto DA DEUL, man. pr. da bruno, Da già ch'j eu da murì pr nenlassè Dopme deces d'anbr**e**ui ai me parent DA DNANS, man. pr. d'avanti, Fin ch'j eu la testa ciaira, e i peus parlè

Balb.

Da già ch'a le così Mi lasso anpò'l bondi E vad a fe'l fait me. Il. Da gid ch'a veulo nen chite in ( stansse

A devrio ben com dapertut a susp Mande le soe creade a fe la scusa. Balb.

DAGN, FAUSSIA, SIESSA, nom.

DAGN, n. v. pl. danno, V. Dann. DAGEL, part. disgocciato, gocciato, stillato, gocciolato, ciolato, colato.

DAGNE, verb. att. sgocciolare, gocciolare, cader a gocciole, colare, stillare, grondare a stilla a stilla.

L' torsacol l'è tisich e l'è andait, Ric. d' l'aut. L'merlo a s'è ciapasse un porta coa, Di ri, man. pr. da fare, a L'orieul l'ha'l prè ch'ai dagna t

( mes desfail Calv. fav. 5

Pr gode coula bagna Quand'l botal a dagna Pur ch'ai sia gnun conchet.

Un morte d'bosch ch'à Ligns Pr poch' ch'ai buto d'bagna Con so piston d' castagna Ch'a l'ha mai vist'l torn. Lo stesso.

DAILA E TOCA, DAI E DAILA, E roussa, dagli, dalle dalle, picchia tocca, picchia e martella.